- 1/47620 LE VERE E NOVE

# IMAGINI

#### DE GLI DEI DELLI ANTICHI

Di Vicenzo Cartari Reggiano.

Ridotte da capo a piedi in questa nouissima impressione alle loro reali, & non piu per l'adietro osseruate simiglianze.

Cauate da Marmi, Bronzi, Medaglie, Gioie, & altre memorie antiche; con esquisito studio, & particolare diligenza

#### DA LORENZO PIGNORIA PADOVANO.

Aggionteui le Annotationi del medesimo sopra tutta l'opera, & vn Discorso intorno le Deità dell'Indie Orientali, & Occidentali, con le loro Figure tratte da gl'originali, che si conseruano nelle Gallerie de Principi, & ne' Musei delle persone prinate.

Con le Allegorie sopra le Imagini di C E S A R E M A L F A T T I Padouano, migliorate, & accresciute nouamente.

Et vn Catalogo del medesimo di cento piu samosi Dei della gentilità. Il tutto ridotto a somma persettione, come si può sa calmente vedere



In Padoua Appresso Pietro Paolo Tozzi. 1615. Nella stampa del Pasquati.





# **ALL'ILLVSTRISSIMO**

SIGNOR

Et Patron mio Colendissimo

ILSIGNOR

FRANCESCO DRAGO,

Signor di Riofreddo, & c.





Aranno sei anni, che hauendo io date in luce le Imagini de gli Dei del Cartari, le honorai col no me di V.S. Illustrissima, si

per dar loro nome, come apunto mi riuscì, si per dare qualche segno al Mondo della mia molta osseruanza

rerso verso

verso il nome di chi m'haueua e fauorito, e protetto sempre. Hora hauendo io con spesa notabile, & industria di persona molto intendente in queste cose, ristampate le medesime, & ridottele a forma poco meno, che nouà, non ho saputo proueder loro d'altro padrone, e difensore, che del nome di V.S. Illustrissima, che sò gradirà in quest'opera familiare hoggimai a gl'occhi suoi, l'affetto d'vn'antico Seruidore, che professa tanto quanto egli è, tutto hauere, & riconoscere in gran parte dalla humanità di V.S. Illustrii sima. Et perche questa noua Editione esce arricchita d'vna secoda parte d'imagini delle Deità delle Indie, ho giudicato bene di donare questa seconda all'amicitia, ch'ella tiene co'l Signor Piero Buarno, acciò che si come la conformità de'studi, & degl'ani mi le ha legate insieme, cosi esteriorale:

mente ancora vedanogl'huomini segno di si nobile, & honorato legame, & qualche vestigio di gratitudine in persona, che si ricorda d'hauere & da V.S. Illustriss & dal Signor Buarno riceuuti sauori, che non si possono per la grandezza loro, se non additare da lungi co la memoria, & co'l desiderio di fare assai, doue'l molto riesce nulla. Faccio riuerenza a V. S. Illustrissima & le desidero dal Signore il compimento d'ogni suo desiderio.

Di Padoua il di 1. Nou. 1614.

Di V.S. Illustrissima

Seruitore humilissimo

Pietro Paolo Tozzi.



### Prefatione al Lettore.



On cosi fuora di proposito, come parue a Plutarco, & prima di lui ad Aristotele, disse Anassagora, che l'huomo era prudentissimo, perche solo fra tutti gl'altri animali haueua le mani. Per-

che pensaua quell'homo grande, in così dire, alla congiontione, che le maniper ordinario tengono con la mente. Il che è tanto vero, che Aristotele in qualche luogo ci lasciò scritto, che la natura haueua dato all'huomo due grã di instrumenti, la mano al corpo, & la mente all'animo. Hora si come que sti vniti fanno operationi degne di lode, & di marauiglia, cosi disuniti non si può imaginare che confusione operino (t) che disordine in qual si voglia per altro ben regolata inuentione . Tutto questo s'è verificato segnalatamete sin'hora in molti casi; ma' principalmente in molte opere d'ingegno bisognose di Figure, che per mala venturaloro, abandonate o per morte o per altro accidente, dagli Autori proprij, sono venute alle mani di Pittori, o Disegnatori, che sapeuano bene che cosa fosse vn tratto di Penna,o di Pennello; ma erano spogliati poi di quella cognitione, che la compita perfettione di quella tal'opera ricercaua. Io per me, sò d'hauerne offeruate molte, of molte altre ne hauerà osseruato chi più di me bauerà trauagliato in cose simili; ma per prouare la mia intentione, a me bastarà il toccarne solamente alcune così

per trascorso. Hor-Apolline (per cominciare di quà) se d'Hor-Apolline è quel Libro, ch'habbiamo di Hieroglifici, o se piu tosto compendio del medesimo fatto da altri, Hor-Apolline dico, è stato stampato in Italia, & altroue piu d'vna volta con le figure, e con tutto ciò non ce n'è forse pur vna, che stia a verso. La Notitia dell'Imperio Orientale, & Occidentale, quella, che con vn dotto Commentario ha dechiarato Guido Pancirolo mio Maestro homo chiarissimo, vain volta con molti disegni, che ritengono pure qualche colore dell'Antichità, ma con molti spropositi interseritici, che d'un Libro molto vtile l'hanno ridotto poco meno, che ad vn passatempo di fanciulli. Gl'Astronomi antichi medesimamente quanto habbiano patito in questo genere, dicanlo le figure, che in essi si vedono sgratiatissime, trattane però la editione di Hugone Grotio, che a gl'anni passati diede fuori i Fenomeni (s'io non erro) di Germanico Cesare, con gentilissime figure, of eruditissime annotationi. Gio. Pierio Valeriano indarno riuoltò, & lesse accuratamente tutto l bello, e'l buono dell'Antichità, per formarne il suo curioso Commentario de Hieroglifici, se haueua poi ad essere assassinato ( perdonimi la Modestia ) nel rappresentare in figure quello, che esso haueua così gentilmente espresso con la penna. Andrea Alciato se risuscitaße non riconoscerebbe al sicuro per suoi gl'Emblemi, che vanno in volta con figure piene d'errori quanto al decoro, e quanto alla verità. Le Fauole di Gabriel

# 4 Faerno

Faerno, componimento gentilissimo non hanno potuto sfuggire questa audacia de Pittori; con tuttoche l'Autor loro procuraße, com io ho veduto in vna sua Lettera non Stampata, che Pirro Ligorio, homo peritissimo delle Antichità, facesse a questo suo Libro le figure, conformi alla mente dell'Autore, OT non lontane dal vero negl'habiti, & nel portamento. I Dialoghi di D. Antonio Agostini psciti alla nostra memoria due volte in luce per opera di huomini diligenti, & intelligenti di quello, che haueuano per le mani, hanno nondimeno molti nei (per non dir piu) & si scostano assai dalla delicata maniera di quello esquisitissimo homo. Fuluio Orsino ne ancor esso seppe tenire in registro i Disegnatori, poiche il suo Libro delle Famiglie Romane (opera dotta e gentile per altro) vsci tanto guasto (per quello, che tocca alle. Figure) che in Roma ci fu al mo tepo, chi si imo fatica no gettata il correggerlo. E però Abramo Gorleo in Hollan. da fatico ancor esso intorno questo mancamento con vn suo curioso Libro, che però ritiene ancor esso qualche erroruccio in questo genere. Giusto Lipsio honore della nostra età, io sò che si lamenta in qualche luogo della fatica durata a tenire in freno i Pictori, de quali haueua bisogno, per rappresentare certe sigure ne suoi Libri de Saturnali. E veramente nell'Autore, ch'habbiamo per le mani, quanto sconciamente si sia peccato per lo passato, lo vederà ageuolmente, chi si prenderà cura di confrontare que sta no stra Editione con le anteriori, che tutte Sono

sono state diffettose, e mancheuoli, quanto à questa parte, non ne escettuando ne anco quella, della quale, per quello che spetta alle figure, fu l'Architetto il Saluiati Pittore valente. E tutto che 10 habbia fatto, quant'ho saputo trauagliare in materia di questa sorte; (1) ancor che il Signor Filippo Ferrouerde con la sua peritia e facilità di disegnare, non habbia tralasciato cosa alcuna per ridurre a compita perfettione quest'opera; tuttauia ha potuto piu la negligenza di qualche Intagliatore da dozina, che tutto lo sforzo nostro. Ne s'e potuto veramente far di meno, di non dar alle mani di alcuno di questi Guastatori, perche i buoni, er intendenti erano molto occupati, ne si poteua eternare l'opera, co'l tedio di chi tanto tempo fà l'aspettaua. Si che si lasciarà ad altri questo pensiero; si come anco l'accrescere le Annotationi, che io in breuissimo spatio di tempo, fra mille occupationi d'altrasorte, ho poste insieme, & l'aggiongere alla seconda parte qualche curiosa figura delle Destà Indiane , che non mi sono venute alle mani, non per poca diligenza, ch'io m'habbia Usato, ma per poca cortesia di chi etiandio ricercato, ha inuidiato al publico quello, che in qualche luogo nelli armarij privati, per gusto d'occhio invidioso, si tiene nascosto. Confesso però d'hauere molto obligo a gl'amici, & padroni, de quali per entro l'opera ho fatto mentione, se non quale meritauano, almeno quale m'ha dettato l'affetto congionto co veri termini della creanza & gentilezza. Quello poi, ch'io m'habbia fatto in quest'

opera, non tocca a me il dirlo. Sò bene d'hauerci durato intorno fatica grande, essendomi conuenuto andare in traccia delle vere, or reali Imagini, delle quali questo Libro, in quante Editioni io ho vedute, e stato fin'hora priuo. Ne m'è riuscita poca fatica, il riuedere (per così dire) il testo dell' Autore, of formarci sopra alcune poche Annotationi, nelle quali per desiderio della verità, of di disingannare i Lettori, sono stato necessitato a dissentire alcuna volta dal Cartari. Il che mi sarà credo perdonato dalla benignità di chi leggerà queste cose; poiche non per voglia di fare il Maestro addoso ad alcuno, ma per termine poco meno che di conscienza

fono arrivato alle volte a segno, doue non so glio per ordinario mio arrivare. E ben vero, ch'io credo, che la Modestia non si lamen-

tarà di me. In somma i Galant'homini vederanno la mia fatica ; & della amoreuole censura di

questi io mi contenterò.







## Catalogo di cento piu famosi Dei Degli Antichi,

con la loro natura, & proprietà, cauato dal Cartari, & altri Autori trattanti di tal materia.

#### Per Cesare Malfatti Padoano:

Ternità Deadella Sempiternità, & della Immortalità.

2

3

Natura Dea della Produttione, & Procreatrice di tutte le cose.

Dei de la produttione, & generarione di tutte le cose.

- 4 Vranio Padre uniuer sale de gli Dei, Dio del Cielo, & del firmamento.
- 5 Cibele ouer Ope, detta la gran Madre vniuerfale de gli Dei, & de gli huomini, Dea de la Terra.
- 6 Saturno Dio del Tempo e de poueri, Padre di Gioue, Giunone, Nettuno, & Plutone.
- 7 Gioue Dio de gli Dei de gli Antichi fulgurante, & tonante sopra l'Hospitio, & il giouare.
- 8 Marte Dio della Guerra, del Valore, & della brauura.
- 9 Apolline detto anco Febo e Sole, Dio della luce del giorno, de Poeti, del predire, & dell'indouinare.
- 10 Venere Dea della belleZza, della libidine, & della la sciuia.
- 11 Mercurio messaggiero de gli Dei, Dio dell' Eloquenza, de Ladri, & de Mercanti.
- 12 Diana Dea de boschi, de Cacciatori, della Castità, & della

della Virginità.

13 Maeuta ouero Aurora, Deadell' Alba, & dell' Albore.

14 Vesta Dea dell'Elemento del fuoco, e delle sacre Vergini Vestali.

15 Giunone moglie, & sorella à Gioue, Dea dell'Aria, de Matrimony, de Regni, & de Parti. (re

16 Nettuno, & Ansitrite sua moglie, Dei, & imperatori del Ma

17 Glauco Dio Marino di augusto aspetto, il primo delli Dei marini dopo Nettuno.

18 Tethide Dea Marina bellissima di tutte le Dee dopo Venere, & li prima de Deimarini dopo Nettuno, Ansitrite, & Glauco.

19 Portunno detto anco Palemone, Dio de porti, & delgiunger salvo à casa de naviganti.

20 Castore Fratelli, figli di Gione, Dei de Nauiganti, del

21 Polluce I la Tranquillità del mare, & de Caualli.

22 Iside apo de gli Egittij, detta Io da Greci, Dea de Nauiganti.

23 Eulo Dio de Venti. & delle tempeste maritime, & terrestri.

24 Cerere Dea Eleusina, inventrice delle biade, & della coltiuatione de campi.

25 Bacco Thebano Dio del vino, & suo inventore & inventore del trionfo, spassi, & solazzi.

26 Buona Dea conseruatrice de semi, & della fertilità di tutte le cose.

27 Priapo Dio de gl' Orti, & della natura generatrice, & del seme.

28 Vertunno Dio de gl'Orti, & de giardini, & anco de pensieri humani.

29 Pomona moglie di Vertunno Dea de gl'orti & de giardini col tinatrice delle piante.

30 Flora Dea de fiori e vaghezze, & della stagione della Primauera.

31 Pane Dio de Pastori, & de gli greggi, inuentore del Glauco.

32 Pluto fanciullo Dio delle Ricchezze, & de Thesori.

33 Vulcano

33. Vulcano Dio del fuoco materiale, & terreno, fabricatore de folgori à Gioue

34 Plutone Dio dell'Inferno, de dannati, de tormenti, & delle

ricchezze.

35 Proserpina moglie di Plutone, Dea dell'Inferno, de dannati, & della fertilità della Terra.

36 Caronte Dio, barcarolo dell'Inferno sopra il siume Acheronte traghetta l'anime de dannati.

37 Giudici Infernali tre, & il primo Minos esamina l'anime delle sue colpe.

38 Eaco legge li processi formati contro le anime de dannati.

39 Radamanto nota le sentenze date da loro tre giudici contro li dannati.

40 Nemesi Dea del Castigo à cattini, & dimostratrice del bene

41 Aletto 2 Queste sono le tre Dec ouero furie Infernali

42 Tesifone incitanti li mortali alle maggiori scelerag:

4.3 Megera gini, & poi li scelerati nell'inferno astramente puni scono, dette le Dee crinite.

44 Parche tre, la prima è Cloto fila il filo della Vita

45 Lachessis inaspa il filo della vita

46 Atropo taglia e tronca il filo della vita, que ste tre sono sorelle, & habitano nell'Inferno.

47 Verità Deadelvero, & scopritrice della falsità, questa è fortissima di tutte le cose.

48 Virtù Dea delle buone, & generose operationi, datrice, & apportatrice di ogni bene.

49. Giustitia Dea del premio, & della pena, apportatrice delbene à buoni, & castigatrice de cattini.

50 Honore Dio della fama, & della gloria, & dell' Immortalità.

51 Fama Dea apportatrice de buoni, & cattiui successi, conseruatrice dell'humane attioni.

5,2 Vittoria Dea del Vincere, & del superare altrui, & Dea. della Gloria. 53 Concordia Dea della Pace, vnione, & amore, & Dea del buono essere di tutte le cose.

54 Pace Dea della quiete, & del ripo so, dell' Abondanza, & mol

tiplicatione di tutte le cose.

55 Macaria figliola del Dio Hercole, Dea della felicità.

56 Fidio Dio della Fede, e Fedeltà, & dell'osseruatione de patti, & delle promissioni.

57 Anubi detto anco Serapi, Dio del tempo, della produttione,

Sagacità, custodia, & fedeltà.

- 58 Silentio detto anco Arpocrate, Dio della secreteZza,& della taciturnità.
- 59 Termine dio della stabilità.
- 60 Anteuorta, et Postuorta, dee che sanno il passato, & l'auenire.
- 61 Genij dei de gl'animi, & della quiete, oseruatori del genere humano, & delle sue attioni.
- 62 Lari dei, Custodi de Provincie, luoghi, Città, & case, investigatori de fatti humani.
- 63 Penati dei familiari, custodi delle Prozincie luoghi, Città, & Case, come li dei Lari -
- 64 Portunno, Dio delle Porte, chiaue, & seragli.
- 65 Fortuna dea delle attioni humane, Signora, & patrona del tutto, potenti sima de tutti li dei.
- 66 Necessità dea del Fato, & del Destino.
- 67 Iride messaggiera de gli dei, & in particolare della Dea Giunone.
- 68 Hebe figliola di Giunone, pincerna de gli dei, dea della giouentù, & della libertà.
- 69 Pallade dea della Sapienza, inuentrice delle buone arti, & dea della guerra.
- 70 Maiamadre del dio Mercurio, Dea de Responsi, & concita trice delle battaglie.
- 71 Bellona dea della Guerra, & carrettiera di Marte il bellico so Dio.

- 72 Hercole dio della ForteZza, domator de Mostri, & de Ti-
- 73 Palestra figliuola del Dio Mercurio, Dea de Lottatori.
- 74 Pitho Dea della Lingua, & dell' EloquenZa.
- 75 Esculapio figliol d'Apolline Dio della Medicina .
- 76 Salute Dea della Sanità, & liberatrice dell' Infirmità.
- 77 Iano Dio bifronte, Dio della Pace, & ciustà, protettore de gl'Italiani.
- 78 Momo Dio della maledicenza, riprensione & mormoratione.
- 79 Discordia Dea delle rise, maleuolenze, ody: mali euenti, & ruine.
- 80 Cupidine à Amore figliol di Venere, Dio dell'amare, del ben volere, & della propagatione.
- 81 Anterote fratello d'Amore, Dio del riamare, & del reci-
- 82 Gratie tre, la prima delle quali è Eufrosina sopra l'allegrez za, & giocondità, fail benefitio.
- 83 Aglaia sopra la maestà, & venustà, riceue il benesitio.
- 84 Talia sopra la piaceuole Zza, rende il beneficio, queste ire sono le Dee della belle Zza, della gratitudine, & delle stagioni dell'anno.
- 85 Himeneo Dio del Matrimonio, & delle nozze.
- 86 Partenope 3 Tre Dee sirene allettattrici alla Lascinia, &
- 88 Livia S quelle ancopunienti.
- 89 Volupia Dea de piaceri, & della Voluttà.
- 90 Angerona Dea de piaceri, & delle humane operationi, & Dea della gola.
- 91 Sonno Dio del fonno, ripofo, & quiete, & dell'ombre.
- 92 Muse noue & la prima Clio sopra l'historia, assegnata alla Luna.
- 93 Euterpe sopratutte le scienze in vniuer sale, assegnata à Mercurio.

94 Thalia sopra la Musica, le Comedie, & la Memoria, affegnata à Venere.

95 Melpomene sopra l'Armonia, & le Tragedie assegnata al

Sole.

96 Tersicore sopra il furor poetico, ritrouatrice del saltero, assegnata à Marte.

97 Erato sopra le cose amorose, & sopra la Geometria, assegna ta à Gioue.

98 Polinnia sopra la Rethorica, arte Oratoria, & sopra il verso, assegnata à Saturno.

99 Vrania sopra l'Astrologia, & di quella inventrice, assegna

ta ad Vranio ouero al Cielo.

100Calliope sopra il verso Eroico, assegnata superiore à tutte l'al tre come la piu nobile. Que te noue Muse con Apolline loro maestro sono dette patrone, & ritrouatrici della Musica, & ditutte l'altre scienze ed Arti.

Questi sono gli cento Dei, che erano di più nome, & più samosi appo gli Antichi, come si hà si da Poeti, come da Historici, e Pittori.





Principio dell'Idolatria in Belo, in Semiramis, & nel figliolo di Sirofane. a carte 1.





# LE IMAGINI DE I DEI DEGLIANTICHI,

Raccolte da M. Vicenzo Cartari Reggiano.

(649) (649)



I tutte le perfettioni date alla natura humana altra non è, che sia maggiore, ne più propria all'huomo della Religione; & perciò non fu gente alcuna mai, perfettione che di questa non participasse in qualche principale modo. Et benche si dica, che la ragione principalmente fa l'huomo differente da gli animali bruti, nondimeno si vede, che anco innanzi a l'vso di questa, la

Religione de gli huomini .

religione si mostra in lui, come che naturalmente accompagni l'animo humano, secondo che diceua Iamblico Filosofo Platonico, il quale vuole, che cerro lume diuino venghi a ferire gli animi nostri,& che in questi risuegli vn'apperito na turale di bene, sopra del quale si discorre poi, & se ne fa giudicio. Laqual cosa è stata posta da alcuni sotto la fauola di Prometheo, come che quel fuoco diumo, col quale egli diede vita al primo huomo, tiri di con tinuo a sè per certe vie occulte l'anime humane, & che queste pazimente sentendo donde sono venute, & da cui hanno hauuto la loro prima origine, a quello naturalmente si riuolghino. Et da questo anchora, dicono, viene, che quando qualche gran cosa si presenta di bene, ò di male, subito, prima che farne altra consideratione, l'huomo alza gli occhi al Cielo, & spesso anco le mani insieme giunte, quasi che naturalmente senta, che di là sù viene ogni bene, & ne voglia perciò rendere gratie, & laude à chi lo manda, & che di là parimente si hà da aspettare aiuto contra ogni male, e perciò lo dimandi humilmente in quel modo; che sono, Plutarco nel dialogo det o Gr llo.

Molritudi ne di Dei.

tutti effetti di religione, laquale fa amare, & temere Dio, che non si può fare però lenza hauerne qualche cognitione. Adunque anchora innanzi al discorso della ragione, l'huomo, à certo modo, conosce, & riuerisce Dio, ilche lo fa differente dalle bestie, nelle quali hanno ben voluto dire alcuni, che sia qualche cosa ragioneuole, ma, chi habbi dato loro lume alcuno di religione, nonsi è trouato mai. Et però questa è cutta & solamente de gli huomini, & essi scorti da questa hanno euato gli occhi al Cielo, & considerando la miracolosa disp sitione dell'universo, hanno detto efferui chi con infinito amore, & potere , & con somma prouidenza ordina tutte le cose, le gouerna, & ne hà continua cura. Et fu questo chiamato Dio, perche è datore di tutti i beni, eterno, infinito, & inuisibile. Ma non si attenne però ogn'vno sempre à questa verità, perche cominciando gli huomini à consentire alla dapochezza sua, & dilettarsene troppo, non guardarono più oltre, che vedessero con gli occhi del corpo; & quindi presero occasione dicredere, che le Stelle, il Sole, la Luna, & il Cielo stesso fe ssero Dei, come scriue Platone, che questi furono i primi adorati così da'Greci, come già innanzi à loro da molte nationi barbare; & vuole che dal continuo mouimento, che vedenano loro fare, tirando il nome da certa voce Greca, gli chiamassero Dei. Venne questo inganno crescendo dapoi in modo, che molti huomini ancora furono giudicati Dei,& come Dei furono adorate parimente alcune bestie, & a tutti erano drizzati diuersi simulacri, come su anco fatto non solo alle virtu, ma à gli vitij an chora, dando à ciascheduno di loro nome di Dio, & di Nume ; à quelle perche fossero presenti sempre, & giouastero; à questi perche non nocessero, & stessero lontani. Onde fu quasi infinita la moltitudine de i Dei appresso de gli antichi; perche non solamente le nationi, ma ciascheduna Città, ogni luoco, ogni casa, & ogni persona se ne faceua à modo suo, & non vi su quasi alcuna delle attioni humane, dalla quale non fosse nominato qualche Dio. Nè fu questa molutudine di Dei appresso de gli antichi nel volgo solamente, ma frà quelli anchora, liquali erano stima: ti sapere assai. Perche questi oltre à certo primo, & vnico bene, qual diceuano effer cauf a di tutte le cofe , metteuano poi vn numero quasi infinito dialtra gente, che adorauano pur'anche, & ne domandano alcuni Dei, altri Demoni, altri Heroi, & à tutti dauano officij loro appropriati, & luochi distinti ; si come era an--1907 co di-



a carte 3.



co distinto il modo del sacrificare à gli vni, & à gli altri. Herodoto scriue, che quelli di Egitto nominarono dodici Dei folamente da principio; & paruero imitarli i Pitagorici, perche si legge, che i Greci tolsero queste cose, & le altre scienze ancora, dallo Egitto, oue erano le tanto celebrate colonne di Mercurio, tutte piene di profonda dottrina, e massimamente delle cose del Cielo, segnate con diuerse figure di animali, di piante, e di altre cose, le quali furono già à gli Egitij in vecedi lettere; & erano dichiarate da i Sacerdoti, che quiui ne erano dotrissimi, à chi ne fosse stato giudicato degno come fu Pitagora, Platone, Democrito, Eudosso, & altri, liquali per questo andarono in Egitto. Diceuano dunque i Pitagorici che, come sono nella prima sfera dodici figure di animali, che sono i dodici segni del Zodiaco, così vi sono altre tante anime, hauendo ciascheduno la sua, che danno loro vita & mouimento; & sono queste i dodici Dei; Gioue, Giunone, Nettuno, Vesta, Febo, Venere, Marte, Pallade, Mercurio, Diana, Volcano, & Corere; dalli quali volcuano, che venisse il gouerno delle cose di quà giù. Questi medesimi Dei futono postietiandio da'Romani partiti in sei maschi, & sei femine, detti Consenti, perche erano configlieri del Senato celeste, & nulla si delibera senza loro, come si vedeappresso di Homero, & de gli altri Poeti, che quando vi era cosa di qualche peso, Gioue faceua chiamare il configlio per deliberarne, benche ei deliberaua anco souente, & faceua da sè solo, come i Poeti medesimamente ne hanno scritto; & Seneca, oue disputa della natura del fulmine dice, che ve n'è alcuno, qual Gioue gittaua sopra de'mortali di sua testa, & senza il consiglio de gli altri Dei. Non habitarono poi in vn luoco folo tutti i Dei de gli antichi, ne stettero tutti in Cielo, ma, la terra, & le acque de'fiumi, e del mare, e dell'inferno ne hebbero la sua parte; nè tutti furono immortali, perche i Semidei moriuano, di che fanno fede ( dice Pausania ) molte sepolture de'Sileni, le quali si veggono à Pergamo in Asia, & le Ninfe parimente moriuano. Si che ve ne fù di ogni sorte de gli Dei appresso de gli antichi, come si può vedere appresso di S. Agost. nel libro della Città di Dio, da quello che ei riferisce di Varrone . Ma con tutto ciò si trouarono anco di quelli, It quali hebbero certa buona opinione di D 1 o, tenendo che egli fosse vn figura. solo, eterno, & inuisibile,& perciò non hauesse figura alcuna; la quale chi cerca, (dice Plinio) troppo consente alla dapochezza.

Herodoto i Dei princ pali dodeci

34. 46

Pitagorici.

CICEPT ...

Dei Con-Senti .

Takin u.

Paufania.

17:0

S. Agoftino.

13. 43

Dio non ha

4

Xenofente.

Xenofane.

sua . Onde Antistene capo della setta Cinica diceua, come riferisce Theodorito Vescouo Cirense, che D I o non si può vede re con gli occhi, perche non è simile à cosa alcuna visibile ; & che per ciò non bisogna pensare di conoscerlo per imagine, ò statua, che di lui si facci. Et Xenofonte imitatore di Socrate disse, che ben si conosceua D I o esser grande, e po tente, poi che moucua tutto, e staua egli sempre immobile; ma non si poteua però sapere di che aspetto fosse, ne qual faccia egli hauesse. Et à questo proposito Xenofane bestandosi della vanità de gli huomini, che adorauano le statue fate da Fidia, da Policleto, & da altri scultori, diceua; che sei caualli, i buoi, e gli elefanti hauessero hauuto le mani, & le hauessero sapute adoperare, hauerebbono anch'essi fatti i Dei in forma di elefanti, di bue, di cauallo, come gli hanno fatti gli huomini di forma humana. Et il medesimo mo stra Cicerone con alcune ragioni, oue dispurando della natura de i Dei fà parlare Cotta contra la opinione de gli Epicurei. I Giudei, che tra gli antichi seguitarono la vera Religione, adorar. no vn solo D 10, & quello risguardauano, non nelle statue, ò nelle imagini con gli occhi del corpo; ma nella diuinità sua col lume della mente, quanto però l'humana natura lo comporta. Et come rife-

Cicerone. Giudei .

Giudei non hebbero simulacri .

Cornelio Tacito

Gioseffo .

Suida.

pio vna grande Aquila d'oro, si seuarono alcuni giouani, come a surore di populo, hauendo inteso che egli stata per morire, & la spezzarono, & gittarono à terra come recita Giosesso; perche di ceuano, che era contra se leggi della religione, & de gli antichi loro, & che non bisognatua aspettare altra occasione di vendicare l'honore di D I o. Ma la scontarono male i miseri, perche Herode hebbe tanto di vita ancoia, che gli sece pigliare, & abbruciare viui. Suida riferisce, che hauendo già Pilato portato in Giudea alcuni stendardi con la imagine di Tiberio, surono quelle genti tut te turbate, come ch'egli hauesse rotto gli ordini loro antichi, ch'erano di non hauere imagine alcuna nella città. Il medessimo secero etiandio de gli altri, di non volere simulacro alcuno, come Trisme gisto, il quale dicena, che mostratua di non credere, che i Dei sossero in Cielo chi voletta vedersene le statue dinanzi da gl'occhi, di non

risce Cornelio Tacito, riputarono empij tutti quelli, li quali fin-

geuano la imagine di D 1 0, & la formauano in diuerse materie

alla simiglianza de'corpi humani; & perc'ò ne' Tempij loro non ha ueano statue ne simulacro alcuno. Onde perche Herode Re di Gierosolima haueua già fatto mettere sopra la porta maggiore del Té-

# De gli Antichi.

di non si sidare, che i voti suoi,& i suoi preghi potessero arriuare fin colà sù , & che per questo furono fatti i simulacri , &chiamati Dei. Leggesi di Licurgo, ch'ei non voleua, che ad huomo, nè ad alcuno altro animale si potessero assimigliare i Dei,& che perciò no se ne douesse fare statua, nè simulacro. Lattatio scriue, che furono già da principio adorati gli elementi da quelli di Egitto senza farne alcuna imagine. Et Numa secondo Re de'Romani no voleua che si credesse potersi dare effigie alcuna à Dio, come racconta Plutarco. Onde stettero i Romani da principio cento settata anni senza mai fare amulacro alcuno, de i loro Dei, come che fosse graue errore tira re le cose diuine, & immortali, alla similitudine delle mortali, & humane. Gli Persi pariméte, & quelli della Libia già ne'primi tépi nó hebbero alcune statue, nè altari, nè Tépij. De gli Sciti scriue Herodoto, che, benche adorassero molti Dei, come Vesta, Gioue, Apol lo, Marte, & altri, alli quali dauano nome proprij alla lingua lo ro, non fecero però Tempio, altare, ne statua ad altri, che à Marte, come vederemo poi nella sua imagine, & pure sacrificauano a tutti in vn medefimo modo. Gli Isfedoni, gente medefimamente de la Scithia, non adorauano altro simulacro, che vn teschio di mor to, hauendo come recita il medesimo Herodoto, vn cosi fatto coltume frà loro, che cui moriua il padre portauano tutti i parenti & amici delle pecore, le quali ammazzauano poi, & tagliauano tutte in pezzi, & il medesimo faceuano del corpo del morto, che lo metteuano in pezzi, & di queste carni tutte mescolate insieme delle peccore, & del morto faceuano gran conuito, & se le mangiauano tutte indifferentemente, Dapoi scorticauano la testa del morto guardata per questo, & la purgauano ben dentro, & di fuo ri, si che restaua il teschio solo tutto mondo, & questo indorauauano, & teneuano per simulacro: cui faceuano ogni anno solenne sacrificio. Et Pomponio Mela & Solino riferiscono, che lo guar dauano per tazza da bere; & che era il maggiore honore, che sapes sero fare al morto. Acciò è simile quello, che referisce Suida di certa gente della Giudea, la quale adoraua vn teschio di Asino d'o ro, e gli sacrificaua ogni terzo anno vn'huomo forestiero, tagliadolo tutto in minuti pezzi. Quelli di Marsilia nella Gallia Narbonese adorauano ne i consecrati boschi senza simulacro alcuno; se non che tal hora faceuano riuerenza à gli alti tronchi, non altrimente che se in quelli hauessero creduto essere i diuini Numi; come scriue Lucano. Et ne i primi tempi dopò il diluuio gli huomini da A

Licurge .

Lattantie.

Perfiani . Sciti .

Issedoni -Teschio per amulacro.

Pomponio Mela\_. Solino . Suida.

3 bene Quercie a-

bene, & giusti habitauauo sotto le quergie, come si legge appresso di Plinio, & quelle haueuano in vece di santi Numi, & di sacrati tempij; perche le quercie dauano loro ghiande, onde viueuano egli copriuano dalle pioggie, & dalle altre ingiurie de i tempi. Descriuendo, Pausania l'Acaia, mette, che in certa parte di quel paese furono da trenta pietre quadre senza altra figura, le quali ha ueuano ciascheduna il suo nome di diuersi Dei; & erano guardate con molta venerarione; perche fù antico costume de i Greci di ado rare cosi fatte pietre non meno che gli simulacri de i Dei . Raccon ta Cornelio Tacito, oue scriue della Germania, che non hebbero i Germani statue, nè tempij, perche pensarono, che fosse gran ma le rinchiuder i Dei fra le mura nel breue spatio di vn tempio, & che disdicesse troppo alla grandezza di quelli, tirarli alla piccola forma del corpo humano. Ne metteuano nel numero de'loro Dei, le non quelli, li quali poteuano vedere, & dalli quali sentiuano manifesto giouamento. Questi erano; il Sole, Volcano, & la Luna. De glialtri non ne conobbero alcuno, come scriue Cesare, nè vdirono pure nominare. Herodoto scriue, che già da principio i Greci adorauano gli Dei, & sacrificauano loto senza nominarli, fin che ne hebbero poi gli nomi dallo Egitto. Ma donde siano questi Dei , & se ad vno ad vno , ò pure siano venuti tutti insieme, ò siano stati tutti sempre, dice, che al suo tempo non si sapeua anchora, se no che Hesiodo, & Homero, li quali furono circa quatrocen to anni innanzi à lui, introdussero frà i Greci la progenie de i Dei có molti cognomi, & à quelli diedero diverse arti & varie forme. Onde si potrebbe quasi dire, che da costoro hanessero imparato i Greci di formare i Dei in diuersi modi. Ma dichiamo pure insieme col medesimo Herodoto, che lo tolsero da gli Egittij, perche questi furono i primi che edificassero tempij drizzassero altari & mettesse latoe. Come dunque i Greci lo toltero da quelli di Egitto, cosi hebero i Romani da i Greci l'vso delle statoe ; & fù quando Marcello prese Siracusa, perche ei portò à Roma ciò che trouò quiui di bello, si per farne spettacolo nel suo trionfo, si anco per adornare la Città, la quale fin à quel tem po non haueuà saputo ancora, che diletto porgesse la pittura, nè la scoltuta. Et perciò sù biasmato all'hora Marcello da molti, prima perche pareua che tropo superbamente hauesse voluto menare fino gli Dei prigioni, facendo veder i fimulacri di quelli nella pompa del suo trionfo, poi perche haueua dato occasione al po-

polo

Origine de i Dei-

Hesiodo. Homero .

Marcello portò le sta zoe da i Gre ci à Roma. polo di Roma; auezzo solamente à i trauagli delle guerre, di darhalla dapochezza, & ad vn'ocio disutile, perdendo souente il tem po in risguardare le belle statoe, & le vaghe pitture per marauigliarst de l'arte & de l'artificio di chi le fece. Questo scriue Plutarco, & soggiunge, che Marcello nondimeno si gloriaua di esser stato il primo, che hauesse mostrato a' Romani di ammirare le belle cose della Grecia; & innanzi a lui haueua scritto Liuio il medesimo dicendo, che quindi cominciarono i Romani di ammirare le opere delle arti Greche, & che perciò raccolsero dapoi con molta licenza le spoglie cesi delle sacre cose, come delle profane. Tertulliano dicendo, che la religione in Roma fu ordinata da Nu ma co n pouere cerimonie, & senza simulacri, perche non vi erano anco andati Greci, nè Toscani à farli, parue volere, che Tarquinio Prisco fosse il primo, che come Greco, ch'egli era, & benissimo intendente della vana religione de gli Ettusci; mostraffe à Romani di fare i fimulacri de i Dei. Venne dunque l'vso di questi da gli Egittij, & per mezo de i Greci passò a'Romani; ma come cominciasse in Egitto è troppo difficile da sapere, tanto ne è stato scrit to diversamente. Latratio dice, che molti hano creduto, che le prime statoe fossero fatte per quelli Rè, & huomini valoros, li quali co pru déza,& giustamére haucuano gouernato i popolia loro soggetti,vo lédo questi mostrar nelle statoe la memoria, che teneuano de i giusti Rè,& la riuerere : ffertu ne, che seruauano anco, dopò la morte ver so quelli. Eusebio parimente scriue, che soleuano i Gentili conser uare con le statoe la memoria delle più degne persone, mostrando in quel modo quanto era amato, & in quanto rispetto hauuto, chi operava virtuofamente. Leggesi appresso di Suida, che vn Seruch discelo della razza di laffet figliuoio di Noè, fù il primo che introdusse l'adorare i simulacri, & gli Idon da lui fatti per memoria de gli huomini valorosi, li quali ei faceua adorare come Dei, & benefattori del mondo. Vi furono ancho de i Rè, che viuendo si fecero fare delle statoe, & adorarle, come Semirami, laquale se non su la prima, su bene frà primi. Questa si fece scolpire in vna pietra-grande diciesette stadij, che sono più di due miglia Italiane, & ordinò, che cento huomini à guisa di Sacerdoti Pandassero ad adorare con solenni cerimonie, offerendole diuersi doni, come à Nume diumo. Racconta Eusebio, che sù in Egitto vn'huomo ricchiffimo, ilquale,per rimediare al dolore, che sentiua per la morte di vn suo vnico figliuolo, ne fece fare vna statoa,

Plutarco.

Tertullia-

Origine de simulacre.

Eusebio:

Seruch.

Statoa mirabile.

Nine Ra.

guardandola con la medesima affettione, che portaua al figliuolos onde quelli di casa quando sentiuano di hauerlo offeso, & petciò temeuano di qualche grau e gastigo, correuano alla statoa, à quella si inchinauano, la adorauano, & chiedeuano perdono, & cosi era loro perdonato. Da che venne che offeriuano poi a questa statoa fiori, & altri diuersi doni, come à quella, che era souente la saluezza di molti. Ma veramente conuengono insieme la maggior parte de gli scrittori, che Nino Rè, & primo Monarca de gli Astiri fosse quello, che primieramente fabricasse statoe, & porgesse occasione a gli altri di fabricarne; percioche tanto amore portò egli al padre Belo, che in memoria di lui fece drizzare vna statoa simile, & a quelli che ad essa fuggiuano, & si raccomandauano volle, che si perdonasse, & rimettesse qual si voglia mis fatto da loro commesso; Ad essempio di che forse lo istesso fece l'Egittio sopranarrato, come anco lo seguitono molti altri, facendo statoe, alle quali poi, perche parue forse più honesto, surono dati nomi di diuersi Dei, & cost furono fatti simulacri di questi alla similitudine, per lo più, de i corpi humani, non perche fossero gli antichi tutti cosi sciocchi, che credessero, che i Dei hauessero il capo, le mani, & i piedi, come gli huomini, ma perche come scriue Varrone, essendo gli animi humani simili a gli animi diuini, nè potendosi vedere quelli,nè questi, vollero che i corpi facessero fede di questa similitudine. Porfirio parimente disse: come riferisce Eusebio; che furono i Dei fatti di effigie humana per mostrare, che come Dio è tutto mente, & ragione, cosi gli huomini anchora ne hanno la parteloro. Lattantio vuole, che Prometheo sia stato il primo, che di terra habbi fatto simulacr o di huomo, & che l'arte del fare le statoe cominciasse da lui, & si dice, che ammirando Minerua vna cosi bella opera, desiderosa che hauesse ogni sorte di perfettione, si offeri di concederle quello che per ciò le hauesse saputo addimandare,& che hauendolo a que sto fine condotto in cielo, egli auuedutosi, che tutte le cose prendeuano l'anima dalle fiamme, & dal fuoco, accostata nascosamente vna facellina, che con seco portaua, ad vna delle ruote del Sole, quella accela riportò in terra, & accostatala al petto della formata figura la rese animata, & viua, donde venne poi, che all'huo-

mo imitatore della opera dinina fu dato quello, che è di Dio, di-

cendo, che Prometheo hauesse fatto il primo huomo. Per la qua-

le cosa egli hebbe parimente tempij, & altari come Nume diuino.

Dei perche di effigie bumana. Porfirio.

Promethee Adorato.

& vno

& vno ne fù de gli altari a lui consecrati nella Academia de gli Atheniesi, come scriue Pausania, oue andauano gli huomini in certo tempo ad accendere alcuni lumi, con liquali in mano correuano l'vno doppo l'altro; & chi portaua il suo acceso fino dentro la Città, haueua la palma della vittoria; cedendo sempre quelli, che erano dinanzi di mano in mano (se i lumi loro si estingueuano) a quelli che veniuano dietro; ouero che portauano vn lume solo; & correndo se lo dauano l'vno all'altro succedendo sempre quello, che era più vicino a chi andaua innanzi a lui. Nè fu questa cerimonia, ò giuoco che fosse, fatto solamente in honore di Prometheo, benche si legga, che da lui fosse ordinato; ma di Volcano ancora, & di Minerua: nè correuano sempre a piè ma tal hor anco à Cauallo. Onde Adimanto appresso di Platone volendo persuadere a Socrate di fermarsi in certa compagnia, gli dice, che vedrà su la sera il giuoco de Caualli, liquali correndo si dauano l'accesa face l'yn l'altro in honore della Dea, che era Minerua. Et Herodoto raccontando il modo trouato da'Persi di mandare presto le nouelle delle cose, che era come quello, che vsiamo hoggi delle poste, quando corre il pacchetto (secondo il Francese ) che di posta in posta si rimette à chi corre di nuouo; dice che faceuano, come fanno i Greci, quando correndo, e dandolasi l'vn l'altro, portano l'accesa face à Vulcano. Di questo giuoco hanno detto alcuni, che rappresenta quello, che fece Prometheo, quando tolse il fuoco di Cielo, & lo portò in terra, come di sopra dicemmo, & che perciò fù così ordinato da lui. Etaltri che mostra il corso del viuere humano, nel quale quelli, che vanno innanzi, cedono la luce della vita a quelli, che vengono dietro: come disse Platone ordinando le sue leggi; che gli huo mini si doueuano maritare per far figliuoli, acciò che la vita, che essi hanno hauuta da altri, quasi ardente facella, rimettano ad altri parimente. Et Lucretio parlando della successione de'mortali, diffe, che correndo si dano l'vn all'altro il lume della vita. Appresso de Focesi su anco certo piccolo tempietto dedicato a Prometheo con vna statoa, laquale alcuni voleuano che fosse di Esculapio: ma perche quiuiallo incontro erano certe grosse pietre di colore, come di sabbia, & che rendeuano odore simile à quello de i corpi humani, fù creduto più vniuersalmente, che fosse di esso Prometheo, & che quelle pietre fossero restate della medesima materia, onde egli formò quel primo huomo, da cui venne poscia

Platenes.

Lucreito.

tutta

Promidesa

Plinio .

tutta la generatione humana; La qual cosa può benissimo stare, che Prometheo habbi fatto il primo huomo, se per lui intendiamo come intese Platone, la suprema prouidenza ;dalla quale non solamente gli huomini, ma tutte le altre cose del mondo futono da principio create, & fatte. Et perciò fù questa adorata da gli antichi come Dea ,laquale à guisa di ottima madre di famiglia gouernasse l'universo, & era la sua imagine di donna attempata in habito di graue matrona. Vedesi poi quanto piacere pigliassero gli anti chi delle statoe dal gran numero di quelle: perche scriue Plinio, che in Modone ne furono più di tre mila;nè punto maco in Athene, in Delfo, & in altri luochi della Grecia. Et non furono i Romaniin questo manco ambitiosi de i Greci, percioche hebbero tante statoe, che su detto essere in Roma vn'altro popolo di pietra & . Et faceuano gliantichi le conserue, non delle statoe solamente, ma delle pitture anchora, raccogliendone quante ne poteuano hauere, fatte da pittori, & scultori eccellenti, & ne adornauano le case non solo nella Città, ma fuori ancora in vi lla. Il che sù giudicato hauere troppo del lasciuo, & non conuenir alla seuera vita de'Romani; onde Marco Agrippa ne fece vna bella oratione, volendo persuadere, che si mettessero in publico tutte le statoe, & tauole, che stauano per ornamento delle private case. Et sarebbe, dice Plinio, stato meglio assai, che mandarle come in bando alle ville. Varrone scriue, che molti andauano a'poderi di Lucullo solamente per vedere le belle pitture, & sculture, che ei vi haueua, Alle quali faceuano luoghi a posta, come ne scriue Vitruuio, dicendo che hanno da esser grandi, & spatiosi. Osseruarono poi gli antichi di fare le statoe in modo, che poteuano ad ogni lor piacere le-

Marco A.
grippa.

Vitrunio.

Suetonio.

Lampridio

Statoe hauute in grã rispetto. uarne via le teste, & metteruene delle altre. Onde parlando Suetonio della vanagloria di Caligola dice, che parendo à costui di esfere andato sopra la grandezza di tutti gli altri Principi, e Rè cominciò ad vsurparsi gli diuini honori, comandò, che à tutti i simulacri de i Dei, che per religione, & per arte erano risguardeuoli, come quelli di Gioue Olimpio, & altri, fossero leuate le teste, & vi si mettesse la sua. Et Lampridio medesimamente scriue, che Commodo Imperadore leuò il capo del Colosso, ch'era di Nerone, & vi pose il suo. Oltre di ciò erano le stato e in publico haunte in rispetto tale di chiunque ei fossero, che come cosa religiosa era no guardate, & non era lecito leuarle, nè ossenderse in modo al-

cuno, come dice Cicerone parlando contra Verre, & ne adduce

l'essempio

l'essempio di quelli di Rodo, liquali ben che hauessero hauuto cru delissima guerra con Mitridate, & perciò l'odiassero come grauissimo nimico, nondimeno non mossero mai,nè toccarono pure la sua statoa, ch'era appò loro in vno de'più degni luochi della Città. Et le statoe de i Principi haucuano questo priuilegio, ch'era sicuro ogn'vno, che fuggiua à quelle,nè poteua esser tratto indi à forza. Ma ciò non valle però al figliuolo di Marc' Antonio : perche Augusto, come si vede appresso di Suetonio, lo fece trarre dalla statoa di Cesare, alla quale egli era fuggito per sua saluezza, & comandò, che fosse veciso. Et surono fatte vestite talhora, & talhora nude, & ne fecero anco di tutte dorate, & Acilio Glabrione fu il primo, come scriue Liuio, che in Italia facesse statoa dorata, laquale ei pose al Padre Glabrione. Alessandro Afrodiseo scriue, che anticamente furono spesso fatte le statoe de i Dei,& de i Rè nude, per mostrare, che la postanza lor ad ogn'vno è aperta, e manifesta, & che sono, ò debbono esser d'animo sincero, & nudo, non mac chiato da vitij, nè coperto d'inganni. Et Plinio dice, che fù questa vsanza de i Greci di fare le statoe nude, perche soleano i Roma ni mettere loro indosfo le corazze almeno conciosia che non facessero da principio statoe se non à chi per qualche fatto illustre haues se meritato, che di lui fusse tenuta memoria. Ilche forse non fu osseruato poi sempre; & à molti furono date statoe per altro, che per lo proprio valore: Onde Catone non ne fece mai conto, & à chi gli domandò vn dì perche ei non hauesse statoa frà tanti nobili pari suoi, rispose, come recita Marcellino, che più tosto voleua, che gli huomini da bene dubitassero perche ei non l'hauesse, ch'ei non osassero dire, perche l'hauesse. Et Agesilao parimenteappresso de i Greci rifiuto l'honore delle statue dicendo, come ri ferisce Xenofonte, che quelle portauano laude a gli scultori, & à sè l'operare virtuosamente. Erano portate in volta da gli antichi Romani alle pope publiche, & solenni insieme co quelle de i Dei queste statoe de i Principi,& de gl'altri huomini illustri, leuandole della piazza, oue stauano tutte, da quella di Scipione in fuori, che era leuata del Capidoglio, come scriue Appiano perche viuendo egli haueua già dato ad intendere al mondo, che egni fua operatione veniua da configlio diuino; & come che Gione gli mostrasse turto quello, che douea fare, si serraua souente nel suo tempio, che era nel Campidoglio tutto solo; & perciò quiui sù ritenuta anco la sua statua, & guardata poi sempre. Da queste statoe, & ima-9111 gini

Acilio Gla brione. Aleffandro Afrodiseo. Statoe perche nude.

Statoe da chi sprezzate. Marcellino .

Agesilao.

Xenofonte.

Statoepo; -

Appiano.

# 12 Imagini de i Dei

Salustio.

Simolacri perche fatti in diuer si modi . Fensci •

Statoe di occulta significatione.

Torquinio Rè Valerio Massimo

gini erano conosciute le più nobili famiglie, onde Mario, perche era di famiglia ignobile, dice appresso di Salustio, che ei non hà statoe, nè imagini da mostrare de suoi maggiori, ma che può ben far vedere in quella vece gli honorati premij riportati delle vinte guerre. Ma ritorniamo a gli simulacri de i Dei, li quali furono fatti in diuersi modi, secondo che diuersi erano i costumi de i popoli, mostrando tal hora in essi quello, à che erano più inclinati. Onde Suida scriue, che quelli di Fenicia fecero gli suoi Dei có sacchi da denari in mano, perche giudicauano, che chi fosse più ricco di oro, fosse da più de gli altri. Et i Greci gli fecero armati, pche credet tero, che co le armi principalméte si tenessero le géti soggette. Oltre di ciò mostrauano talhora gli antichi nelle statoe de i Dei, quello, che da loro desiderauano ottenere, ò che già haueuano ottenuto; perche le faceuano souente per voto; & il medesimo faceuano anco quasi sempre con li cognomi, che dauano loro : ma le principali, & più proprie erano quelle, che significauano la natura loro, & gli effetti, che da quelli erano creduti venire. Nè furono però fatte sempre in modo, che da tutti fossero intese, hauendo già la religione di quei tempi, ancora che fosse vana, & falsa, introdot to di tenere gran parte delle cose sue occolte sì, che i Sacerdoti solamente le sapeuano, & da gli altri erano credute semplicemente senza cercarne più oltre di quello, che a tutti era permesso di saperc. Onde si legge apresso di Liuio, & di molti altri, che essendo stati trouati alcuni libri di Numa, li quali poteuano sare gran danno alla religione, di que'tempi, se fossero andati in luce ( perche scopriuano forse le vanità di quella ) furono d'ordine del Senato bruciati in publico, accioche il volgo non ne sapesse altro piu di quello, che gli era mostrato dal Pontesice, & da gli altri Sacerdoti, che di ciò haueuano la cara. Et Tarquinio Rè fece assogare in mare, come riferisce Valerio Massimo, certo Marco Tullio, cui era stato dato in guardia il libro de i secreti della religione perche ne lasciò torrecopia a Petronio Sabino. Da che verrà forse, rimanghi talhora a dietro la ragione di qualche imagine, ch'io haurò disegnata, percioche Herodoto, Pausania, Plutarco, & mol ti altri, dalli quali ne hò tolto il ritratto, dicono spesso, o che non vi è ò che la religione vieta loro dirla. Ma ciò farà ben di rado, perche quello che non hà voluto dire vno tutto intieramente, si rac coglie talhora da molti in pezzi, & sì hò fatto io più, che hò poru to. Seguirado dunque perche fossero fatti i Dei in diuersi modi, Eusebio

Eulebio referendo le parole di Porfirio dice, ehe gli antichi per fa re conoscère la diuersità de i Dei,ne secero alcuni maschi, & alcuni femine, altri vergini, & altri accopagnati, & disordinataméte achora perciò vestirono le statoe loro. Et Arist dice che gli atichi pesarono la vita de i Dei essere simile a quella de gli huomini, perche gli ha ueuano anco fatti di effigie humana, & perciò come essi viueuano sotto il Rè cosi dissero, che frà quelli ne era vno. Lattantio poscia che per molti argomenti hà proua to che i Dei de gli antichi furono huomini, la memoria de i quali fu consecrata dopò morte, soggiunge, che per ciò furono di diuerse età, chi fanciullo, chi giouane,e chi vecchio, & che a ciascheduno sù data certa, & propria imagine, perche furono satti i simulacri loro, che rappresentassero l'età, & l'habito che haucuano, quando morirono. Et per que-Ro anco si può dire, che siano state finte tante altre cose, lequali così si raccontano de i Dei de gli antichi, come a punto se fossero huomini. Et io ne dirò qualch'vna, secondo che mi verrà a propostro in disegnando le particolari imagini di molti, nelle quali metterò mano, poscia che haurò detto di che materia fossero fatte. Percioche Eusebio togliendolo pur'anche da Porfirio dice, che essendo Dio vna luce purissima, che non puo esser compresa da' nostri lens, fu fatto di materia lucida, e risplendente, come il finissimo marmo, & il Cristallo ; & d'oro parimente fu fatto per mostrare l'eterno, & diuino fuoco, oue egli habita; & che molti facendolo di pietra negra voleuano dare ad intendere la sua inuisibilità. Ma parlò egli forse de'suoi tempi : conciosia che da più antichi fossero fatti i Dei di legno, come si legge appresso Theofrasto, oue ei scriue della natura delle piante; che soleuano farli di Cedro, di Cipresto, di Loto, & di Busto, & qua ch'vno aco dlla radi ce dell'vliuo. Et Plinio scriue, che pche il legno del Cedro dura qua si eternamente, gli antichi ne fecero le statoe de i Dei; & che in Ro ma ne fu vna di Apollo portata di Seleucia. Plutarcho ne scriue così. Antichissima cosa è il fare simulacri, & gli fecero gli antichi di legno, perche parue loro, che la pietra fosse cosa troppo dura da farne li Dei, & pensauano che l'oro, & l'argento fosse quasi fece della terra sterile & infeconda, perche oue sono le minere di questi metalli, di rado vinasce altro: & chiamauano gli antichi qlla terra inferma, & infelice, laquale non produceua herbe fiori, e frutti ; perche essi,ne i petti de'quali non haueua forza l'auaritia, non curauano più di quello, onde potessero nodrirsi, & viuere. Platone 19: V parimente

Aristotele.

Lattantio.

Materia de simulacri

Simulacri di legno. Theofrasto.

Plutarca .

Platone.

parimente pare volere, che solo di legnossi facessero le statoe de i Dei, perche così scriue. Essendo la terra habitatione consecrata alli Dei non si dee sare di questa le loro imagini, nè di oro, nè di argento, perche sono cose, per lequali è hauuta inuidia a chi le possie de. Et a questo proposito Lattantio scriue, che le ricche statoe de i Dei mostrauano l'auaritia de gli huomini, quali sotto coperta di religione si pigliauano piacere di hauere oro, auorio, gemme, & altre cose preciose, sacendo di quelle le sacre imagini, lequali haueuano care più per la materia di che erano, che per quelli, che rappresentauano. Seguita poi Platone in questo modo. L'auorio è cosa, che haueua l'anima prima, & l'hà posta giù poi, & perciò non è buono da sarne le statoe de i Dei; nè il ferro à ciò è buono, nè gli altri metalli duri, perche si adoprano nelle guerre, & sono instromenti delle vecisioni. Restaua dunque secondo Platone ancho-

ra solamente il legno da farne le sacre imagini. Et Pausania pa-

rimente dice, che ei crede, che ne'primi tempi tutti i simulacri de i

Pausania.

Dei fossero di legno appresso de'Greci, & massimamente quelli, liquali fossero stati fatti da gli Egittij, perche era di legno vna statoa di Appollo in Argo dedicatagli da Danao, che fu antichissimo. Et pareua, che non si trouassealcuno de'più antichi simulacri fatto di altro, che di Ebano, di Cipresso, di Cedro, di Quercia, di Hedera,o di Loto. Ma di Vliuo anchora ve ne fu qualch'vno, & fatto pel configlio de l'Oracolo, che mostraua apunto, che in quei tempi amauano meglio i Dei essere fatti di legno, che di altra materia, Percioche si legge appresso di Herodoto, che quelli di Epidauro mandarono a dimandare all'Oracolo in Delfo il modo di rimediare ad vna grandissima sterilità, & fuloro risposto, che facessero doi simulacri a Damia & Auxesia (questi erano i Demoni, o Genijscome vogliamo dire del paese) non di metallo ne di pietra, ma di legno di vliuo non saluatico. Nel primo tempio che su fatto a Giunone in Argo le su posto vn simulacro di vn tronco di Pero: & in Roma, oue ella era dimandata Regina hebbe doi simulacri di Cipresso, li quali erano portati con so enni cerimonie, come scriue Liuio, a certo facrificio, che fu ordinato la prima volta, che Hannibale passò in Italia. Et leggest appresso di Plinio, che in Po pulonia fu vna statoa molto anticha di Gione, fatta di vna vite fola. Et non è marauiglia, se però su vero, che si trouassero viti così grandi, & grosse, che ne fossero fatte le colonne al tempio di Giunone in Metaponto, come il medesimo Plinio scriue. Et del

Vitice

Epidaurij.

Vitice ancora, che volgarmente si dimanda Agno casto, fu fatta vna statoa ad Esculapio, come scriue Pausania, in certa parte della Laconia, oue egli dalla materia della statoa fu detto Agnite. De legno medesimamente surono fatti i Dei da'Romani, mentre che alla semplice pouertà furono amici. On de Tibullo, parlando a'Dei domestici chiamati Lari, dice parole, che questo suonanano in nostra lingua.

Nè vergogna vi prenda, se ben sete Fatti di secco tronco: perche tali Foste pur anco ne i felici tempi De poueri nostri Aui, quando furo La fede, la pietade, e la giustitia Meglio offernate affai . c'hoggi non sono. E fur con grata pouertà adorati Ne le pouere case i Dei di legno.

Et Propertio sà dire in questo modo a Vertunno della sua statoa.

Fatto senta arte fui d'un secco tronco, Et come pouerello Dio di legno Inanzi al tempo del buon Numa stetti Ne la Città , che mi fu sempre grata.

Nelle Isole scoperte gl'anni passati da Spagnoli, che hora si addimandano il Mondo Nouo, perche a gli antichi furono incognite, si ètrouato che quei popoli, adoravano alcuni Idoli fatti qual di creta, qual di legno, & qual di pietra. Et Plinio scriue, che Plinio. benche il fare delle statoe fosse in Italia cosa molto antica, come si può conoscere da l'Hercole, che su consecrato sino da Euandro nel foro Boario, qual soleuano vestire con ornamenti trionfali sem pre ne'tempi de'Trionfi, non furono però dati à i Dei, nè a'tempij loro simulacri di altro, che di legno, prima che fosse da' Romani soggiogata l'Asia. dallaquale passarono in Italia le preciose statoe, perche non si contentò sempre la Grecia del legno solo per farnegli suoi Dei, ma gli fece anco d'oro, & di altri diuersi metal li , & per mostrarsi più splendida , & magnifica verso quelli, dice Paulania, che ella fece spesso venire l'Auorio fino d'India, & da gli Ethiopi per farne loro delle statoe : & che di ferro anchora ne fu fatta qualch'vna, come l'Hercole che combatte l'Hidra appres so de

Euandro.

#### Imagini de i Dei 16

fo de i Focesi; ma che questo su cosi difficile, che poche ne erano fatte delle statos di ferro. Onde in Pergamo città dell'Asia andauano molti a vedere, come cose marauigliose, due teste di ferro consecrate a Bacco, l'vna di Lione, l'altra di Cingiale : Coridone cantando con Tirsi appresso di Vergilio pomette a Diana farla tutta di polito marmo, & quiui Seruio auertisce, che soleuano spesso gli antichi fare il capo solamente, & il petto di marmo alle statoe. Oltre di ciò fecero quasi sempre alcuni Dei vili, e plebei, come Priapo, & altri a lui simili, che stauano per lo più nei campi, & allo scoperto, di legno solamente, di terra, ò di altra simile materia vile; & gli altri più nobili, come i Dei del Cielo, di materia più degna. Nè furono tutti i Dei de gli antichi fatti in for-

Dei in fimilitudine d'animali .

Seruio .

ma humana sempre, ma souente alla similitudine di diuersi animali, & di huomo, & di bestia insieme giunti anco talhora; onde se, come scriue Seneca, & lo riferisce Santo Agostino, fossero stati viui, nella forma, che erano fatti loro i simulacri, sarebbono stati non come Numi adorati, ma fuggiti come mostri. Et in Egitto più che in altro paese furono questi mostruosi simulacri, come si vedrà in molte imagini alle quali darò principio dalla Erernità: perche se bene non erano tutti i Dei degliantichi eterni, &immortali, crano però tenuti tali i più degni, & perciò fù creduto, che la Eternità gli accompagnasse sempre : benche il Boccaccio oue racconta la Genealogia dei Dei, dica che la diedero gli antichi per compagna a Demorgogone solamente, quale ei mette, che fosse il primo di tutti i Dei , & che habitasse nel mezo della terra

Boccaccio.

tutto pallido, e circondato di scurissima nebbia, coperto di certa humidità lanuginosa, come sono apunto quelle cose che stanno in luoco humido. Ma io non hò trouato ancora mai, ne visto scrittore anticho, che parli di costui. Però dico, che la Erernità staua sempre con quelli Dei, che erano creduti immortali ; laquale chi ella fosse dimostra assai bene col nome solo, che viene a dire cosa, che in sè contiene tutte le età, & tutti i secoli, sì che spatio

Eternica.

alcuno di tempo non la può misurare : benche si possa dire a certo modo, che ella sia parimente tempo, ma che non hà mai fine. Tri (me-Et perciò Trismegisto, i Pitagorici, & Platone dissero, che era il tempo la imagine della Eternità; perche questo in se stesso, si riuolue, & pare che non se ne veggia mai il fine. Ma questa si Perpetuità può dire più tosto Perpetuità; perche, anchora che non habbia mai fine, non possiede però interamente tutta in vn medesime

gifto.

- 41

punto

De gli Antichi.

17



Imagini della ProvidenZa, & della Eternità, con l'imagine del dio Demogorgone compagno della Eternità, co'l serpente, che si morde la coda, significante l'anno, & sua revolutione.

B

Bottie .

punto questa sua vita infinitaiche è proprio della Eternità,secondo Boetio; ilquale dice, che, se bene parue a Platone che il mondo non habbi hauuto principio, ne sia per hauere mai fine, si ingannano però quelli, liquali seguitando questa opinione lo chiamano coeterno à Dio; perche à dare il suo proprio nome alle cose, hanno da dire, tenendo anco la opinione di Platone, che Dio è Eterno, & il mondo perpetuo. Descriue dunque Boetio la Eternità, che sia vn possesso presentaneo di tutti i tempi, & questa è propria di Dio, perche à lui non passa, nè viene il tempo, come à tutte le cose create; anchora che qualch'una fosse per non hauere mai fine. Ma non la cerchiamo per hora tanto à minuto, come forse non la cercarono gli antichi, quando dissero eterni li suoi Dei, volendo perciò intendere che fossero 'immortali, & per non hauere mai fine, & che la Eternità fosse questa infinità di tempo. Onde Claudiano, che largamente la descriue nelle laudi di Stilicone, sa che vn serpente circonda l'antro, oue ella stà, in modo che si caccia la coda- in bocca, che viene à mostrare l'essetto del tempo, ilquale in se stesso si và girando sempre, hauendone tolto l'essempio da quelli di Egitto, liquali mostrauano l'anno parimente col serpente, che si mordeua la coda; perche sono i tempi giunti insieme così, che il fine del passato e quasi principio di quel che hà da venire. Vedefi la Eternità in vna medaglia di Faustina fatta in questa guisa. Stà vna donna vestita da matrona in piè con vna palla nella destra mano, & hà sopra'l capo vn largo velo disteso, che la cuopre dall'vno homero all'altro. Ma vediamo tutto il difegno, che ne fa Claudiano, da me ritratto in nostra lingua a questo modo .

Claudiano

Imagine.

Medaglia di Faustina.

In parte sì da noi lunge, e secreta,

Ch'alcun mortal vestigio non v'appare,

Ou'a l'humana mente il gir si vieta,

Nè vi ponno anco i Dei sorse arriuare,

Vna spelonca giace d'anni heta,

Madre d'insiniti anni, e d'età pare,

Laqual con modo, ch'vnqua non vienmeno,

Manda, e richiama i tempi all'ampio seno.

Questa col stessuoso corpo cinge.

Vn serpe pien di verdeggianti squame, Qualciò, che troua autdamente stringe

Come

## De gli Antichi.

Come che dinorar ei tutto brame,

E la coda si caccia in gola, e singe
Voler mangiarla con anida same.

Vascene in giro, e con l'osate tempre,
Onde parti, cheto ritorna sempre.

A la porta con faccia riverenda.

Et d'anni piena stà l'alma Natura.

Come custode, che sedele attenda

Chi vien', & và con diligente cura;

D'intorno volant'anime, e che penda

Ciascuna par con debita sigura

Da le membra, ch'à lei son date in sorte.

E stan con lei sino che piace à Morte.

Ne l'antropoi, ne la spelonca immensa.
Vn vecchio, c'hà di bianca neue asperso
Il mento, e'l crine stà, scriue, e dispensa
Le ferme leggi date à l'vniuer so.
E mentre ch' a disporre il tutto pensa.
Con l'animo al bell'ordine conuer so,
Certi numeri parte tra le stelle,
Onde n'appaion poi si vaghe e belle.

Con ordine immutabile prescrive

A ciascuna quando habbia à gir, o stare

Da che quanto tra noi si more, ò viue,

Hà vita, e morte, poi torna à guardare

E riveder come al suo corso arrive

Marte, qual, bench'avez zo à caminare

Per via certa, và pur'à certo sine;

Che così voglion le leggi divine.

Come con certo passo giri intorno
Gioue portando giouamento al mondo,
Come la Luna si nasconda il giorno,
E tosto muti il bel lume secondo,
Come partendo sia tardo al ritorno
Saturno horrido, mesto, & insecondo,

20

Quanto Venere bella, e doppo lei Errando vada il messaggier de i Dei Equando Febo a l'antro s'anuicina Subito ad incontrarlo la potente Natura viene, e à gli altirai s'inchina Ilbianco Vecchio humile, e riuerente. Allhora da sè s'apre la dinina Spelenca, allhor si veggono patente L'adamantine porte, e à poco a poco Tutti i secreti appaion di quel loco . Quiui i secoli sono di diuersi Metalli fatti in variati aspetti, E pare ciaschedun di lor tenersi Nel seggio suo con suoi compagni eletti. Questo è di ferro, onde souente fersi. I mortali frà lor danni, e dispetti; Di rame quello, al cui gouerno è stato Il mondo tutto un poco men turbato. Vno ve n'e d'argento, che risplende In bel seggio eleuato d'ognintorno; Ma di rado trà noi mortai discende A far di si bel lume il mondo adorno. Quello, che più de gli altri in alto ascende E d'oro, e d'oro son quei, ch'egli ha intorne, Tutti pieni di fede, e di prudenza, Di bontà, di giustitia, di clementa. E son gli anni beati, ch'à mortali Apporteran felicitade immensa, All hor, c'haura pieta de nostri mali Febo, che questi a modo suo dispensa, Et farà, che dal Ciel spiegando l'ali La bella Astrea di nuono amor' accensa Di riueder il mondo à star frà noi

Verrà senza più mai partirne poi-

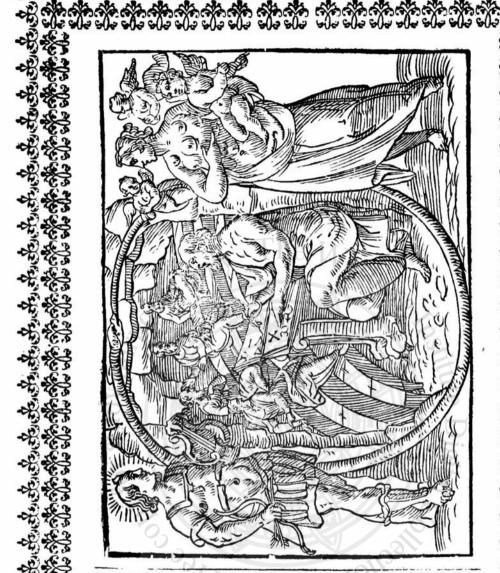

Antro dell'Eternità con l'immaine del Tempo à del Esto

Antro dell' Eternità, con l'imagine del Tempo, ò del Fato, di Febo, della Natura, & delli quattro secoli, che signifi cano da Dio venir il tutto, & da quello il tutto esser copreso, & la reuolùtione delle cose humane.

h. A.

Espositione dell'antro dell'Eternità.

La descrittione, & il disegno di questo antro, ò spelonea, che la vogliamo dire, ci mostra, come l'espone il Boccaccio; che la Eternità va sopra a tutti i tempi, & perciò ella è di lunge, & incognita non solamente a mortali, ma quasi ancora a Dei celesti, cioè a quelle beate anime, che sono sù ne i Cieli. Et dal gran seno manda a la spelonca i tempi, & questi richiama pur'anco al medesimo; perche in lei hanno hauuto già principio, & riuolgendosi in se stessi paiono vscire da quella, & ritornare anco alla medesima. Et fassi questo tacitamente, perche non ce ne auuedendo noi, passa il tempo, come di nascosto. Alla porta, oue stà la Natura, vanno volando molte anime intorno, perche scendono ne i corpi mortali, d'onde vscendo poi vanno in grembo alla Eternità, il che tutto si fà per opra della Natura, & perciò ella stà quiuialla porta. Il Vecchio che parte per numero le stelle forse è Dio, non perche ei sia vecchio, che in lui non si può dire, che sia termine alcuno di età, ma perche sogliono parlare così gli huomini, che chiamano di molta età quelli etiandio, che non ponno morire, ilquale dando ordine al mouimento delle stelle distingue i tempi. Ma forse che più proprio sarebbe dire, che il vecchio fosse il Fato, perche quello s'inchina a Febo, che si pot rebbe torre per Dio, quando si presenta alla spelonca. Altro non dice poi il Boccaccio de i Secoli, che sono quiui, come che sia co-

sa facile ad ogn'vno, & io parimente non ne dirò più, per venire alla imagine di Saturno, perche lo tolsero gli antichi pe'l tempo, & del tempo habbiamo già cominciato a dire ragionando del-

la Eternità. La quale non ardisco già di desiderare a

questa mia fatica, ma prego bene, chi, lo può fare, che voglia darle vita per qualche tempo.



## De gli Antichi.

## SATVRNO.

#### CONTRACTOR CONTRACTOR

Il primo fù Saturno, che disceso

Dall'alto Ciel fuggendo il figlio Gioue,

Ed à forza privato de' suoi regni,

Venne à mostrar' à gli huomini, ch'allhora

Come le fere andavano dispersi

Per gli alti monti, il modo di raccorsi

Insieme, e d'obbidire à certe leggi.

Et il paese, oue à principio ei stette

Latente, sù perciò chiamato Latio.

Sotto'l governo di costui si dice

Che sù il felice secolo de l'oro;

Così reggeva ei giustamente i suoi

Popoli dando lor riposo, e pace.

In questo modo canta Vergilio di Saturno, mettendo la historia con le fauole, conciosia che quella reciti che Saturno andò in Italia scacciato di Grecia dal figliuolo, & queste habbino finto poi, che egli era prima Signore del Cielo, & che Gioue ne lo scacciò, & lo fece scendere al basso; perche la Grecia, è più verso l'Oriente, & perciò più alta della Italia, che tende verso l'Occidente. Ritiratoli adunque Saturno in Italia, fu da Giano Rè di quel paese, oue poi su messa Roma, che se ne viueua con suoi popoli quella rozza vita de più antichi mortali, tolto à parte del regno, perche gli mostrò la coltiuatione de i campi, & il fare gli denari di metallo, che prima erano di cuo io. Et fù perciò fatta sù questi poi dal l'vno de lati vna naue, perche Saturno nauigando andò in Italia, e dall'altro vna testa con due faccie , che tale era la imagine di Gia no, come vederemo poi. Edificarono questi due Rè communemente terre, & castelli vicini, che dalloro nome i chiamarono; come Saturnia da Saturno, & Gianicolo da Giano. Onde tanto fu stimato Saturno da quelle genti, che insieme col Rè loro cominciarono à riuerirlo come Dio, perche erano all'hora stimati

Virgilio.

Imagini de i Dei

24



Imagine di Saturno, o del Tepo diuoratore de suoi figliuo li,cioè del tutto consumatore, eccettuati Gioue, Giunone, Nettuno, & Plutone, intesi per li quattro elementi Fuo co, Aria, Aqua, & Terra, che non si distruggono.

Dei quelli, liquali sapeuano trouare, & la insegnauano, qualche arte che fosse vtile alla vita humana ; & questa di coltiuare il terreno,& farlo con arte più fecondo, che non è di sua natura, è vti lissima; & perciò Saturno ne meritò gli sacri honori, & fu chiamato Stercutio dallo stercorare i campi, cioè dare loro il letame, onde diuengono poi più fertili. Per questo hanno voluto alcuni, che la sua statoa hauesse la falce in mano, per dare ad intendere, che la coltiuatione de i campi fu insegnata da lui già da principio in Italia, conciosia che con la falce si miete il grano prodotto da ben coltiuati campi . Ne'sacrificij Saturnali poi anco si adoperauano candele accese: la qual cosa dichiarando Macrobio dice, che era, perche sotto il reggimento di Saturno gli huomini da vna incolta vita, & piena di tenebre, passarono alla lucida & bella scientia delle buone arti. Oltre di ciò intesero gli antichi il tempo fotto il nome di Saturno, del quale dissero i Latini molte ragioni tutte confacentisi al tempo, ma non già al proposito nostro. Et i Greci parimente lo chiamarono Crono, che viene à dire tempo, & quello, che significa il nome, su mostrato nella imagine di questo Dio; perche le fecero quasi sempre di huomo vecchio, mal vestito, senza nulla in capo, con vna falce nell'vna mano, & nell'altra haueua certa cofa auiluppata in vn panno, quale pareua cacciarsi in gola, come che la volesse diuorare, e quattro piccoli fanciullini gli erano quiui appresso. Queste cose fono interpretate in questo modo: Il tempo è vecchio e mal vestito perche ò sempre è stato, ouero cominciò ad essere insieme con il mondo, cioè quando fatta la separatione del Chaos gli elementi furono distinti, & fu dato principio alla generatione delle cose, cominciando allhora il Cielo ad aggirarsici intorno, dal mouimento del quale cominciarono parimente gli huomini di mifurare il tempo: & quindi fu , che le fauole appresso de i Greci disfero Saturno esfere stato figliuolo di Vrano, che fignifica Cielo. Fu detto anco Saturno, Vitisatore, quasi cultor delle viti, perche dicono, che essendo passato nell'Italia, come s'è detto, & accettato da'Latini, ne hebbe della figlia di vno d'essi Enotria nominata, alcuni figliuoli, trà quali vien connumerato. Giano; a chi egli insegnò il modo di piantare, & coltiuar la vite, & di fare il vino; ilche hauendo essi operato, & guadagnatone perciò il no me di inuentori, auenne che vn giorno alcuni, li quali forse haueuano beuuto più di quello, che loro si conueniua, si addormentarono.

Stereutio.

Macrobia. Saturno pel tempe-

Imagine disaturno.

Espositione. di Saturno

### 26 Imagini de i Dei

tarono, & fecero vn longhissimo sonno, dal quale poi suegliati & accortisi, che questo era accaduto per il benuto vino, credendo che fosse qualche cosa venenata, lapidarono, & occiscro Giano, come inuentor di quello; per il che quattro figliuole di lui rimaste, per doglia con vna fune ligatasi al collo si leuarono la vita: mà da Saturno furono poste nel Cielo in loco di Stelle,& à noi si dimostrano poco auanti il tempo della vendemmia. Essen do poscia vn tempo i Romani aggrauati di pestilentia, & hauendo perciò consultato l'oracolo d'Apolline, hebbero in risposta, che bisognaua placar prima l'ira di Saturno riceuuta per la morte di Giano suo figliuolo, da che mossi i Romani gli edificarono vn tempio su'l Monte Tarpeio, & vi posero Giano con quattro faccie; ò dal numero delle figliuole, ò dalle quattro stagioni dell'anno. Soleuano gli antichi porre sù la cima del tempio di Saturno vn Tri tone con la buccina alla bocca, & sepelir iui sotterra la coda di quello, volendo con ciò mostrare, come dice Macrobio, che da Saturno cominciò la historia a farsi palese, & ad esser conosciuta, perche senza dubio, innanzi che fossero distinti i tempi, ella non poteua essere se non muta, & incognita; il che significaua il nasconder la coda. Fu Satutno vestito così vilmente, perche in quel principio del mondo non cercauano le persone pompe nelle vesti, ma si contentauano di essere coperte. O che queste mostrauano di essere tutte logore per confarsi meglio alla vecchiezza di lui, ilquale haueua il capo nudo, perche in que'primi tempi, quando egli fu creduto gouernare tutto, & che coreua la età dell'oro, la verità fu aperta, & manifesta a tutti; non nascosta, come fu dapoi sorto tante menzogne, & tanti inganni. Et per questo ancora gli antichi sacrificauano a Saturno a capo scoperto, & se lo copriuano in sacrificando a gli altri Dei. Mostra la falce in mano di Saturno, che'l tempo miete, e taglia tutte le cose. Et quello, che ei si mette alla bocca per diuorarlo, che le cose tutte nate in tempo sono anco dal tempo diuorate, sopra di che finsero gli anti-chi vna cosi satta sauola. Temendo Saturno di essere scacciato di regno da vn suo figliuolo, come i Fati gli haueuano predetto, comandò ad Ope, laquale fu anco detta Rhea, sua moglie, che ogni volta, che partoriua gli presentasse subito quello, che hauesse fatto, perche non voleua in modo che fosse, che si alleuasse alcun figlio maschio, se bene douesse egli stesso diuorarsegli tutti. Partori Ope la prima volta Gioue, & Giunone insieme; ma presentò

Historia quando co minciò.

Fauola di Saturno. presentò Giunone sola al marito, sapendo che per esser femina non le farebbe male, & nascose Gioue : di che essendosi accorto Saturno cominciò à gridar per hauerlo; la onde Ope gli presentò certa pietra auuolta in vn panno, dicendo quello essere il figliuolo, che egli domandaua. Et egli, senza guardare altrimente che fosse, se la cacció in gola, e diuorossela: ma la rigittò poi, come faceua anco de i figliuoli, poscia che gli hueua diuorati, che gli rigittaua. Onde si legge appresso di Pausania, che in Delso nel tempio di Apollo era vna pietra non molto grande guardata con grandissimo rispetto, perche diceuano quelle genti, che era la pietra, qual fu diuorata da Saturno in vece di Gioue, & ogni dì, ma più le feste, vi spargeuano sù de l'oglio, poi le auuolgeuano attorno lana non lauata. Et i Romani la credettero essere quella, che nel Campidoglio non volle cedere a Gioue, & su adorata pel Dio Termino. Fu seruato parimente Nettuno dalla madre con simile inganno, che sinse di hauere partorito vi piccolo cauallino, & lo diede à diuorare al marito, come diceuano quelli di Arcadia, & Pausania lo riferisce. Plutone medesimamente si saluò Pausania. per esser nato ad vn parto insieme con la sorella Glauca, laquale fu sola presentata al padre, che da questi in fuori diuorò tutti gli altri figliuoli, rigittandoli pur'anco dapoi, come hò detto. Ma alcuni altri, li quali anco pare à me, che meglio dechiarino la cagione del diuorare i figliuoli, dicono, che essendo Titano fratello di Saturno di maggior età di lui, & volendo perciò regnare, Saturno a persuasion della madre, & delle sorelle non gli volse altrimenti acconsentire, anzi che egli si fece Rè. Da questo essendo per nascere discordia trà essi fratelli, si acquetarono finalmente con questa conditione; che douesse Saturno continuar nel Regno, ma che douesse far morire tutti i figliuoli, che gli nascessero mascoli, acciò che fosse sicuro Titano, che finalmente il Regno douesse ricader in lui, ò ne'suoi figliuoli. Essequi per vn tem po Saturno la conditione, & per questo vien detto, che egli diuorasse i figliuoli; ma essendoli nati Gioue, & Giunone in vn parto, segui di loro, & di Nettuno poi, & così anco di Plutone quan to si disse di sopra: la qual cosa intesa da Titano assaltò sì d'improuiso il fratello Saturno, che lo fece con la moglie prigione, & così li tenne fino a tanto, che da Gioue superato, furono quelli sciolti, & liberati. Lequali cose vogliono mostrare, come comin ciai à dire di sopra, che le cose tutte prodotte dal tempo sono

Pietra dimorata da Saturno .

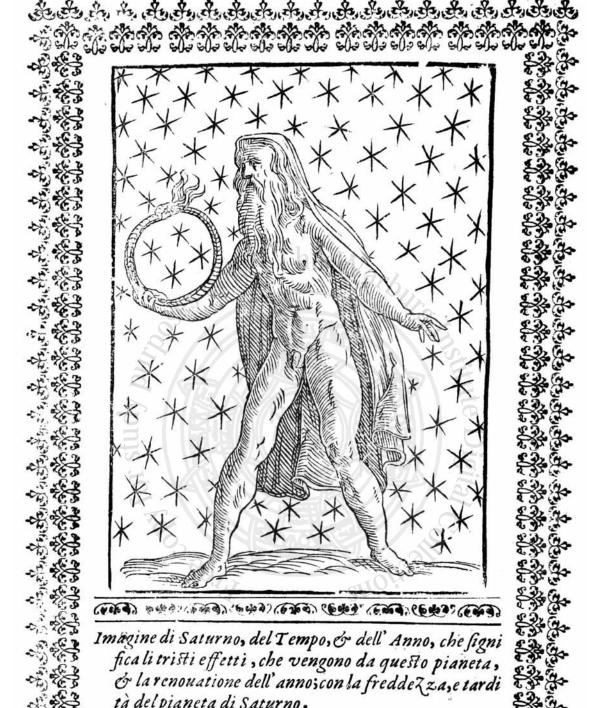

anco dal tempo cosumate, ilquale le fa poi etiandio rinascere, da gli elementi in fuori, che sono i quattro figliuoli, Gioue, Giunone, Plutone, e Nettuno, cioè fuoco, aria, terra, & acqua, li quali non passarono per la vorace gola, perche questi durano sempre. Fingeuano quelli di Sassonia volendo descriuer Saturno, vn vecchio, che staua ritto sopra ad vn pesce, & teneua vn vaso, & vna ruota; Ma che cosa volesse significare è stato sempre secreto, & perciò io ne anco qui lo dichiaro. Martiano descriuendo Saturno lo fa che porge con la destra mano vn serpente, quale si morde la coda, mostrando in questa guisa, che per lui s'intende il tempo : & dice, che ei và con passo lento, e tardo, & hà il capo coperto di vn velo, che verdeggia, le chiome, & la barba sono tutte canute, & benche egli sia così vecchio, pare non dimeno potere anco ritornare fanciullo. Ilche si può dire essere il rinouamento, che fa il tempo di anno in anno : & perciò il velo verde sopra la bianca chioma mostra il principio dell'anno, quando nella primauera tutta la terra verdeggia, laquale nell'inuerno, poi si cuopre di bianchissima neue, & cosi tosto si passa dall'vna stagione all'altra, che paiono esfere giunti insieme. La tardità del passo si può riferire al tardo riuolgimento, che fa la spera di Saturno, laquale delle sette de i Pianeti è la maggiore, perche è sopra a tutte le altre; & però più delle altre che è in trenta anni, tarda à compire il suo giro. Et perche da questo pianeta vengono tristi effetti, per lo più, lo fecero vecchio, mesto, sordido; & col capo auolto pigro, & lento: per esser la natura sua fredda, secca, e tutta maninconia, come si può vedere appresso di chi scriue di queste cose. Onde il medesimo Martiano, quando nelle nozze di Mercurio, e di Filologia fa, che ella ascende di Cielo in Cielo, dice che giunta a quello di Saturno troud lui, che quiui se ne staua in luoco freddo, tutto agghiacciato, & coperto di brina, & di neue, & che hauena per adornamento del capo tal'hora vn serpente, talhora vn capo di Leone, & talhora di Cinghiale, che mostraua i terribili denti. Le quali tre teste potrebbono forse mostrare gli effetti del tempo, ilche non affermo, perche non lo trouo scritto da Autore degno di fede. Ma dirò bene; che à ciò si confa assai quella i magine fignificatrice de i tre tempi, passato, presente, & auenire, che haueua parimente tre capi di Leone di Cane, & di Lupo, posta da quelli di Egitto con il simulacro di Sarapide loro Dio principale,

Imagine di Saturno :

Espositione

Martiano.

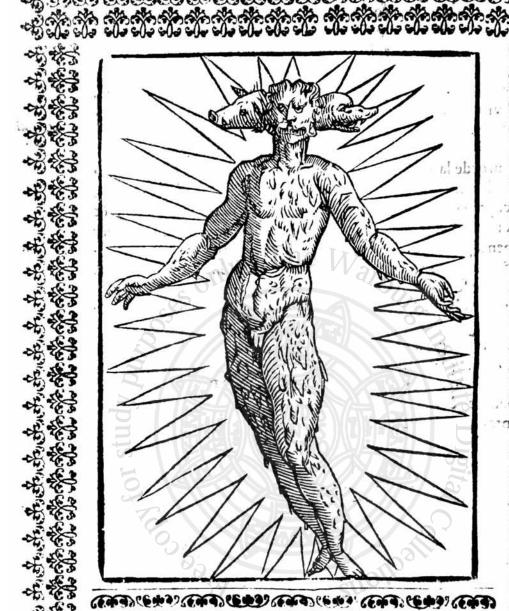

Imagine di Saturno, che significa il tempo presente, pas sato, & auenire, & la mala natura di tal pianeta, & sua freddezza, & il tempo tutto consumare, & di truppere

pale, la quale disegnerò poi al luoco suo. Ora vediamo quello che si legge appresso di Eusebio de gli essetti del tempo mostrati co la imagine di Saturno. Egli scriue, che Astarte figliuola di Cielo, & moglie, & sorella di Saturno insieme con molte altre, che ei ne hauena, fece al marito vn'ornamento regale, che haueua quattro occhi, due dinanti : & due di dietro, delli quali due fi chiudeuano, & dormiuano à vicenda, sì che due ne erano aperti sempre, & à gli homeri vi pose parimente quattro ali, dellequa li due stauano distese, come che ei volasse, & due ristrette, & raccolte, come che stesse fermo; volendo significare, che se bene egli dorme, vi vede pur'anche, & che mentre veggia dorme parimente, & che fermandosi vola, volando si ferma; cose tutte proprie del tempo. Et soggiunge poi, che la medesima Astarte pose in capo a Saturno due ali, volendo per l'una mostrare l'eccellenza della mente, & il senso per l'altra. Imperoche dicono i naturali, che l'anima humana, quando scende nel corpo mortale, porta seco dalla sfera di Saturno la forza d'intendere, & il discorso, che ella mostra poi tanto nelle cose, che conprende con la mente sola, quanto in quelle, che conosce per gli fensi . Potrei dire, come i Platonici per Saturno intesero la mente pura, che alla contemplatione stà tutta intenta quasi sempre delle cose diuine, onde ne nacque occasione di dire, che al tempo suo fosse la età dell'oro, & il viuere quieto, & felice : essendo tale a punto la vita di qualunque cerca di porre giù il peso de gli affetti terreni , & di alzarsi quanto più può alla consideratione delle cose del Cielo. Direi anchora, che Platone spesso lo metta per quella superna intelligenza , laquale prouede allo effere, al viuere, & all'ordine di tutte le role. Mà ciò niente fa alla imagine di questo Dio, però lo lascio, & vengo a dire, che lo fecero gli antichi, come scriue Macrobio, con i piedi legati con filo di lana, & lo tencuano cosí tueto l'anno, se non che lo scioglieuano poi di Dicembre in certi di , che erano consecrati a lui , volendo in questo modo moftrare, che la creatura nel ventre della madre stà legata con nodi teneri, & molli, liquali si sciogliono quando al decimo mese è giunto già il tempo del maturo parto. Et quindi dice Macrobio essere nato quel prouerbio appresso de i Latini, che i Dei hanno li piedi di lana. Ma l'hanno interpretato alcuni in questo modo anchora, che la Diuiua bontà non corre in fretta.

Eufebio. Imagine di Saturno

Platene.

Saturno cë i piedi legati. Imagini de i Dei

32

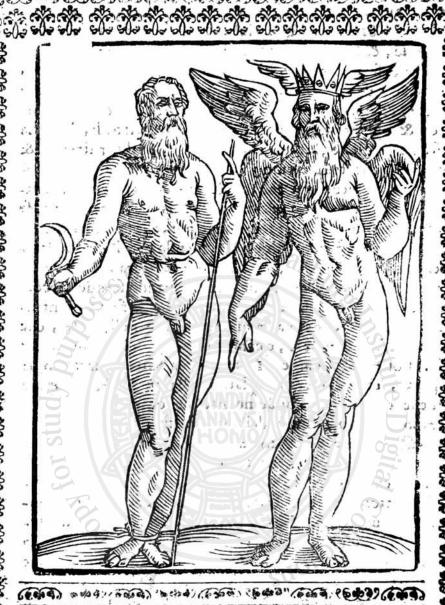

Imagine di Saturno, & del Tempo, che co' piedi legati di fil di lana, significa la vendetta, & castigo di Dio essertardo aspettando l'emenda di dinota ancora la ragione del parto con la produttione delle cose insieme andar congionte.

& così tacitamente, che non prima se ne auede il peccatore, che senta la pena. Dicesi anchora, che staua Saturno con i piedi legati, ò perche tutte le cose prodotte in questo mondo paiono essere insieme annodate (così vengono l'vna dietro l'altra) ouero perche la natura con certa, & ordinata legge così tiene i tempi legati insieme, che non cessano mai diandare succedendo l'vno all'alro. Et perche velocissimamente se ne corrono via, sinsero forse le Fauole, che Saturno si cangiasse in Cauallo animale velocissimo, quando hauendo goduto di Filira bellissima Ninsa, della quale nacque poi Chirone Centauro dottissimo, su sopragiunto senza auuedersene, dalla moglie, dalla quale si sbrigò in quel modo fatto Cauallo, & correndosene via. Onde Virgilio quando descriue vn bel Cauallo dice, che

Chirone Centauro.

Tale fù già Saturno quando volse,

Cangiato in bel destrier, suggir la moglie.

Onde veloce andò per gli alti monti,

E scuotendo col capo alto talhora

Il duro crine, risonar saecua

Col seroce anitrir l'alte spelonche,

Ma queste cose tocchérebbono più à chi volesse esporre le fauole de'Dei de gli anticht, che à chi voglia disegnarne le Imagini, come faccio io; però le lascio, nè mi restando altro disegno da fare di Saturno, dirò di Giano suo compagno; perhe, come dissi già, le historie vogliono, che ambi regnassero vn tempo insieme in Italia, & Macrobio scriue, che Giano fù il primo, che quiti cominciasse à far sacri Tempij in honor de i Dei, & che ordinasse il modo di sacrificare à quelli. Onde egli fu poi parimente come Dio adorato, & come à ritrouatore de i sacrificij vsauano questa cerimonia, che non sacrificauano mai gli antichi Romani à qual si voglia Dio, che non chiamassero lui prima. E sù fatto questo ancora, perche credettero che Giano stesse del continuo a le porte del Cielo, di modo che non poteuano i preghi de mortali passare à gli altri Dei, s'egli non daua loro la entrata. Et forse bisognaua, che gli desse anco mano, & aiutasse à caminate, perche le preghiere, che Homero le fà femine, sono zoppe, secondo che il medesimo le descriue. Là onde auuiene che quando si vuole pregare si piega le ginocchia, imperoche con animo dubbioso si và à

Giano chia mato i tutti i facrificy.

1 4 10 11

Preghiere come fatte.

A 15. 3

pregare

pregare, non sapendo di ottenere quello, perche si prega. Hanno poi la faccia mesta, & gli occhi storti, percioche pare, che non si possa guardare dirittamente, ne con allegro viso quelli, che già si

34

Porte del , Cielo .

Imagin**e di** 

Giano.

Portunno .

Crane.

Dea Cardi

Onidio.

sono offest, quando con preghi si dimanda loro perdono. Le porte del Cielo sono due, l'vna dell'Oriente, per la quale entra il Sole, quando viene à dare la luce al mondo: l'altra dell'Occidente, per laquale egli esce quando dà luoco alla notte. Chi dunque intende il Sole per Giano, come fà Macrobio, lo dice hauere la guardia delle porte del Cielo perche l'entrare, & vscirne à lui è libero. Et per questo lo fecero con due faccie, mostrando, che non hà bisogno il Sole di riuolgersi indietro per vedere l'vna, & l'altra parte del mondo. Et gli posero in mano vna verga, & vna chiaue; accioche per quella si conoscesse, che il Sole gouerna, & tempra il mondo, & per questa, che ei l'apre quando viene il dì ad illuminarlo, & lo chiude quando partendo lascia, che la notte l'adombri. Haueua anco dodici altari sotto a i piedi, che signifi. cauano dodici colonie, che egli pose, ò secondo alcuni, che forse è più vero, i dodici mesi dell'anno. Da questo venne anco che Giano fù creduto vn medesimo Nume con Portuno, ilquale era stimato vn Dio guardiano, & custode delle porte: & perciò così metteuano gli antichi in mano à costui vna chiaue, come à Giano. Da cui venne vn'altro Nume de i Cardini, o gangheri, che vogliamo dirli, delle porte. Imperoche racconta Ouidio, che innamorato Giano di vna Ninfa detta Crane, tanto fece, che raccolse gli amorosi frutti, & in ricompensa gli donò, che ella fosse sopra à i gangheri delle porte, & ne hauesse lo intero dominio, sì che si aprissero, & serrassersi come piacesse à lei. Et le donò anco vna verga di spino biancho detta la verga Gianale, con la quale cacciauansi le Streghe da quelle case, oue erano i piccoli bambini in culla . Et fù questa Ninfa chiamata dapoi la Dea Carna, ouero Cardinea; il cui potere oltre à gangheri si estendeua anchora sopra il cuore, il fegato, & le altre interiora dell'huomo. Et era costume appresso de'Romani di mangiar à Calende di Giugno in honore di questa Dea lardo di Porco ò perche pensassero, che col fauore di lei giouasse à conseruare l'huomo sano; ò perche voleuano in quel modo rinouare la memoria della parfimonia di que' buoniantichi, che si contentauano di semplici viuande, come dice Ouidio. A costei trouo bene, che fù fatto vn Tempio su'l Monte Celio in Roma da quel Bruto, che si finse pazzo, fin che gli venne la occasione di

De gli Antichi.

35

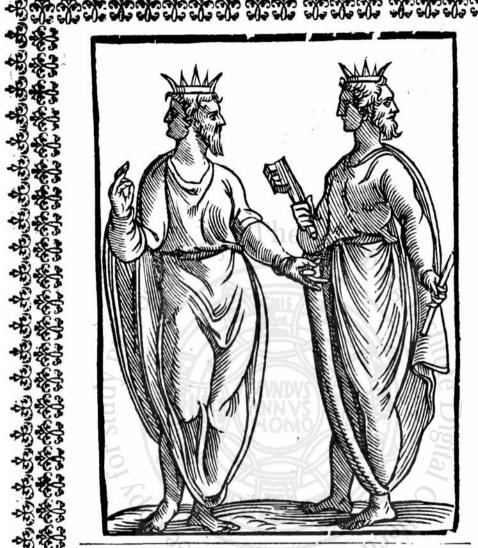

AN CENTRALED AND CENTRALED AND

Imagini diGiano inte so ancora per il Sole, per il Tempo, per il Dio dell'anno, & della pace, significano ancora li duoi lumi dell'anima nostra, il lume diuino & il lume naturale.

C 2

Transfer "

Dio Forculo. Dio Limen tino S Agoft no.

Faccie di Giano che fignificano,

+ ; .

Beda.

M. Tullio.

Giano.

Plutarco.

ne di scacciare l'empio Rè Tarquinio, come che per lei gli fosse suc cesso felicemente il dissimulare quello, ch'egli haueua in cuore, ma che ne sia stato satto simulacro, & quale ei fosse, non hò trouaro anchora. Però hò raccontato tutte queste cose di lei, accioche chi volesse pigliarsi auttorità di farne vno, habbi di che comporlo. Heb bero anco il Dio Forculo, a cui erano raccomadate le porte, che vol tandosi sopra de i gagheri si aprono, & serrano, dette da' Latini Fores; & Limétino Dio del limitare, ò loglia, che vogliamo dire, della porta. Onde S. Agostino bestandosi di loro dice, che vo portinaio solo huomo fà tutto quello, che essi fanno fare à tre Dei insieme, quali sono la Dea Cardinea, Forculo, & Limentino . Ora ritorno à Giano, che è il Sole, ilquale non solamente apre la mattina, & chiude la sera il di, come dissi, ma fa il medesimo di tutto l'anno anchora; perche l'apre quando di primauera fà, che la terra comincia à produrre herbe, & fiori, & tutta allegra, dilata l'ampio sens, & serralo poi d'inuerno all'hora, che ella priuata di on gni suo ornamento in le stessa si ristringe, & stassene coperta di ne ue, & di ghiaccio. Mostrano ancora le due faccie di Giano il tem po, che tuttauia viene: & perciò l'vna è giouane, & è quello, che già è passato, & l'altra è di maggior età, & barbuta . Plinio scri. ue, che Numa Rè de Romani fece vna statoa di Giano con le dita delle mani acconcie in modo, che mostrauano trecento sessantacinque accioche si conoscesse perciò, che egli era il Dio dell'anno: perche l'anno ha tantidì, quanti egline mostraua con le mani: conciosia che gli antichi piegando le dita, ò stendendole in diuerfi modi mostrassero tutti i numeri, che voleuano, come si può vedere appresso del Beato Beda, che ne fà vn libretto. Et Suida parimenti riferisce. che per mostrare Giano esfere il medefimo, che l'anno, gli posero alcuni nella destra mano trecento, e sessantacinque nella sinistra, & che altri gli diedero la chiaue nella destra per farlo conoscere principio del tempo, & portinaio dell'anno. Quelli di Fenicia, come scriue Marco Tullio, & lo riferisce Macrobio, pensarono che Giano fosse il Mondo; & perciò quando voleuano fare la sua imagine faceuano il serpente, che si morde la coda, & se la diuora; perche il mondo di sestesso si nodrisce, & và riuogliendosi tutta via in se medesimo, come il nascimento delle cose ci dimostra, & la loro morte, & rinouarsi pur. anco poi le medefime. Delle due faccie di Giano Plutarco dice, che mostrauano, ch'egli, (ò fosse Genio del paese, ouero Reappres.

so di quelle antichissime genti) cangiò il viuere rozzo, & ferino in domestico, & civile, tirando di vna in altra forma, & l'ordine della vita humana. Altri vogliono, che le due faccie di Giano mo strino la prudenza de i saggi Rè, & de gli accorti Principi, li qua li, oltre che si sanno disporre del presente con ottimo consiglio, hanno la faccia dauanti anchora perche veggono, di lontano, & sanno conoscere le cose prima che siano; & l'hanno parimen te di dietro, perche tengono a mente le passate, sì che tutto veggono. Et questo sur così mostrato da i Principi, perche come dice Plutarco, est tono appresso de i mortali le viue imagini de i Dei. Et come adorauano gli antichi Romani Anteuorta, e Postuorta compagne della Diuinità, quella perchesapeua l'auenire, questa il passato, intendendo perciò, che la Diuina sapienza sà tutto; così nella imagine di Giano le due faccie mostrano la prudenza del Rè, cui non deue essere occulta alcuna di quelle coso, che fan no dibisogno al buon gouerno de i popoli. Hanno ancora detto alcuni, che fu creduto da gli antichi Giano esfere stato il Chaos, che fù quella confusione di tutte le cose, innazi che fosse fatto il mondo, & che perciò hà quella faccia barbuta, horrida e scura, & hà l'altra giouane, bella & allegra, che mostra la bellezza venuta dalla distintione delle cose, & di mirabil ordine dato all'universo & che perciòfù adorato come Dio de i principij, a cui fossero con secrati i cominciamenti delle cose. Ma serrando gli occhi del capo, & aprendo quelli dell'intelletto confideriamo vn poco l'imagine di Giano con le due faccie nell'anima humana, ben però più breue mente, che fia possibile, ma in modo anco, che lo possa intendere ogn'vno. L'anima nostra, secondo la opinione de Platonici, subito che dalle mani di Dio è vscita, per certo suo naturale mouimento, a lui si riuolge, quasi figliuola amoreuole, che pure desideri di riuedere il padre. Et questo desiderio cosi è proprio, & naturale a lei come alla fiamma di ascendere sempre, tirandola la natura sua verso là, donde viene il nascimento, & il principio suo, & perche il fuoco in terra è acceso per viriù de i corpi superiori, la fiam na, quanto può, tende sempre verso quelli; cosi l'anima, che si sente creata da Dio, a lui si riuoglie, & lo desidera. Ma questo desiderio, ò lume, che lo vogliamo dire, in lei non duia sempre di vn medesimo modo, perche quanto più si vnisce con lei, tanto diuenta meno risplendente, & così si fà eguale a se medesima, onde non vede più le non se stessa, & le cose di quà giù, ne più

Imagini vi ue de i Dei Àntenorta Postnorta.

Faccie di Giano nell' Anima...

Platonici.



النب وجي برجي برجي وجي وجي وجي برجي

Imagini delle quattro stagioni dell'anno, dinotanti li ef fetti & essercity di quelle, congli animali à loro sa crati, che pur dimostrano la natura della stagione.

riguarda Dio, nè le cose diuine. Ma da quelle non si allontana però in modo, che più no le possa vedere: azi quel primo desiderio, che apparue in lei, & si nascole poi, se gli si preseta qualche poco dilume diuino, si scopre subito, & có questo ritorna alla cósideratione delle cose del Cielo. L'anima duque hà doi lumi, l'vno naturale suo proprio,& nato co lei,&co questo vede sè stessa, & conosce le cose del mondo; l'altro diuino, & infuso dalla bontà di Dio, con la scorta del quale ella si inalza al Cielo, & quiui contempla le cose diuine. Questi doi lumi si con oscono nelle due faccie di Giano; il diuino nella giouane; & nella vecchia, & barbuta il naturale. Perche le cose prodotte qui dalla natura si mutano, & inuecchiano, & la consideratione loro fatta col solo lume naturale hà del fosco, & dell'oscuro, però l'anima le vede, & mira con la faccia barbuta. E con l'altra poi, che è giouane, & polita, l'anima nostra scorta dal diuino lume tutto chiaro, & risplendente và a rimirare l'eterno Dio delle anime beate, & gli celesti giri, le quali cose non si mutano mai, & seruano sempre la bellezza della loro giouinezza. Potrebbonsi dire delle altre cose assai dell'anima, tirandola a questa imagine dalle due faccie : ma perche hanno vn poco troppo dello scuro, le lascio per hora, & mi riserbo a ragionarne in altro luoco, se forse mi verrà fatto mai di mettere insieme certa fauola dell'anima, che già ho raccolta in piu pezzi. Fecero anco gli antichi la imagine di Giano con quattro faccie, perche ne fù già trouata vna così fatta statoa in certo luogho della Tos. cana. Et mostraua questa molto bene, che chi la fece, tolse Giano per l'anno, ilquale ha quattro faccie, perche quattro sono le stagioni, che gli fanno mutare vilo, & aspetto; Primauera, Estate, Ouidio. Aurunao, & Inuerno. Lequali dipiniero parimente gli antichi con visi, & habiti diuersi, come le disegna breuemente Ouidio,quando descriue il seggio regale di Febo, dicendo che vi era.

Anima bà due lumi.

Coronata di fior la Primauera, La nuda Està cinta di spiche il crine. L' Autunno tinto i piè d'vua spremuta, E l'Inuerno agghiacciato, horrido, e tristo.

Sono anchora le stagioni dell'anno mostrate alle volte in questo modo: Mettesi Venere per la Primauera, Cerere per la Estate, per l'Autunno Bacco, e per l'Inuerno talhora Volcano, che stà alla fucina ardente, & talhora i venti con Eolo Rèloro, perche questi fan



Tépio di Giano Dio della pace, & della guerra ilquale sta na serrato in tempo di pace, & aperto nella guerra, inte so per il Cielo, ilquale girandosi influisce hora pace, hora guerra.

no le tempeste, che nell'Inuerno sono più frequenti, che ne gli altri tempi surono anco posti sotto i piedi di Giano dodici altari, per li quali erano intesi i dodici mesi dell'anno; ouero i dodici segni del Zodiaco trascorsi dal Sole in tutto l'anno. Et in Roma sù vn tempio di costui, che haueua quattro porte, & quattro colonne sosteneuano il volto di sopta in ciascheduna delle quali erano nicchi co sigure rappresentatrici de i mesi, che si partono nelle quattro stagioni dell'anno. Et due porte solamente hebbe da principio il suo tempio, quando su fatto da Numa, dinanzi del quale egli staua assisto in bel seggio regale, & era chiamato quiui Patulcio, & Clusio da due voci Latine, che significano l'una aprire l'altra serrare, perche l'uno, & l'altro era creduto venire dalla sua mano, come hò già detto, & chiamauansi queste le porte della guerra, delle quali Ver gilio così scrisse:

Tempio di Giano.

Patulcio Clusio

Porte della guerra. Virgilio.

5 Hora .. in

Le porte de la guerra, che chiamate

Così fur da gli antichi, sono due,

E per religione, e per rispetto

Del fero Marte già, sacre, e tremende,

Le quali cento duri e grossi ferri

Tengon serrate con mirabil forza:

E dinanzi vi stà, come custode,

Giano che con due faccie ambe le guarda.

A queste, poscia ch'era dal Senato

Deliberata alcuna guerra, cinto

A l'v sanza del popolo. Sabino

Il bel regal porporeo manto, andaua

L'un console, & aprendole, sentire

De icardini facea il graue stridore.

ua, sta
fu orcome
n sua
ada la
uesta,

Hauedo dunque il Senato fatto deliberatione di mouere la guer ra, l'vno de i Consoli apriua le porte già dette, & finche duraua, sta uano così sempre, & finita, che era, le serrauano subito. Ilche su ordinato da Numa: & osseruato poi sempre con certa legge, come scriue Plutarco. Onde su detto hauere la pace, & la guerra in sua mano, come Ouidio sa dire a lui medesimo, quando gli domada la ragione delle sue seste, perche il suo tempio aperto mostraua questa, & serrato quella. Di che molte sono le ragioni; ma per hora dichia

C 100.

42

F: Tullio.

Suctonto .

mo questa solamente, che Giano da molti su creduto essere il Cie lo (come anco vuole Marco Tullio) il quale aggirandosi intorno è causa de i congiungimenti de gli aspetti, & delle altre positioni del le stelle, donde siamo inclinati à molte delle operationi, che faccia mo, & perciò si dice souente, che molte mutationi delle cose humane vengono dal Cielo; fra le quali si può mettere la pace, & la guerra. Et questo su forse il misterio appresso de i Romani di apri re, & serrare il tempio di Giano. Del quale si legge ancora, che su ono alcune statoe in certo luoco della Città, oue si trouauano di ordinario gli vsurai a fare le sue facende, perche egli che era cre duto il Dio de i principii, era anco stimato il padrone delle Calende, che sono i primi di dei mesi, onde ei su chiamato etiandio Giunone, perche queste erano parimente consecrate a Giunone,

& à Calende soleuano gli vsurai riscuotere le loro vsure. Oltre di ciò erano anco chiamati Giani quelli archi, che nelle pompe de i trionsi erano

drizzati per la Città à quattro
faccie, alla similitudine
del tempio, ch'io
dissi dalle
quattro porte
onde Suetonio parlan
do della superbia & vanagloria di Domitiano; dice che
egli drizzò per la Città mol
ti Giani con gli orna-

menti trion-

fali .



Apollo



CANCED CANCED CANCED CANCED

Imagine del Sole o Febo, & di Gioue apo gli Asirij tenu ti per vna medesima cosa, intesi da loro per l'anima del mondo, & il loro potere esser congionto insieme. Imagini de i Dei



# APOLLO, FEBO

CONTRACTOR CONTRACTOR

Dei de gli antichi, co me intro--dotti.



Erche furono diuerse le opinioni appresso de gli antichi del principio delle cose, tato di che, come da chi fossero state create, ò fatte; i Poeti i quali furono i primi, come dice Aristotele, che scriuessero de i Dei, finsero diuerse fauole di questi, facendo credere alla sciocca gente, che fossero molti, con ciò fosse che chia.

quelle, esprimessero i varij pareri delle diuerse sette. Et in questo modo fauoleggiando fecero Dei gli Elementi, le Stelle, il Sole,& la Luna. Onde furono poscia loro dati tempij, altari, & simulacri quasi in ogni luoco, se no appresso di alcuni de gli Affirij, come scriue Luciano, li quali diceuano, che ben si douea fare de i simulacri à quelli Dei, che non erano veduti in altro modo, ma non al Sole, nè alla Luna, perche si vedono ogni dì: & se essi stessi ci si mostrano ogni volta, che leuiamo gli occhi al Cielo (diceua quella gente ) a che farne altre statoe? Nondimeno Macrobio riferisce, che in certa altra parte dell'Assiria, oue fu creduto il Sole, & Gioue, che mostra l'anima del mondo, essere vna medesima cosa, era vn simulacro dorato senza barba, ilquale stando con il braccio alto teneua nella destra mano vna sferza in guisa di auriga, & portaua nella finistra il fulmine, & alcune spiche, lequali cose mostrauano il potere del Sole,& di Gioue esfere insieme giunto . Et perche pare, che di tutti i corpi celesti il Sole habbia maggior forza nelle cose create, & in quelle mostri più manifestamente de gli altri gli effetti fuoi, & hanno voluto alcuni, che per tutti gli altri Dei sempre s'intenda di lui solamente; secondo, che diversamente ei mostra le sue virtù. Et perciò in diuersi modi ne fecero statoe gli antichi, & fu chiamato con diuersi nomi non solo dalle diuerse nationi per la diuersità delle lingue, ma da quelli ancora, che erano di vna medefima gente, come si dirà di alcuni, secondo

Luciano.

Macrobio.

che

che verrà in proposito, disegnando la sua imagine. I Greci lo nomarono Apollo talhora, che vien detto da, a, particola prinatina, che significa senza, & pollo che vuol dire molti, essendo ch'egli è folo: & talhora lo nominarono Febo, che tanto trà loro vuol dire, quantoluce, & vita, & così l'hanno dimandato anco i Latini, non gli hauendo dato altro nome nella lingua loro, che Sole, come lo dimanderò jo anchora. Questo secero gli antichi giouine in viso fenza barba, onde vo'endo l'Alciato ne'suo i Emblems porre la gio uinezza, dipinse Apollo, & Bacco, come che a questi due più; che a gli altri, sia tocco di esfere giouani sempre, onde Tibullo disse;

Alciato .

Tibullo . .

Che Baccho solo, e Febo eternamente Giovani sono, & hanno il capo ornato Ambi di bella chioma risplendente.

Da che prese il Tiranno di Siracusa Dionisso occasione di coprire con festeuole motto gli suoi sacrilegi, quando dalla statoa d'oro di Esculapio ne leuò la barba, dicendo che pareua cosa troppo

Dionifio Ti. ranno.

Apollo fem pre gionine

Hebe.

Dea della giouentu.

disdiceuole, che il padre fosse senza barba, & il figliuolo l'hauesse così lunga. Perche si legge, che Esculapio nacque di Apollo, cui fanno vna bella chioma bionda, sì che pare d'oro, & questa mostra gli risplendenti raggi del Sole. La cui giouinezza ci dà ad intendere, che la virtu fua, & quel calore, che da vita alle cose create, è sem pre il medesimo, & non inuecchia mai, sì che diuenga debole. Il che parc essere proprio di tutti gli altri Dei anchora, che non inuec chino mai; onde Homero disse, che Hebe, la quale voce appresso de i Greci viene à dire fiore della età. & fignifica la prima lanugine, che mettono i giouani, ministraua il vino, ò nettare che fosse, & daua bere à tutti gli altri Dei, si come Ganimede à Gioue solo. Percioche questa fu la Dea della giouentà, adorata parimente da gli antichi; & la faceuano i Romani nel Tempio, che à lei fu dedicato nel Circo Massimo da Caio Licinio, votato sedici anni prima da Marco Liuio il dì, che ruppe l'effercito di Asdrubale, come scriue Liuio, in forma di bellissima giouine, con vesti di diuetsi colori, & con ghirlande di bei fiori in capo, poco differente dalla Dea Pomo na. Ma che fosse fatta da Greci non saprei dire : perche Pausania scriue, che nel tempio dedicatole nel paese di Corinto in certo boschetto di Cipressi non hebbe questa Dea statoa alcuna, che si mo strasse, & manco che stesse occulta, per certa ragione misteriosa , la quale egli non hà però voluto dire,nè io l'hò saputa trouare scritta.

da altri.



Imagine, & Tempio di Hebe dea della gionentù, & Coppier a de gli Dei, figliuola di Giunone, fenza Padre, con i Ceppi, & Catene appese alle piante della sua Seluetta, per mostrare, che'l vigore della Giouentù non comporta per l'ordinario gl'incontri della mala Fortuna.

da altri. Nondimeno l'adoravano quelle genti, & le facevano grandi honori, & il maggiore era, che chi fuggiua colà humilmente supplicando la Dea, era liberato per rispetto di lei da ogni castigo, & pena, che hauesse meritata per qual si voglia graue peccato, & quelli, che effendo cattiui, & co'ferri alli piedi, fi liberauano, Soleuano portare i ceppi quiui, & gli appicauano à gli al beri preslo al Tempio. Haueua poi Apollo in mano vna lira per mostrare la soaussima armonia, che fanno i Cieli, mouendosi con quella proportione, che più si confà a ciascheduno di loro, la quale viene dil Sole, perche questo stando nel mezo di quelli, come riferisce Macrobio, & fù opinione de'Platonici, à tutti dà legge, sì che vanno tosto, & tardi, secondo che da lui hanno più, ò manco vigore. Et perche ogni Cielo hà la sua Musa secondo i medesimi Platonici, chiamata anco alle volte da loro Sirena, perche soauissimamente canta / che si riferisce al dolce suono de gli Orbi Celesti, liqua li sono noue, quante apunto sono le Muse ) fu detto, che Apollo è capo, & guida di queste, & è con loro sempre, si come dice Pausania, che fu nel tempio à loro comunemente dedicato, cioe ad Apollo, & alle Muse. Le quali da principio non furono nominate più di tre, & con nomi tali nella Greca lingua, che nella nostra significauano Meditatione, Memoria, & Canzone. Ma Pierio di Macedonia, da cui hebbe nome vn monte di quel paese, ordinò poi, come Paulania scriue, che fossero noue le Muse, & diede loro i nomi, che hanno riceuuto poscia sempre. Et surono anco da quel monte cognominate tatte insieme Pieride, sì come da diuersi altri loro consecrati hebbero diuersi altri cognomi . Furono dette figliuole di Gioue, & della Memoria: & propri Numi de Poeti, & della Musica; perche chi hà buono intelletto, & gra memoria facilmente diucca dotto in quello, à che applica l'animo, & facendone spesso di belli, & vaghi componimenti è detto hauere fauoreuoli le Muse, fatte da gli antichi, giouani di faccia, & molto belle, vestite a guisa di vaghe Ninfe, con diuersi stromenti in mano, secondo le diuerse inuentioni, che dauano a ciascheduna di loro, come si legge hauere fatto Virgilio, ilquale in certi suoi ver si fa, che la historia sia di Clio, di Melpomene la Tragedia, & la Comedia di Thalia, ad Euterpe da gli stromenti da fiato, a Terpsicore la cetra, & ad Erato la lira, fa che da Calliope vengono i componimenti heroici, la Astrologia da Vrania, & da Polinnia la Retorica; & dice alla fine, che tutta la virtù loro viene da Apollo, & che

Lira in ma no di Apollo -

Apollo capo delle Muse:

Muse qua-

Imagini delle Muse . Virgilio.

Corone del le Muse. Imagini de i Dei



Imagine delle noue Muse riferite all'armonia de gl'Orbi celesti, & inuentrici della Retorica, Astrologia, Mu sica, & fauole rappresentative.

& che stando Febo in mezo di loro, abbraccia tutto. Furono cosi nominate le Muse, & sono di tanto numero anco, percio che noue proprietà a punto deuono essere in ciascuno, che desidera per uenire alla perfetta cognitione di alcuna scientia; la prima, che è detta Clio significa Gloria, come che per la gloria si induca principalmeute l'huomo a dar opera alle scientie, la seconda che è Eu terpe vuol dire Gratia di Dio, il cui fauore bisogna a chi vuole perfettamente imparare; la terza che è Melpomene, s'interpreta dilettatione; percioche se la scientia non dilettasse, mal si affaticarebbe alcuno per acquistarla; la quarta che è Thalia, significa capacità, essendo bisogno a colui che vol imparare, esser capace, & intelligente di quello che legge; la quinta, che è Polinnia, tanto è quanto molta memoria, esfendo la memoria vna delle cose prin cipalmente necessarie per l'imparare, la sesta che è Erato vuol dire inventione di cole simili, perche colui che impara, bisogna che habbi discorso di ritrouar ancor egli cose noue simili; la settima, che è Terpsicore, significa giudicioso, perche l'huomo dotto deue hauer buon giudicio nell'elegger le cose buone, & regittar le cattiue; la ottaua che è Vrania, tanto è quanto cosa celeste, perche con l'elegger la miglior parte ( come s'è detto ) si vien ad acquistare il nome di Celeste, & diuino; la nona che è Calliope, tanto importa quanto perfettione di scientia, & è la superiore, & il capo di tutte le altre, essendo che quando l'huomo è perfetto non hà più bisogno dell'altrui aiuto, ma è egli il superiore di tutti. Le co ronauano poi di varij fiori, & di diuerse frondi, & alle volte anchora con ghirlande di palma, oueramente che cingeuano loro il capo con penne di diuerfi colori, ò fosse per le Pieride, che le sfidarono a cantare, & vinte poscia da quelle, come dicono le fauole furono mutate in Piche, che sono le Gaze, le quali hoggidi anco ra sanno imitate la voce humana, ouero per le Sirene superate da loro medefimamente nel cantare. Et a'tempi nostri anchora veggonfi in Roma alcuni simulacri delle Muse antichissimi, che hanno vna penna piantata sù la cima della testa, & credesi, che fusse delle Sirene. Et per mostrare gliantichi, che le arti liberali, & le scienze tutte si vanno di etro l'vna all'altra, & sono come annodate insieme, dipingeuano le Muse ritrouatrici di quelle, come disti, che tenendosi per mano l'vna con l'altra, menauano bella danza in giro, & Apollo, che ò le guidaua, essendo egli quel lume superiore, il quale illustra l'humano intelletto, ouero che staua lo-

Apollo perche nel me Zo.



Apollo in meZo delle Muse per dare ad intendere, che il Sole ha virtù diffusiua; & che poco valeriano i versi delle Muse se non aiutasse l'Enthusiasmo. ro nel mezo. Et è dato il luoco di mezo ad Apollo non folamente quiui, ma nell'uniuer so anchora, & perche egli diffonde per tutto la virrù lua; onde fù chiamato core di Cielo: & per mostrare, ch' egli haueua potere quiui, & in terra anchora, & fino in inferno. Gli antichi gli posero in mano la Lira, intendendo per questa la ce leste armonia; lo scudo à lato, che rappresentaua il nostro hemispe ro fatto in circolo, & rotondo come lo scudo; & gli diedero gli strali, li quali, perche penetrano con gran forza, quando sono scossi dall'arcomostrano, che i suoi raggi penetrano co la sua virtu sino nelle viscere della terra oue è la più bassa parte del mondo, che perciò è chiamata inferno. Tutto questo riferisce Seruio togliedolo da certo libro di Porfirio, chiamato Sole. Alcuni dicono, che si chiama Apollo Dio d'Inferno, & che gli furono poste le saette in mano, perche spesso nuocono grandemente a'mortali i troppo vehementi ardori del Sole, facendo peste & altre infermità; ma per che ci gioua poi anco il temperato suò calore, ei teniua le Gratie nella destra mano, come si dirà dell'imagine di quelle & l'arco, & gli strali nella sinistra: quasi che ascingando le humidità, che sorgono dalla terra di continuo, egli renda l'aria purgata, & sana. Da che presero occasione i Poeti di fingere, che Apollo hauesseveciso con suoi straliil gran serpente Pithone, nato della terra, su bito che furono cessate le acque del diluuio: perche Pithone altro nó vuol dire, che putredine, la quale souente nasce dalla terra per la troppa humidità, & farebbe di grandissimi mali, se non fosse confumata da i caldi raggi del Sole, che sono gli acuti strali di Apollo. La quale cosa fu mostrata parimente da chi a principio consecrò il Lupo a questo Dio:perche come il Lupo rapisce,& diuora i greg gi, così il Sole con suoi raggi tira a sè, & consuma le humide esala tioni della Terra. Et perciò fu detto anchora, che il Sole, la Luna, e tutte le altre Stelle si pascono, & nodriscono delle humidità, che il mare, & la terra manda loro, come scriue Marco Tullio riferendo la opinione di Cleante Filosofo, quando disputa della natura de i Dei. Et questo medesimo vuole intendere Homero, quando finge, che Gioue con gli altri Dei, cioè il Sole con le altre Stelle, sia andato dall'Oceano a conutol. Dicesi anchora, che il Lupo hà così buon occhio, che vi vede di notte, così come il Sole, quando appare vince le tenebre della notte. Onde in Delfo nel tempio di Apo lo ve n'era vno fatto di metallo; perche Latona, come dicono le fauole, fatta grauida da Gioue, & mutata poscia in

Pithone vecifo da Apollo.

Lupo perche dato ad Apollo Sole, e Stelle di che si no drisco-

Lupo di A-

D 2 questa

Imagini de i Dei

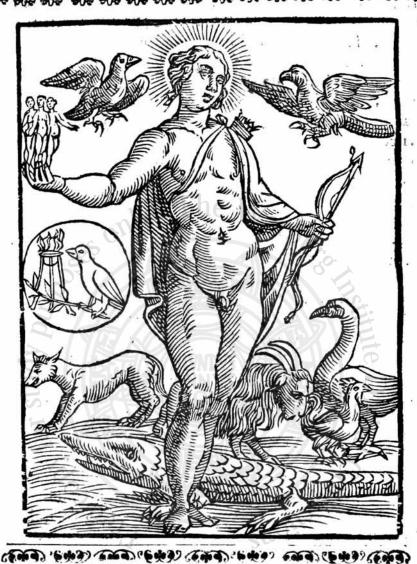

Imagini d'Apollo & de gli animali, & vecelli a lui sacrati, che significano gli effetti del Sole: Apollo esser stato Dio dell'indouinare. ha le gratie in mano che significano il giouamento, che dal Sole habbiamo, & la visità che a noi peruiene da esso.

questa bestia, temendo non forse Giunone lo sapesse, & perciò tro uatala le facesse qualche male, così Lupa, come era, parturi Apollo. Ouero perche si legge, che vn Lupo scoperse il furto fatto delle co se sacre di quel tempio in questo modo, che vecise il ladro trouatolo addormentato, & dapoi andò tante volte vrlando, & gridando, che mosse alcunia seguitarlo, & ei gli conduste, oue haueua visto riporre le cose rubate, & per questo fu fatto il Lupo di metallo, & dedicato quiui ad Appollo nel suo tempio, così racconta Pausania vilquale rendendo anco la ragione del tempio dedicato in Argo ad Apollo cognominato quiui Liceo, che viene a dire in nostra lingua Lupino, dice che Danao andato in Argo sù à contesa con Gelanore del principato della Città, & essendo la causa dinanzi del popolo, ciascheduno disse così bene le sue ragioni, che restarono lospesi i giudici,& fu rimessa la cosa al di seguente, nel quale di buon mattino fu visto vn Lupo assalire vn grosso armento di Buoi, & di Vacche, che pasceuano intorno alle mura, & che auuentatosi al Toro capo dell'armento, l'vecise. Da che presero gli Argini argomento del giudicio, che doucuano fare, rassimigliando Danao al Lupo; perche come questa bestia non è punto domestica,così egli venuto di fuori non haueua fin'allhora haunta domestichezza alcuna con gli Argiui: & al Toro Gelanore, perche era stato in quel paese sempre, Et perciò hauendo il Lupo ammazzato il Toro, fu giudicato Danao superiore, & gli sù dato l'Imperio della Città, doue egli, credendo, che Apollo hauesse mandato il Lupo, gli edificò poi il tempio, ch'io dissi, & chiamollo Liceo, cioè Lupino, come hò anco detto. Et oltre alla statoa del Dio, che era nel Tempio, di fuori vi si vedeua vna gran base, nella quale erano scolpiti il Toro, & il Lupo, che pugnauano insieme, & vna verginella, che gettaua pierre contra il Toro,& diceuano, che era Diana. Oltre al Lupo hebbe Apollo anco il Coruo, & Martisno dice, che fu per lo indouinare, di cui era creduto essere egli il Dio, conciosia, che il Coruo di sua natura indouina la pioggia, & la serenità, & a noi la predice con voce hora chiara, & ispedita, hora roca, & interrotta, come scrisse Virgilio, oue insegna di conoscere quando habbi da mutarsi il tempo. Et su creduto il Coruo indo umare ancora altre cose assai, & predirle parimente con diueile vo ci; onde gli antichi l'offeruarono grandemente ne gli augurij. Però marauiglia non è, che fosse dato ad Apollo, di cui le fauole lo fecero anco ministro, & seruidore, come racconta Ouidio, ilquale

Aprilo Li-

Coruo di Apollo .

Ouidio .

D 3 dice

#### Imagini de i Dei 54

Cigno di

Apollo.

Gallo di Apollo.

Beotij -

Sparuiere di Apollo .

Diodoro .

eappello rof fo cus dato

dice parimente, che Apollo fuggito con gli altri Dei in Egitto per assicurarsi dalle mani di quel gran Tifone, che gli perseguitauz tutti, si mutò quiui in Coruo. Con questo hanno posto anco il Ci gno per mostrare, come dicono alcuni, che il Sole fa il di simile alla bianchezza del Cigno, quando viene a noi, & partendo da noi fa parimente la notte negra, come è il Coruo. Et hanno voluto alcuni, che non fosse altro vccello più confacentesi ad Apollo del Cigno, sì per la candidezza sua, che può rappresentare la luce del Sole, & si perche canta soauemente, anco perche indouina la morte sua, & allhora è, che più soauemente canta; ò perche si allegra del la morte per certo naturale instinto, ouero perche quando è per morire, gran copia di sangue gli và al cuore, dalla quale tutto riscaldato, pare che di dolcezza si disfaccia; & per ciò canta così dolcemente. Altri hanno detto, che il Cigno piagne, non canta, quando è per morire, perche gli crescono tanto adentro certe penne, ch'egli hà nel capo che gli traffiggono il ceruello, donde & se ne muore, Pausania scriue, che in Grecia riueriuano il Gallo come vccello di Apollo, perche cantando annuncia la mattina il ritorno del Sole: & forse anco indouinando spesso gli antichi dalla sua voce le cose, ò buone, ò rie che doueuano venire, secondo che egli cantaua in tempo ò fuori di tempo. Come indouinarono i Beotij quella nobile vittoria, che hebbero contra i Lacedemonij, cantando quasi tutta la notte i Galli: perche questo vccello, quando è vinto tace, & si nasconde, & si mostra poi tutto lieto, quando è vin citore, & cantando publica la sua vittoria. Et Homero fa, che lo Sparuiere gli sia parimente consecrato, & lo chiama veloce nun tio d'Apollo, quando scriue Telemaco ritornato a casa in Itaca vide vn Sparuiere in aria squarciare vna Colomba: onde egli pre se buono agurio di douere liberare la casa sua da gl'innamorati di sua madre. Et in Egitto sotto la imagine dello Sparuiere intendeua no spesso Osiri , cioè il Sole , sì perche è di acutiffimo vedere questo vccello, sì anco, perche nel volare è velocissimo. Et lo adorauano gli Egittij, come scriue Diodoro, raccontando delle bestie, che da quelli erano come Dei guardate, oltre alle altre cagioni per questa anchora, che già ne'primi tempi venendo vn sparuiere (nè fi seppe donde, portò in Thebe Città dello Egitto a i Sacerdoti va li bro scritto à lettere rosse, nel quale era come, & con qual riuerenza si doueua adorare i Dei. Da che nacque, che gli scrittori del le sacre cose quiui portarono poi sempre vn cappello rosso in capo

CON VIIZ

# De gli Antichi.

55

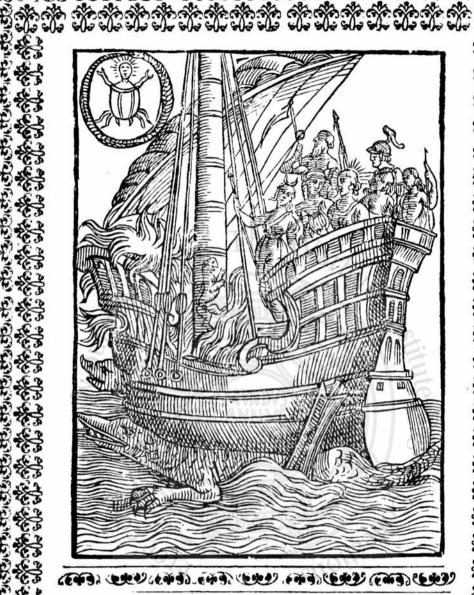

Naue del Sole portata da un Crocodilo, che significa la prima causa che gouerna l'uniuer so doppo Iddio esser la sorza del Sole congionta nella generatione delle cose co l'humidità; & lui purgaré le triste qualità di quella. Porfirio.

con vna ala di Sparuiere. Scriuedo Porfirio della astinenza de gontichi, dice, che distribuendo quelli di Egitto diuersi animali à di uersi Dei come loro proprij, diedero al Sole lo Sparuiere, lo Scarauaggio, il Montone, & il Crocodilo. Et perciò, come riferisce Eusebio, i Theologi dello Egitto metteuano l'imagine del Sole

Naue del

Eusebio, i Theologi dello Egitto metteuano l'imagine del Sole in vna naue, la quale faceuano portare da vn Crocodilo volendo per la naue mostrare il moto, che si fà nello humido alla generatione delle cose, e per lo Crocodilo l'acqua dolce, dalla quale il Sole leua ogni trista qualità, & la purga con suoi temperati raggi. Et lamblico parlando de i misterij dello E-

Iamblico.

gieto dice, che quando pongono Dio sù la naue, & al gouerno di quella, vogliono intendere la prima causa, che gouerna l'vni-

uerlo, & che questa dà di sopra, senza punto muouersi lei così; sà, che le seconde cause, & le altre di mano in mano muouono tutto,

Martiano.

come il nocchiero toccando lieuemente il temone muoue la naue a suo piacere. Martiano parimente, quando sà, che Filologia en-

tra nella sfera del Sole, dice, che ella quiui vide vna naue, che da diuersi voleri gouernata và secondo, che sono i corsi della natura, ella è piena di viuacissime siamme, & porta preriosissime merci, vi

stanno al gouerno sette fratelli, nell'albore è dipinto vn Lione, & di fuori è vn Crocodilo pure dipinto, & hà di dentro poi vn fon te

Scarauaggio stimarauaggio si legge appresso di Eusebio, che quelli di Egitto ne face

uano vn gran conto, & lo riueriaano molto, credendolo essere la vera, & viua imagine del Sole; perche gli Scarauaggi tutti, come

to affai.

Eliano.

scriue Eliano, & lo riferisce anco Suida, sono maschi, & non hanno semine fra loro. Onde era comandato quiui a gli huomini di guerra, che gli portassero in mano del continuo scolpiti ne gli anel-

li, per mostrare, che a questi bisognaua hauere animo del tutto virile, & non punto esseminato. Riparano poi gli Scarauaggi la loro progenie in questo modo: Spargono il seme nello sterco, qual

riuolgono poscia co'piedi, & ne fanno pallottole, che vanno aggirando tuttauia per vintiotto dì, sì che riscaldate quanto sà loro di bisogno pigliano anima, & ne nascono nuoui Scarauaggi, & per-

tiò sono similial Sole, perche egli parimente sparge sopra la terra la virtù seminale, & le si volge intorno di continuo, & girandosi in

po lo Scarauaggio rinoua la sua prole. Et perche oltre a gli animali consecrarono anco gli Antichi arbori, & piante a gli Dei, su

Lauro di Apollo.

dato



Apollo abbracciante Dafne per mostr are la conformità, che tiene il Lauro con questo Dio di essere sempre ver de, & hauere forza purgatina, oltrache mostra la Pro tettione, che tiene Apolline degl'Imperat. & de Poeti. dato il Lauro ad Apollo, & glie ne faceuano ghirlande, o per la fauola, che si racconta di Dafne da lui amata, & mutata in questo arbore, ò perche su creduto il Lauro hauere non sò che di diuino in sè, & che perciò bruciandolo facci strepito mostrando le cose a ve-

58

nire, delle quali faceuano giudicio gli antichi, che douessero succedere felicemente, se il Lauro bruciando faceua gran rumore, & al contrario, se non faceua strepito alcuno. Credeua anco qualch'vno de gli antichi, che chi si legasse le foglie del Lauro al capo, quan do và a dormire, vedesse in sogno la verità di quello che desiderana sapere. Oltre di ciò pare hauere il Lauro in sè qualche virtu occul ta di fuoco: perche il suo legno fregato con quello de la Hedera fà fuoco, come si fà percotendo la pietra viua con l'acciacio, & non è chi meglio rapresenti il Sole del fuoco. Perche dunque il Lauro fù così proprio di Apollo,ne furono poscia coronati i Poe tia lui tanto raccomandati, & gli Imperadori parimente lo portauano, forse perche dicono, che questo arbore non è tocco mai dalla saetta del Cielo. Onde leggesi di Tiberio Imperadore, che ei si cingeua il capo di Lauro sempre che vdiua tonare, per assicurarsi dal fulmine. Et à Calende di Gennaio dauano i Romani à nuoui magistrati alcune foglie di Lauro; come che per quelle hauessero da conservarsi sani tutto l'anno, perche fu creduto il Lauro giouare affai alla fanità, della quale hebbe pur'anco cura Apollo, anzi la medicina nacque da lui, come vedremo nella imagine di Esculapio, conciosia, che la temperie dell'aria conseruatrice de'corpi humani venghi dal Sole. Delqual si legge, che innanzi all'vso delle lettere quelli di Egitto lo notauano in questo modo: Faceuano vno scettro regale,& vi metteuano vn'occhio in cima onde lo chia marone anchora alle volte occhio di Gione, come ch'ei vedesse l'universo, & lo gouerna se con somma giustitia, perche lo scettro mostra il gouerno. Et Homero dice spesso del Sole, che vede, & ode ogni cosa. Onde appresso i Lacedemoni sù vna statoa di Apollo con quattro orecchie, & con altre tante mani, & dicono alcu-

ni, che lo fecero tale, perche fu visto già vna volta in quella forma

combattere per loro. Ma forse, che volcuano mostrare in tal maniera la prudenza, che viene da questo Dio, la quale è tarda al parla re, ma bene stà con le orecchie aperte sempre per voire. Et per ciò, diceua vn prouerbio appresso de'Greci; Odi quello, che hà quattro orecchie, volendo intendere di vn'huomo sauio, & accorto. Apuleio sà fede, che il Sole veda ogni cosa, quando

dice,

Tiberio Im peratore.

Apollo padre della Medicina,

Occhio di Gione: Vede tutto il Sole-Apollo con

quattro o-

recchie.



Imagine d'Apollo, del Sole, significate lui esser Dio della prudenza, & del potere, & che l'huomo sauto debbia ascoltare & operar assai, ma parlar poco, è consigni-

Imagine del Sole

dice, che in Thessaglia erano incantatrici, & donne malesiche, le quali per inuolare, & rapire qualche cosa con le loro stregarie, entrauano oue fosse stato alcun corpo morto così di nascosto, che non sarebbono pure state viste da gli occhi del So. le, qua si che impossibile sia, ò suor di modo difficile fare cosa, che non veggia il Sole. Faceuano quelli di Fenicia, che il simulacro del Sole fosse una pietra inegra roronda, & larga nel fondo, ma che verso la cima si veniua assortigliando, la quale, come seriue Herodoto, si vantauano hauere hauuta di Cielo, & diceuano perciò, che quella era il vero simulacro del Sole fatto diuinamente, non per arte humana . Nè da questa doueua essere dissimile di forma, non sò di colore (perche Pausania, che lo scriue non ne fà mentione) certa pietra simile ad vna gran piramide, guardata da

Ales[andro Napolita no .

Lattantio.

Megarchi fotto il nome di Apollo. Et in vn'altro luoco, secondo che riferisce Alessandro Napolitano, metteuano certa pietra schiac ciata, e tonda in capo ad vna longa verga, & quella adorauano per la effigie, & imagine del Sole. Lattantio sopra Statio scriue, che iu Persia il Sole era il maggiore Dio, che quitti fusse adorato, & l'adorauano quelle genti in vno antro, ouero spelonca, & haueua la sua statoa il capo di Lione, & era vestita alla Persiana con certo ornamento, che portauano in testa le donne di Persia, & teneua con ambe le mane a forza vn bue, ò vacca che sosse per le cor na. Mostra il capo di Lione, che il Sole ha maggiore forza nel se gno di Lione; che in alcuno de glialtri del Zodiaco; ouero, che tale è fra le stelle il Sole, qual'è il Lione tra le fere. Ei stà nel antro, quando gli si mette dinanzi la Luna, sì che non è visto da noi al tempo della Ecclisse. Et per le ragioni, che si dirano poi nel la sua imagine, è finta la Luna in forma di vacca, la quale il Sole stringe nelle corna, perche spesso li leua il lume; & la sforza, constringendola à ciò anco la legge della natura, à seguitarlo. Alcuni vogliono che questo mostrasse più tosto certo misterio di quel le genti della Persia, perche non poteua alcuno essere ammesso alle cose sacre di quel Dio loro, se prima in certa spelonca non daua manifesta proua della fortezza sua, & della sua patienza. In Patra Città dell'Achaia, come scriue Pausania, fù Apollo di metalo tutto nudo, se non che haucua i piedi vestiti, perche ne teneua vno su'l teschio di vn bue; il che dicono era, perche piacquero i buoi ad Apollo, come canta Alceo in certo hinno, che fa à Mercurio, ilquale glieli rubò: & prima di lui lo duse Homero

Buoi cari ad Apollo. Homero.



Imagine di Apollo Mithra, significante la forza & effet ti del Sole nella Luna & in tutte le cose, & il Sole esfer fra le stelle come il Leone fra le fere, & in tal segno qui appresso noi mostrar la sua maggior forza. Armenti di Laomedonte, e gli fà cosi dire da Nettuno.

Io circondana d'alte, e belle mura

La gran Città di Troia, e la fea tale;

Ch'à forza humana inespugnabil fosse,

Quando tu, Febo, à guisa di pastore,

Guardaui a la campagna i vaghi armenti.

Raufania.

Plutarco. Bue per la coltinationo.

Api.

Herodoto.
Bue solen-

Et il Bue era la piu grata vittima, che si desse ad Apollo, onde i Caristij, & certi altri popoli della Grecia gliene dedicarono. vno tutto di metallo. Ma Pausania crede, che volessero mostrare quelle genti in quel modo, che all'hora hauendo già scacciato i Bar bari, poteuano liberamente coltiuare la terra, & raccoglierne i frutti ; che il bue mostraua questo souente . Onde Plutarco scriuendo, che Theseo fece mettere il bue su gli denari del suo tempo, ne rende alcune ragioni, frà le quali è questa, che egli volle in quel modo ricordare a'suoi popoli, & eccitarli à coltiuare la ter ra. In Egitto adorauano vn bue in vece di Osiri, per cui intesero il Sole, persuadendosi, che ei fusse apparso loro in taleforma, dapoi che Tifone suo fratello l'hebbe veciso, inuidioso de gli honori, che gli faceuano quelle genti, adorandolo come Dio per le belle, e gioueuoli arti, che haueua mostrate loro; & lo chiamarono Api, che vuole apunto dire bue in lingua loro. Ma alcuni hanno detto, che fù adorato il bue da gli Egittij, perche Osiri così ordinò con Iside sua moglie, parendogli che quella bestia lo meritasse per l'vtile grande, che ne tranno i mortali alla coltiuatio ne della terra. Nè si contentauano della effigie solamente, ma voleuano che la bestia fosse viua, alla quale non dauano però vita, se non per alcuni pochi anni, & passati questi la sommergeuano in certo loco, sì che vi moriua. Di che faceua il popolo poi vn corrotto il maggiore del mondo, piangendo, & stracciandosi le vesti, & i capelli; nè si teneua giustitia, fina che ne fosse trouata vn' altra, perche tutti i buoi, o vitelli (che vitello lo chiama Herodoto) non erano buoni per esfere il Dio Api, ma bisognaua, che questo fosse nato di vacca, la quale non hauesse più fatto, & la fingeuano essersi impregnata di certo splendore, che le fosse venuto sopra; cheei fosse tutto negro, hauesse vna macchia bianca, & qua dra in fronte, & sù'l dosso certo segno di Aquila: hauesse su la la lingua, ò nel palato vn segno negro, che era forse come vn scarauaggio,



Imagine d'Apollo nudo, amatore de'Buoi, significa il Sole dar vita alle cose dell'agricoltura, perche con il suo moderato calore da forz'al seme, all'herbe, piante, & al tutto, acciò peruenghino alla sua debita persettione, maturità & sine.

### 64 Imagini de i Dei

rauaggio, & alla coda i peli doppi. Trouata dunque questa lor be stia gli Egittij tutti si rallegrauano, & ne faceuano grandissima fe sta, & la dauano a guardare a li Sacerdori con molta riuerenza, & con tutti quelli honori, che faceuano a'diuini Numi; i quali pri ma la conduceuano nella città del Nilo, oue la nodriuano per quaranta giorni, & dopò la introduceuano in vna naue dorata, & co si la portauano a Mensi, doue come Dio la collocauano nel tempio di Volcano. In questi giorni solamente era lecito alle donne di vederlo, perche ne gli altri tempi era loro vietato. Da questo poi pigliauano certi responsi, come dall'Oracolo in questo modo; Le porgeuano con mano, ò fieno, ò biada, & se ella la pigliaua volon tieri, & mangiaua, le cose haueuano da succedere felicemente, & doueua auenire il contrario se non volcua mangiare. Et in Menfi Città principale dello Egitto diceuano, che Api appariua alle volte, onde per la sua apparitione celebrauano alcuni di di festa con solennissima allegrezza. Di che Cambise Rè, non hauendo mai più visto simile solennità, fu sdegnato vna voltà, che rotto da gli Ammonij ritornò a Menfi, & pensando, che quelle genti si rallegrassero del suo male, perche sapeua, che l'amauano poco, fece vecidere alcuni de i principali, non volendo credere, come essi lo affermauano, che la festa fosse fatta per l'apparitione del Dio loro Api; & diceua, che non poteua essere, che venisse Dio alcuno in Egitto senza sua saputa. Et perche gli Sacerdoti chiamati per questo confermauano quello, che gli altri haueuano detto, comandò loro, che gli facessero vedere questo Dio, & essi gli addussero subito con molta solennità il riuerito bue. Del quale Cambise si die de a ridere, & tratta la scimitarra lo scannò, dicendo a que li Sacei doti, & a gli altri, che haueuano accompagnato la bestia; O huo mini da niente che voi sete, adunque sono così fatti i Dei di carne, & di sangue ? & che sentano le battiture, & le ferite ? Questo apunto è Dio degno di voi altri, ma non vi sarete però burlati di me a piacere. Et questo detto commandò, che i Sacerdott fosse ro molto ben frustati, & fosse ammazzato ogn'vno, che per la Città si trouasse andare festeggiando. Et così su finita la festa, come racconta Herodoto. Varrone scriue, & lo riferisce Santo Agostino, che Api fu vn Rè de gli Argiui; il quale andò in Egitto, & fù cosi caro a quelle genti, che dopò morte l'adorarono, & lo tennero per suo Dio principale, chiamandolo Serapi, & per innanzi che gli facessero tempio alcuno, l'adoratono nell'arca, ouero se-

poltura,

Cambife Rè.

Cambife veçife Apio

Farrone.

poltura, oue lo posero subito, che fu morto, laquale da loro è detta Soro, onde mettendo queste due voci insieme, l'vna dell'arca, l'altra del morto, fù fatto il nome Sorapi, che mutata poi la prima lettera fu detto Serapi. Et Api solamente fu detto il bue, perche era vi wo, & adorato senz'arca, & fuori della sepoltura. Et hebbero gli Egittij in tanta veneratione costui, che non voleuano, che si sapesse, ch'ei, fosse stato huomo, & era pena la vita a chi l'hauesse detto. Onde in tuttili suoi tempij era il simulacro di Arpocrate, per auertire le persone, che tacessero, nè osassero dire, che Api, ò Serapi fosse vingua stato huomo. Oltre al Bue adoratono anco in Egitto il Bedco, come si legge appresso di Giosesso, oue scriue con tra Appione, & quella bestia, che essi chiamauano Cinocefalo, della quale si dirà nella imagine di Mercurio, & il Crocodilo anco, al quale fu quali fatto vn simile scherzo, che fece Cambiseal Bue Api, da Cleomene uno de i principali Capitani di Alessandro Ma- Cleomene. gno, allhora passando per quella parte dello Egitto, oue il Crocodilo è adorato come Dio; & hauendo inteso, che vn suo ragazzo era stato guasto da vna di quelle bestie, si fece chiamare tutti gli Sacerdoti, & lamentandosi del Dio loro, che era venuto ad offender lo, senza che egli hauesse pensaro mai di fare a lui malealcuno. disse, che era deliberato di vendicarsi contra gli Crocodili, & pet questo comandò, che si apprestasse di farne vna gran caccia, la qua le non fu però fatta poi, perche Cleomene si contentò di tirare vna grossa somma di argento, che gli diedero que' Sacerdoti, accioche il Dio loro non fosse beffeggiato, & distrutto, come sarebbe stato, se la caccia si faceua : Questo mette Aristotele, scriuendo nella Politica di quelli, liquali con nuoui modi sapeuano trouare denari . Ma ritorniamo ad Apollo, il quale per le cose già dette, & per le fauole, che fi raccontano di lui(come che egli guardasse già gli armenti di Ammeto, & altre simili ) hebbe da gli antichi oltre a mol ti altri cognomi questo ancora, che fu detto Pastore, perche pasee,& dà nutrimento a tutte le cose la tempera ta virtù del Sole. Da che venne forse la pazza superstitione de gli Ethiopi habitanti l'Africa di verso il Mare Australe. Conciosia che appresso di costoro erano certi prati, nelli quali si trouauano quasi sempre carni arrostite di ogni sorte di animali, & vi andaua ogni vno a mangiarne a suo piacere, credendo ( benche, come scriue Herodoto, ve le portassero i magistrati del paese la notte con molta diligenza, & secretezza grande) che fossero prodotte quiui dalla terra così arrostite.

Aristotele.

Apollo paftore.

Herodoto .



Imagine d'Apolline & della Terra appresso gl'Assirij significante li effetti del Sole nella terra, & in tutte le cose, con le Imagini della natura & della materia onde sono formate, & hanno origine le cose . il serpente in che finiscono dinota il tortuoso giro del Sole.

arrostire, & forse per virrà del Sole, perche quel luoco era diman dato la mensa del Sole, molto celebrata da gli antichi. Donde nacque il prouerbio, che sono dimandate mense del Sole quelle case dei ricchi, & potenti, oue i poueri ponno andare a mangiare a loro piacere. Oltre di ciò mostrauano gli Assirij il potere, che hà il Sole in questo mondo, & gli effetti, che egli vi fà, con vn simulacro di Apollo, che haueua la barba lunga, & aguzza, con certa cosa su'l capo simile ad vna cesta. Et scriue Luciano, che alcuni de gli Assirij solamente fecero Apollo con la barba, & riprendeuano gli altri, che lo faceuano senza, quasi che l'essere tanto giouine mostri qualche imperfertione, la quale no deue essere nelle statoe de i Dei; & perciò bisogna farle in forma di huomo già perfetto, come è chi hà barba. Intorno al petto haueua poi vna corazza; con la destra mano teneua vn hasta, cui era in cima vna breue figuretta della Vit toria, & con la sinistra porgeua vn fiore; a gli homeri haueua vn panno con il capo di Medusa circondato di Serpenti;a canto gli sta uano alcune Aquile, che pareuano volare: & dauanti a i piedi vna imagine di femina, che dall'vn lato, & dall'altro haueua due altre imagini parimente di femina, lequali con flessuosi giri annodaua vn gran Serpente. Così descriue Macrobio questo simulacro, & cosi l'interpreta ancora. La barba, che pende giu per lo petto, significa, che di Cielo in terra sparge il Sole i suoi raggi. La cesta dorata, che sorge in alto mostra il celeste fuoco, di che si crede, che sia fatto il Sole. L'hasta, & la corazza si sà per Marte, perche dicono, che per lui si mostra il veheméte ardore del Sole. Vuol dire la Vittoria, che tutto è soggetto alla virtù del Sole. Il fiore significa la bel Tezza delle cose, lequali la occulta virtù del Sole semina, & somenta e'l suo temperato calore fa nascere, nodrisce, e conserua. La don na che gli stà dauanti a i piedi è la terra, la quale il Sole illustra dal Cielo con suoi raggi. Il che mostrauano i medesimi Assirij ancora, secondo che rufferisce pur'anco Macrobio, con la imagine del loro maggior Dio, che essi chiamauano Adad, cui faceuano essere soggetta la Dea Adargate. A questi due diceuano quelle genti, che vbbidiuano tutte le cofe, & per quello intendeuano il Sole, la terra per questa. Onde il simulacro di Adad haueua i raggi, che guardauano in giù, perche il Sole sparge i raggi sopra la terra; & quello di Adargate mandaua i suoi in sù, mostrando, che ciò, che nasce in terra, vi nasce per virtù de superni lumi, & accioche meglio s'intendesse la terra per questa Dea, le posero sotto i Lioni, perche E

Menfa del Sole.

Simulacro di Apollo.

Luciane.

Macrobio. Espositione

Adad : Adargate.



CHICAN CHICAN CHICAN CHICAN CHI

Imagine di Adad, & d'Adargate Dei de gli Asiry inte fi da loro per il Sole & per la Terra, dinotante che tutto ciò che nasce in terra proviene dalla virtù del Sole, & da raggi solari.

perche finsero quelli di Frigia, che la madre de i Dei creduta da lo ro essere la terra, fosse menata da'Lioni, come si vederà poi nella sua imagine. Le altre due donne, che a quella di mezo sono a lato, mostrano la materia, onde sono fatte le cose, & la natura; che le fà; Le quali pare, che insieme seruano alla terra facendo tanto per ornamento suo. Il serpente, che le annoda ci dà ad intendere la torta via che fa il Sole. Le Aquile perche velocissimamente volano, & in alto, fignificano l'altezza. & la velocità del Sole. Fu poiaggiunto alle spalle il panno con il capo di Medusa, che è insegna propria di Minerua, perche (come dice Porfirio) Minerua non è altro, che quella virtù del Sole, la quale rischiara gli humani intelletti, e manda la prudenza nella mente de i mortali. Et che volessero gli antichi per Marte anchora intendere alcune proprietà del Sole, oltre a quello, che ne hò detto, & ne dirò nella sua ima gine, fà assai intiera fede vna statoa grande non meno di trenta cu biti, la quale, dice Pausania, che era in certa parte della Laconia consecrata ad Apollo, & pareua molto anticha, & fatta in quel tempo, che non sapeuano anchora gli huomini troppo ben farele Ratue ; che fu innanzi a Dedalo ; perche egli fu il primo, come riferice Suida, che aprisse gli occhi alle staroe, & le facesse co'pie di diftanti l'uno da l'altro. Questa, dalla faccia, dalle mani, e da i piedi infuori, nel resto pareua vna colonna, & haueua vn'elmo in capo, & nell'una mano l'arco, & vn'hasta neil'altra che sono inse gne proprie di Marte, benche le porti Minerua parimente, ma per di uersa ragione però, come nelle imagini loro si può vedere. Quel li di Egitto in diuei si modi fecero statoeal Sole, & vna tra l'altre era; che haueua il capo mezo rafo, sì che dalla destra parte solamente restauano i capellische voleua direscome interpreta Macro bio( che il Sole alla Natura non istà occulto mai in modo che del cont nuo ella sente qualche giouamento da'suoi raggi, & i capelli tagliari fignificano, che il Solein quel tempo ancora, che noi non lo vediamo, hà forza, & virtù di ritornare a noi di nuouo, sì come i capelli tagliati rinascono, perche vi sono restate le radici. Vogliono ancora alcuni, che la medesima statoa significhi quella parte dell'anno, che hà pochissima luce, quando, come che sia tagliato via tutto il crescere di quella,i giorni sono più breui, li quali ritornano lunghi, quando ella pare rinascere, & vn'altra volta ritorna a. crescere. Facenano oltre di ciò in Egitto gli simulacri del Sole con penne,nè tutti di vn colore,ma vn fosco, & oscuro, l'altro chia

Porfirio .

cails!



### EFFICED CEPT CEPT CEPT CEPT CEPT

Imagine di Serapi Dio delli Egitty inte so da loro per il Sole, & per il Nilo, co tsimulacro d'un corpo contre ca pi significati li tre tempi passato, pre sente, & auenire, & il Sole andar con ordine & misura ne mai deulare.

ro, e lucido, & questo chiamanano celeste, quello infernale: perche il Sole è detto stare in Cielo quando và per gli sei segni del Zodiaco, che fanno il tempo della Està, & sono chiamati superiori; & lo dicono scendere in Inferno, quando comincia a caminare per gli al tri sei dell'Inuerno, detti inferiori; & le penne che dauano a que sti simulacri, erano per mostrare la velocità del Sole; che Macrobio così l'espone. Leggesi ancora, che sotto il nome di Serapi intesero del Sole in Egitto, benche lo mettessero pur'anco alle volte per Gioue. Onde faceuano la sua statoa in forma di huomo, che portaua in capo vn moggio quasi, volesse mostrare, che in tutte le cose bisogna vsare la conueneuole misura. Et Suida riferisce, che al cuni dissero che egli era il Nilo, ilquale con quel moggio che haueua in capo, & con certo bastone, che si adopera a misurare, voleua dire, che bisognaua che le acque sue si spargessero con certa misura, per fare secondo l'Egitto. A canto a costui staua, comesscriue Macrobio, vna figura con tre capi, che si vniuano in vn corpo solo, intorno alquale era auolto vn serpente in modo, che lo nascon deua tutto, & porgeua la testa sotto la sua destra mano, come che egli sia padrone di tutto il tempo mostrato per gli tre capi, ch'io diffi . Delli quali l'vno, quel di mezzo, che era di Lione; fignificaua il tempo presente, perche questo, posto fra il passato, & quel lo che hà da venire, è in fatti, & hà forza maggiore, che gli altri. L'altro dalla parte destra, di piaceuole cane mostraua che il tempo a venire con noue speranze ci lusinga sempre. Et il terzo dalla sinistra di lupo rapace, volcua dire, che il tempo passato rapisce tutte le cose, & se le diuora in modo, che di molte non lascia memoria alcuna. Hebbe ancora questo Dio in Alessandria Città dello Egitto nel tempio a lui dedicato vn simulacro, fatto di tutte le sorti metalli, & legni, cosi grande, che stendendo le mani toccaua ambi gli lati del tempio, & eraui vna picciola finestretta fatta con tal arte, che il Sole sepre al primo suo apparire entrado per quella ve niua ad illustrare la faccia del gran simulacro, il che vedendo il po polo cominciò a credere, & dire, che il Sole ogni mattina veniua a salutare Serapi, & a baciarlo. Et in Thebe Città parimente dell'Egitto', nel tempio pure di costui (come scriue Plinio) su vna statoa di certo marmo duro, & fosco, come il ferro, che su credu ta Ménone; laquale ogni mattina tocca da'raggi del Sole al suo pri mo apparire faceua certo stridore, & lieue mormorio, come voles se parlare. A me pare che Martiano meglio di ciascun'altro dipin-

Macrobio Serapi

Suida.

Plinio.



Imagine del Sole variatore & produttore di tutti li tempi,e sta gioni, & de tutte le cose, della vita & morte. & de quattro vasi oue stà la varietà de beni & mali nominati capo di Vul cano, riso di Gioue, morte di Saturno, & poppa di Giunone, da quali proviene il tutto.

ge il Sole, all'hora che Mercurio, & la Virtù vanno a consulta-re secose doueua Mercurio prender moglie, d'onde mostra, che tutte le varietà de tempi vengono da lui, fingendolo che siede in vn grande, & alto tribunale, & che hà dauanti quattro vasi coperti, nelli quali guarda scoprendone vno solamente alla volta. Questi erano tutti in diuerse forme, & di diuersi metalli fatti. Vno di durissimo ferro, dal quale si vedeuano vscire viue fiamme, & era chiamato capo di Volcano. L'altro di lucido argento, & era pieno di ferenità, & di aere temperato, & lo chiamauano Riso di Gio ue. Il terzo di liuido piombo, & il suo nome era Morte di Saturno, pieno di pioggia, di freddo, di brina, & di neue. Il quarto che ad esso febo stana più vicino, era fatto di lucido vetro, & teneua in sè tutro il seme, che l'aria sparge sopra la terra, & era nominato Poppadi Giunone. Da questi vasi, mò dall'vno, mò dall'altro, & quando da questo, & quando da quello, secondo che gliene faceua dibilogno, pigliaua Febo quello, onde haucuano poi vita i mortali,& talhora anco morte. Perche quando volcua porgere al mondo la dolce aura dello spirito vitale, metteua parte dell'aria temperata, del vaso di argento con parte del seme, che staua rinchiuso nel vaso di vetro. Et quando poi minacciaua peste, & morte, vi aggiungeua le ardenti fiamme del vaso di ferro, è veramente l'horrido freddo nascosto nel fosco piombo . Vedesi qui manifefa. mente, che, come altre volte hò detto, la diuersità de i tempi viene dalla mano del Sole, & che le qualità dell'aria parimente si cangiano per lui, dalle quali nascono poi diuersi accidenti, quando buoni, & quando trifti frà mortali, & per questo finsero i Poeti, che Apol lo vecidesse i Ciclopische sono le nebbie, & le altre triste qualità dell'aria, & che fosse padre di Esculapio, del quale nacque poi Higia, che vuol dire Sanità. Conciosia che, come scriue Pausania, di hau ere vdito gia da vno di Fenicia, Esculapio non è altro che l'aria, laquale è purgata dal Sole in modo, che porge la salute a i mor tali, come sono creduti di fare etiandio i medici, ò conseruando i corpi sani, d risanando gliammalari. Er perciò dissero gli antichi che Esculapio fu il Dio della medicina, & era principalmente adorato in Epidauro Città della Grecia, laquale pel tempio di costui fu molto stimata (come scriue Solino) perchechi cercaua rimedio à qualche infirmità andaua à dormire in quello, & intendeua in sogno sièsche gli bifognatea fare per guarire: & era quiui il simulacro di questo Dio fatto di oro, & di anorio assiso in vn bel seggio,

Vafi di Fe-

Capo di Volcano. Rifo di Gio ue . Morte di Saturno . Poppa di Ginnone .

Apollo vecide i Ciclopi. Apollo padre di Er

sculapio.

Esculapio.



Imagine di Esculapio Dio della Medicina con li anima li à lui sacrati significanti la difficultà della Medicina, & l'officio del buon Medico, inte so ancora per l'a-

ria purgata apportatrice di sanità.

come lo disegna Pausania che nell'vna mano haueua vn bastone, et teneua l'altra su'l capo di vn serpéte, & a piedi gli giaceua vn cane.

Pausania;

Festo Pem-

Di tutto, questo pare renderela ragione Festo Pompeo quando dice; danno il serpente ad Esculapio, perche egli è animale vigilantissimo, come bisogna, che sia il buon medico; gli danno il cane, perche fu nodrito fanciullino di latte di cane, & il bastone, che è tutto nodoso, significa la difficultà della medicina. E vi aggiunge esso Festo ( che non è nel simulacro posto da Pausania)che gli fecero gli antichi ghirlande di lauro, perche giona questo arbore a molte infermità. Fù fatto Esculapio per lo piu con barba lun ga, come mostra quello che io dissi di Dionisio nel principio di que sta imagine ma trouasi senza anco alle volte, come lo mette Pietro Appiano nel libro delle anticaglie da lui raccolte, & ha indosso certa veste in foggia di camiscia con vn'altra vesticciuola di sopra succinta, nella quale (tenendone il lembo con la finistra mano) pare hauere certi frutti; & con la destra tiene due Galli, perche il Gallo era consecrato a lui, per la vigilanza, che ha da esfere nel buon medico, onde anco gli sacrificauano gli antichi. Et per questo Socrate appresso di Platone, quando è per morire, lascia in testamé to yn Gallo ad Esculapio, volendo in quel modo mostrare il saggio Filosofo, che rendeua alla digina bontà curatrice di tutti i mali (intesa per Esculapio) & perciò figlia della diuina pronidenza (mostrata per Apollo, dalla quale l'haueua pur anco hauuta )la luce del di;della quate il Gallo è nuncio, cioè il lume della presente vita. Et i Phliasij ancora nel paele di Cotinto l'hebbero senza barba: & appresso de i Sicionij parimente era tale, come scriue pur'anco Paulania, fatto tutto d'oro, & di auorio, che teneua nel la destra mano vno scetto, & nell'altra vna Pigna, che è il frutto del Pino. Et diceuano quelle genti di hauerlo hauuto in questa guisa che lo portò loro da Epidauro sopra vn carro tirato da due muli vna donna detta Nicagora, non però fatto come era la sua statoa, ma mutato in Serpente, come l'hebbero i Romani anchora, quando per rimediare ad vna graue pestilenza (secondo che riferisce Valerio Massimo) mandarono medesimamente in Epidauro a torre Esculapio perl'ausso de i libri Sibillini: percioche hebbero vna grande, e bella biscia adorata quini pel Nume di Escu lapio, la quale vícita del tempio, se ne andò tre di per la Città à piacere con grande, & religiosa marauiglia di ogn'vno, & entrata poi nella naue de i Romani, & postasi nel più honorato luoco, ri-

Gallo di Esculapio .

Serpëte di Esculapio.



Imagine di Esculapio Dio della medicina con li galli vicelli à lui sacrati, significanti la vigilanza necessaria alli Medici, di l'Erpente simbolo di sanità, e longhez Za di vita, che prouiene dalla cura de medici.

torta in bei giri, con somma quiete si la sciò portare a Roma, oue entrata nel tempio, che è nella Isola, che fu dedicata ad Esculapio, fu adorata secondo il rito, che portarono i Romani insieme col Setpente da Epidauro, Siche a ragione era con il simulacro di Esculapio sempre il Serpente . Fù fatto anco talhora auolto intorno al bastone, che ei teneua in mano, di che si può raccogliere molte ragioni da Filostrato, da Igino, da Eusebio, da Plinio. da Macrobio, e da altri, delle quali non dirò io però più di vna, non già perche questa sia più vera delle altre (che ha della fauola) ma perche mi pare piu piaceuole da leggere. Era venuto in tanta stima Esculapio per le miracolose opere, che faceua nella medicina, che fù creduto non solamente saper guarire ogni male; ma potere anco ritornare gli morti a vita. Onde Minos Rè di Creta, sendogli morto il figliuolo Glauco, cui egli amana sopra modo, lo fa chiamare, & pregalo, che ritornasse l'amato figliuolo in vita, ma poi che vide, che nè preghi, nè promesse gli valeuano, perche Esculapio, sapendo che ciò era impossibile a lui, ricusaua l'impresa, voltatosi alla forza lo fece rinchiudere in certo luoco con buonissima guardia, minacciandogli di non lasciarnelo vscire mai fin che hauesse resa la vita al morto figliuolo. Di questo Esculapio rimase molto addolorato, & si vedeua à mal partito, onde si diede à pensare, non comeritornare viuo il morto, ma come potesse fuggir di là; & mentre andaua così discorrendo varie cose, gli venne veduto passarsi dauanti vna biscia, la quale hauendo egli vecifo col bastone, cui staua appoggiato, indi a poco, nè vide vn'altra venire, che con certa herba che portaua in bocca, hauendo toccata la testa della morta, la ritornò subito viua. Esculapio, che questo vide, pigliò subito quell'herba, & fattone il medesimo intorno al corpo morto di Glauco, ritornò lui in vita, & sè in libertà . Et per questo volle, che'l serpente fosse dapoi sempre auolto al bastone, ch'ei portaua in mano, come si vede per lo più nelle statoe, che sono fatte per lui. Ma ò per questo, ò perche altro fosse, che, come hò detto, le ragioni di ciò sono molte, furono i serpenti tanto famigliari ad Esculapio, che non solo in Epidauro, che su sua sede propria, & principale, gli erano consecrati tutti, & piu de gli altri certi, li quali sono dimestici,& pia ceuoli a gl'homini, ma à Corinto ancora erano nodriti i serpéti nel suo tempio, a li quali non osaua però alcuno di accostarsi, ma metteuano quello che voleuano dare loro sù la porta del tempio " & fe.

Esculapio come porta to a Roma

Filostrate. Igino.

Nouella di Esculapio

Minos Re di Creta.

Serpenti fa miliari ad Esculapio & se ne andauano poi senza hauerne altra cura. Et in vivaltra cita tà quindi poco lontana fra le altre imagini, che erano nel tempio di Esculapio vna ve ne su, che sedeua sopra vn serpente, la quale diceuano essere stata la madre di Arato, che su figliuolo di Esculapio, come recita Pausania. Il quale scriue parimente, che in certa spelonca della Beotia, donde nasce il siume Ercinio, erano cer ti simulacri in piè con bacchette come scettri in mano, intorno alle quali erano auolti de i serpenti: Onde dissero alcuni, che erano di Esculapio, & di Higeia sua figlia, & altri gli credettero essere di Trosonio, perche il bosco, che era quiui all'intorno, su cognomi

Antro di Trofonio.

Oracolo di Trofonio. nato da lui, & da Ercina già compagna di Proferpina, dalla qua le hebbe parimentenome il fiume, ch'io dissi; conciossa che non meno che ad Esculapio consecrassero gli antichi serpenti a Trofonio, credendo forse che questi fossero certi relatori dell'Oracolo ce lebrato nella cauerna, che fu detta l'Antro di Trofonio, perche egli stesso stete vn tepo quiui richiuso a predire le future cose, & vi mori di fame, onde ne fu da poi sempre piu stimato, & riuerito: maggior mente perche l'oracolo non cessò per la morte di lui, ma ò che il Genio suo vi restasse, come diceuano alcuni, ò che altro demonio suo amico vi succedeste, seguitò tuttauia lo hauere i responsi nel medesimo antro. Et perciò chiunque andaua a questo Oracolo soleua placare prima con certi sacrificij l'ombra di Trofonio; e dopò alcune cerimonie lauatosi prima nel fiume Ercino, andaua à bere de i duoi fonti: l'vno era della obliuione, di questo beueua prima per scordarsi tutto il passato : l'altro della memoria, & ne beueua dapoi per meglio riccordarsi di ciò, che riportasse dall'oracolo, & dopò postosi tutto in camiscia con le scarpe in piè, & cinto il capo con alcune bende all'vna delle bocche dell'Antro, era tirato colà dentro da certo fiato nella guisa, che farebbono le acque di vn rapidissimo torrente, & gli veniuano incontra certi ferpenti, & altri spiriti, & fantasmi, alli quali ei daua alcune schiacciate fatte col mele, & portate da lui per questo, dapoi ranicchiatosi tutto col capo fra le ginocchia, se ne staua quiui fin che hauesse vdito, ò visto quello, perche era andato :imperoche que sto Oraculo alcuna volta diceua, & alcun'altra mostraua le cose a venire. Et all'hora nel medesimo modo, che su tirato dentro, era rispinto fuori, ma per vn'altra bocca però della medesima spelonca, & tanto imbalordito, & attonito, che non si ricordaua più di se stesso, nè dialtri. Ma gli Sacerdoti, che erano quiui per questo, lo ri-

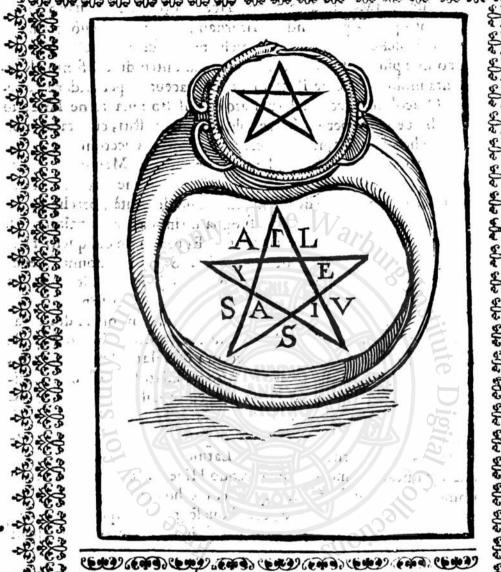

Anello antico, nella gioia del quale è intagliato il simbo lo della Salute, cioè il Pentagono, forma soda, che per tutti i versi stà in piedi.

90

Segno di sa nuà:

Imagine della Salute.

Segno della Salute. Medaglie di Antioco

Higeid\_.

lo rimetteuano in vn seggio, che si dimandaua la sede della momoria, & gli sisoueniua all'hora tutto quello, che haueua visto, & vdito, & raccontaualo a quei Sacerdoti, che ne teneuano conto. Da poi a poco a poco andaua ritornando in se, & si può credere, che vi hauesse buona stretta, perche pochi furono quelli che ridefsero mai più, poscia che erano stati nell'antro di Trosonio. Racconta molte altre cole Paulania, che si faceuano per andare a questo Oracolo, & dice di esserui stato egli stesso: ma io ne hò detto così breuemente per mostrare solo chi fosse costui, cui erane non meno che ad Esculapio consecrati i serpenti. Cicerone parlando della natura de i Dei , dice che vi furono molti Mercurij; & che di questi vno staua sotterra, & era il medesimo che Trosonio. Furo no i Serpenti appresso de gli antichi segno di sanità, perche come il serpente posta giù la vecchia spoglia si rinoua, così paiono gli huomini risanandosi esser rinouati. Et perciò fu da questi fatta la imagine della Salute in questo modo. Staua vna donna à sedere in alto feggio con vna tazza in mano, & hauea vn'altare appres so, sopra del quale era vn serpente tutto in se riuolto, se nó che pure alzaua il capo . Fassi anco il segno della Salute in forma di Pentagono, come si vede nelle medaglie antiche di Antiocho, del quale si legge che facendo guerra già contra i Galati, & trouandosia mal partito, vide(ò che per fare animo a soldati finse di hauere visto ) Alessandro Magno, che gli porgeua questo segno, dicendogli, che lo douesse dare a'Soldati, & fare che lo portassero adoslo, che resterrebbe vincitore, come fu poi, di quella guerra . Le lettere che sono intorno al segno, le Latine dicono Salus, ele Greche significano il medesimo, dicendo Higeia. Lo qual nome fu nome della figliuola di Esculapio, come hò detto, adorata da gli antichi insieme con il padre, con il quale posero spesso la statoa di costei, come dice Pausania, che fu in certo luoco del paese di ° Corinto, oue la statoa di Esculapio era vestita di vna tonica di lana con vn manto sopra, che lo copriua tutto, nè gli si vedea altro, che la faccia, le mani, & i piedi. Et Higeia parimente tutta coperta, parte con capelli, che si haueuano tagliati ledonne, & offerti alla Dea, parte con alcuni sottilissimi veli tutti frastagliati. Mà ritorniamo al Sole, i cui raggi purgando l'aria fanno, che la terra ancora produce largamente, come vollero forse mostrare quelli, liquali nel paese Troiano fecero la statoa di Apollo Sminthio, così detto da Topi, perche ne calcaua vno col piede,& sono detti

Imagini de i Dei



Imagine della dea Salute, & del Serpente à lei sacrato significante dalla beuanda delle medicine si purgatiue, come conservative, pervenir à noi la sanità perduta, la longhezza, & stabilità della vita, & la sanità significata per il Ser-

Apollo Sminthio .

detri Sminthi i Topi in quelle parti. Et mi pare, che lo confermi la nouella, che si racconta del Sacerdote di Apol lo sprezzatore delle cole sacre; cui perciò guastauano i Topi la ricolta ogni anno, i quali furono poi vecisi da questo Dio, ritornato che fu colui a far conto della religione. Perche i Topi, e gli aliri animaletti, che sorgono della terra, nascono per l'aria male temperata, onde quella non può produrre le cose vtili a'mortali, se non quado che i raggi del Sole leuando ogni mala qualità, vecidono quelli, & alla terra danno forza di produrre queste. Di vn'altra statoa si legge appresso di Plinio fatta da Prassitele per Apollo, la quale si potreb be dire, che da questa, ch'io dissi pur mò de Topi, non fosse molto dissimile di significato, perche staua con lo strale sù l'arco, come in aguato per ammazzare vna Lucertola, che gli era poro da lunge. Trouasi ancora vn'altra ragione, perche Apollo fosse chiamato Sminthio, & hauesse la statoa col Topo, & è che voledo qui di Cre ta madare fuori vna colonia, hebbero per cossglio dall'Oracolo di Apollo, di mettere la Città, oue i figlinoli della terra dessero loro maggiore fastidio. Et madati quelli della colonia ne i capi Troiani, in vna notte i Topi rosero loro tutte le correggie de gli scudi, di che auuedutisi la mattina, intesero che qui doueuano, fermarsi pel conglio dell'Oracolo, pche erano natr que'Topi della terra, & posta la città, fecero vn tempio ad Apollo chiamandolo Sminthio. Et quel la gente hebbe dapoi sempre gli Sminthi, cioè i topi, in molta veneratione, & ne haueuan o alcuni domestici nodriti del publico, che stauano in certe cauernette a canto all'altare maggiore, e perciòne fù anco posto vno, come hò detto con la statga di Apollo. Onde si può vedere, che le statoe de i Dei, & le altre parimente, che erano dedicate loro, mostrauano souente, come dissi già, le cose ottenute da quelli, & le attioni, che per loro consiglio, & fa uore erano succedute felicemente, come fi vede anco appresso di Pausania di tante, e tante che furono in Delfo ; delle quali basterà per hora porne due. L'vna fù di vn Capro di metallo offerio ad Apollo da Cleonei gente della Grecia, perche vna volta che erano mal trattati dalla peste, hebbero consiglio da questo Dio, di sacrificare vn Capro all'apparire del Sole, come fecero; e cessola peste, & perciò mandarono poi ad efferire il Capro di metallo. L'altra fu di vno A fino per questa cagione. Guereggiauano infieme gli Ambracioti, & i Sicionij tutti popoli della Grecia, & ha uendo fatto vna imboscata à quelli, che erano per vscire della terra, vna

Topi hauu tiin veneratione.

Capro offer to ad Apollo.

Asino offer to ad Apol



Imagine d'Higia figliuola d'Esculapio co'l Cane, & Ser pe simboli di suo Padre, significanti la diligenza del buon Medico, & gli effetti, che da questa ne risultano.

ra, vna notte auenne, che vn'Asino cacciato dal somaro con qual

Sicionij Ambracio.

Colomba sula spalla di Apol la.

Canalli al carro di Fe

che carica addosso verso la Città, sentì per sorte andarsi innanzi vna asina, & la comincià à seguitare ragghiando il piu forte del mondo,& caminando più allai che non hauerebbe voluto il soma ro, il quale si diede perciò a gridare parimente, e come che la bestia sua lo douesse meglio intendere, alzaua la voce ogni volta più asinescamente, sì che il rumore su grande, dal quale spauentati i Sicioni, come che i nemici gli hauessero scoperti, vsciti dalle in scidie si diedero à fuggire, e gli Ambracioti auertiti di ciò andaro no loro adosso, & gli ruppero, & fatto dapoi vn bel Asino di me tallo lo mandorono ad offerire in Delfo nel tempio di Apollo, per memoria del beneficio, che pareua loro hauere hautto da quella be stia, & perche voleuano pur'anco riconoscere quella vittoria da quel Dio. Riferisce parimente Alessandro Na politano, che su già fatta à Napoli vna statoa di Apollo, la quale oltre altre insegne, & ornamenti, che à questo Dio si danno communemente, haueua vna colomba sù la ipalla, & vi staua vna donna dauanti, che la guardaua, & pareua adorarla, & che quelta era Partenope, che adoraua la colomba sù la spalla di Apollo, perche questo buono vccello, dal quale ella pigliò buono augurio, le fu scorta, quando di Grecia andone i campi Napolitani. Conciosia che non soleuano mai i Greci, passare di vno in vn altro luoco, se prima non ne pigliauano augurio, e non ne dimandauano configlio alli Dei. Han no poi dato i Poeti à Febo, qual'è il medesimo che Apollo, come diffi già, oltre alle altre cose, vn carro tirato da quattro velociffimi destrieri, come dice Ouidio; ancor che Martiano di due solamente faccia mentione; Questi furon nominati, Piroo il primo, che dinota rosseggiante, essendo che la mattina, quando si leua il Sole, pare a noi rosso di colore; il secondo Eoo, che vuol direrisplendente, essendo che il Sole alzatosi per alquanto sopra il nostro Hemispero si vede da noi risplendere chiaramente; il terzo Eton, che ardente fignifica, poi che nel mezzo giorno sembrano i raggi solari ardere douunque percuotono; il quarto Flegon, che è vn colore tra il giallo, & il nero, & val quanto, amator della terra, poi che à punto sembra il Sole, quando la sera se ne và per tramon tare di vn tal colore, & par che quasi amante se ne corra velocissimo per riposare nel grébo dell'ampia terra; per queste proprietà dunque, & per essere animali di molta viuacità, e velocissimi, furono posti al suo carro, quale Ouidio dice, che era tutto d'oro

Carro di Febo .

fe non

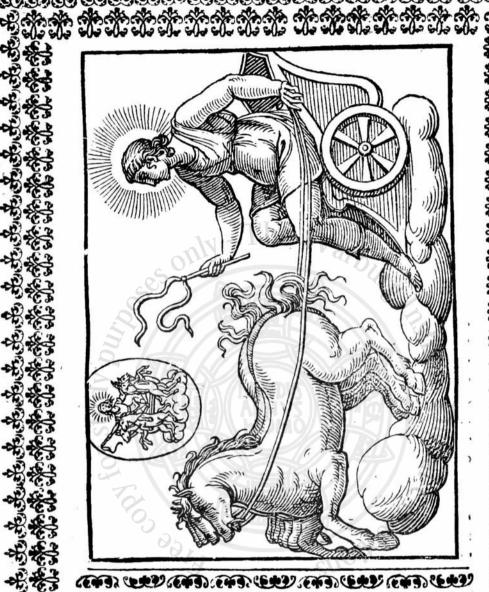

Carro del Sole Dio della luce con l'imagine & ornamen to di esso Sole, tirato da quattro Caualli, significanti li quattro effetti e splendori del Sole del giorno & dell'anno,& la velocità del moto suo, & suo corpo-

Corona di Febo

se non che i raggi delle ruote erano di argento, & che vierano con bellissimo ordine affissi per tutto Crisoliti, & altre lucidissime gem me, le quai tocche dal lume di Febo rendeuano mirabile splendore . Tutto questo , che Ouidio mette nel carro di Febo , & altro di più ancora pose Martiano intorno al corpo stesso di lui, quando così ne fa ritratto. Hà Febo vna corona in capo di dodici lucidissime gemme, delle quali tre gli adornano la fronte, & tan to risplendono, che abbagliano qualunque drizzi gli occhi verfo lui ; & sono queste Lichnite, Astrite, e Cerauno ; sei gli ne stan no da ambi lati delle tempie, trè per lato, che sono Smeraldo, Scythi, Diaspro, Giacinto, Dendrite, & Helitropia, le quali à certi tépi così dipingono la terra con suoi colori, che tutta la fá no verdeggiare; & credesi che la Primauera, e l'Autuno glie la hab bino date, perch'ei ritornado à suoi tépi, se ne serua. L'altre tre chia mate Hydatide, Diamante, e Cristallo, generate dallo agghiacciato Inuerno sono nella parte di dietto della corona. La chioma cosi è bionda, che par d'oro. La faccia al suo pri mo apparire si mostra di tenero fanciullo, poi di feroce giouane, & all'vltimo di freddo vecchio. Pare il resto del corpo essere tutto di fiamma : & hàle penne à piedi ornati di ardentissimi carbonchi. Intorno hà vn manto tessuto d'oro, & di porpora. Con la sinistra mano tiene vn lucidiffimo scudo, & con la destra porge vna accesa face. Non mi fermo à dire altro di questa imagine, perche è tale, che ogniuno da sè là può molto bene intendere. Ma vengo à porne vn'altra, la quale scriue Eusebio, che era in Elefantinopoli Città dello Egitto, fatta in forma di huomo, che haueua il capo di Montone con le corna, & era tutta di color ceruleo, che per essere il colore del mare, qual rappresenta nello vniuerso la humidità, significa (come la interpreta il medesimo Eusebio) che la Luna, congiunta al Sole nel segno dello Ariere è più humida assai, che ne gli altri tempi . Ma non voglio entrare in queste cose de gli Astrologi, perche le imagini da loro poste poco fanno à mio proposito. Adunque porrò fine homai a quanto io haueua che dire del Sole, ma non prima però, che io habbia posto vn suo ritratto anchora, che disegna Clau diano nella veste di Proserpina, oue era disegnata anco la Luna sua

Eusebio.

Claudia-.

Quiui ad vn parto il Sole, e la sorella Finto ella stessa hauea, ma non conformi

Così dice dunque Claudiano in nostra lingua.

forella, la imagine della quale sarà messa perciò subito dopò questa...

rià di

## Imagini de i Dei



#### CFR CED CFR CED CFR CED CFR

Imagine del Sole detto anco Febo, & Apolline dio del giorno fignificante li effetti suoi nelle stagioni & ne segni ce lesti, & nella Luna, & che la Luna nel segno d'Artete, è humidissima essendo congionta con il Sole, che tutto illumina, & a tutto da vita.

### Imagine de i Dei

Già di sembianti, che diuerso assai Del volto era il color, i quai dal Cielo Al giorno, & a la notte fosser duci-Dolce cantando poi Thetide in culla I piccioli bambini lusingando Acqueta; e raddormenta, ò ver nel grembo Grata gli tiene. se le paion tristi, Piena d' Amor li pasce, & li consola. Titan col braccio destro ella sostiene, Et al seno l'appoggia, che di forze Deboli, & anchor tenere il camino E poco fermo, e mal sicuro tenta. Tale era il finto Sol ne gli anni primi, Quando de raggi le fiammelle anchora Non tenea al capo, e la corona ardente, Ma tepido calor sol da la bocca Gli vscina fuor, & al suo picciol grido Si vedea di splendor qualche scintilla. La sua sorella de la poppa molle Nel lato manco fuor il latte sugge. E de l'almo liquor non ben satolla : A Thetide pietosa asciuga il petto. Si leuan gonfie à le i le tempie alquanto, E da la fronte di color d'argento Fuor spuntan già le giouanette corna.

Higino.

Perche Thetide hauesse il Sole su'il braccio destro, & la Lunz su'il sinistro, dice Seneriano autore Greco, come riferisce lano l'arrhasso, che l'eterno Dio facitore dello vniuerso sece prima il Sole, e dopò la Luna, & pose questa a i confini dell'Occidente, & quello allo incontro nell'Oriente, & secondo Higino dimandasi in Cielo l'Oriente parte destra, & sinistra l'Occidente, benche gli indivini della Toscana, come riferisce il medesimo Higino, partiuano l'vniquerso in questo modo, & che faceuano essete la destra parte da Set tentrione, & da Meriggie la sinistra. Potrebbesi dire ancora, che mettesse Claudiano il Sole nel braccio destro, & la Luna nel sinistro, perche quello hà più sorza, & è di maggior vigore assai di nuesta

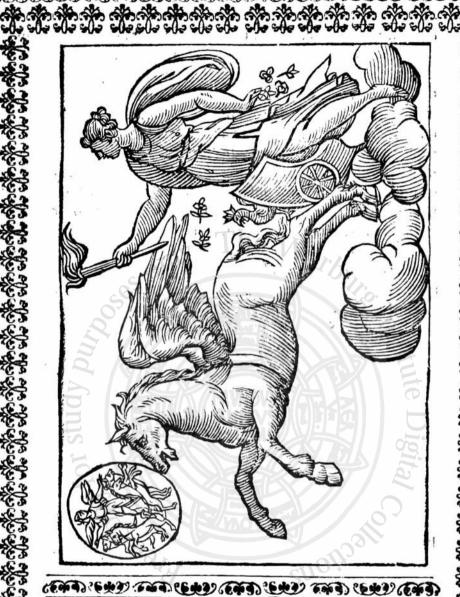

Imagine dell' Aurora, & del Cauallo pegaseo, che tira il suo carro, dinotante quell'hora essere la più commoda, & di maggior prositto per lo studiare, & la gloria che ne risulta al dotto & virtuoso.

Aurora. questa, della quale dirò subito, che hauerò disegnata l'Aurora, & quale se ben in Cielo và innanzi al Sole,non credo però, che debba hauerli a male di efferli stata posta dietro tra queste mie imagini. perche ad ogni modo ella nasce da lui conciosia, che l'Aurora non è altro che il primo rosseggiare, che fanno i raggi del Sole in Orien te, quando cominciano a spuntare sopra il nostro Hemispero. Onde ne hanno finte i Poeti poi molte fauole, el'hanno descritta in di uersi modi, qualifanno piu assai per chi seriue, che per chi voglia farne imagine: & perciò non dirò di tutti, ma di alcuni pochi solamente, secondo che mi paiono piu commodi a farne dipintura, lo non trouo, che se bene posero gli Antichi l'Aurora tra li Dei del Cielo, le facessero però mai statoa alcuna; se non, che come scriue Pausania, ne fu vna di terra in Athene, che rapiua Cefalo, ma non dice però come fosse fatta. Adunque ne farò ritratte da quello; che ne dissero i Poeti. Homero la fa con chiome bionde, & dorate,& che habbia vn seggio parimente dorato,& la veste pur del me desimo colore. Virgilio dice ch'ella viene con le mani colorite a cacciare via le Stelle. Et Ouidio, che apre le rosseggianti porte piene tutte di bellissime rose, quando Febo vuole vicire dall'Oriente. Alcuni oltre di ciò le mettono in mano vna accesa facella, & fanno ch'ella habbia vn Carro tirato dal cauallo Pegaso, che haueua l'ali; & dicono, che ella l'impetrò da Gioue, poi che ne fù caduto giù Bellerofonte. La qual cosa ci dà forse ad intendere, che quella hora del mattino sia la piu commoda, & la migliore a chi poetando scriue di tutte l'altre, perche quel cauallo su, che percotendo co'l piè fece spiccare fuori l'acqua del fonte, per ciò nominato anco caballino, tanto frequentato dalle Muse. Nondimeno Homero non questo, ma due altri caualli le dà, ambi lucidi e risplendenti. Fingono ancora alcuni, che venga l'Aurora al primo suo apparire tutta colorita, spargendo per l'aria canestri di fiori, & di rose gialle, & vermiglie. Et in somma la descriue ogn'vno come piu gli pià ce, mostrando pure sempre quel colore tra giallo, &rosso,che spargono per l'aria i primi raggi del Sole.

Pausania.

dell' Au-

Homero .



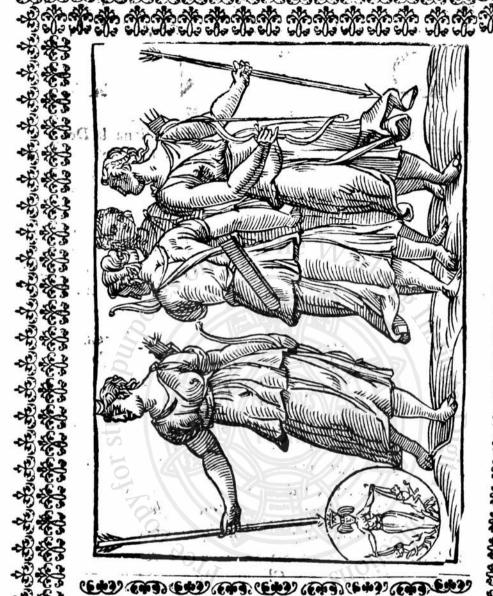

Imagine di Diana dea delle selue, & della caccialaquale s'intende per la Luna da alcune cacciatricaccompagnata, questa su anco tenuta la dea del Pudicitia

& castità, punitrice delli violatori (quella.

ஆண்ணு ஆண்ணு விக்கு விக

# DIANA.

CHE CAD THE



Omandarono gli antichi Diana la Dea della caccia, e dissero che le erano raccomandate le selue, & i boschi, perche ella quiui si essercitaua souente nelle caccie, suggendo la con uersatione de gli huomini, per meglio guardare la virginità. Et perciò su fatta in habito di Ninsa tutta succinta con l'arco in mano, &

con la faretra piena di quadrella al fianco, come la descriue Clau diano, il quale dissegnato che hà Pallade, così dice di lei.

Imagine di Diana

Claudia.

Men fera affai, ma più leggiadra, e bella
Diana era, ch'in lei gli occhi, e le guancie
Parean di Febo, lo splendore, e'l sesso
Sol chi fosse di lor scoperto haurebbe.
Le ignude braccia di candor celeste
Splendeanle, e sparsi da le spalle al seno
Scherzando se ne giano i capei sciolti.
L'arco allentato, e le quadrella al tergo
Pendeano, e da due cinti ben ristretta
La sottil veste con minute falde
Fin sotto le ginocchia discorrea.

Compagni di DianaEt le dauano in compagnia alcune poche verginelle, le quali sono parimente descritte da Claudiano in questa guisa.

Le braccia han nude, e gli homeri, da i quali
Pendon faretre di saette piene:
Le mau di lieui dardi sono armate,
Ei non hanno ornamento alcuno intorno
Fatto con arte, nè però men belle
Appaion, mentre che van seguitando
Le faticose caccie, e di sudore

Bagnan

Bagnan talhor le colorite guancie,

Da le quali a fatica si conosce.

S'elle sian Verginelle ardite, e vaghe,

O pur feroci giouani, le chiome

Sono annodate senza ordine, e sciolte,

Rittengon di sottil vesti duo cinti,

Sì, che van sol sin sotto le ginocchia:

Etil medesimo Claudiano dice, che l'acco di Diana è di corno» contra qu'llo che ne scriffe Ouidio, il quale lo fà dorato, & di corno quello delle Ninfe, dicendo di Siringa, che tanto era bella, che poteur essere creduta Diana, se stato non fosse, che questa ha l'arco d'oro, & ella l'haueua di corno. Così hanno finto le fauole, perche come sotto il nome di Apollo su adorato il Sole, così sù adorato la Luna sotto il nome di costei chiamata Diana, quasi De uiana; perche la Luna deuia nel Cielo dal dritto sentiero della Eclittica, che tiene sempre il Sole, non altrimenti, che vadano i cacciatori souente per deuie strade seguitando le fere; delle quali altra non fu più grata a questa Dea de i Cerui; come si vide, quan do per hauere Agamennone ammazzato vn Ceruo, ella si sdegnò sì fattamente contra i Greci, & fece loro tanto di male in Aulide; che fu deliberato di placarla col sangue di colui, che l'haueua offe sa, sacrificandole Ifigenia sua figliuola: & era il sacrificio in punto, quando Diana mossa a pietà della giouane, la fece subito sparire rimettendo vna Cerua in suo luogo, con la quale fecero i Greci l'ordinato sacrificio, & placarono la Dea. Et Ifigenia portata nella Taurica regione fu fatta quiui Sacerdotessa di Diana, oue era no sacrificati i forestieri, & massimamente Greci, che vi capitauano,dando loro di vna scure su'l capo doppo fatti alcuni preghi, & il corpo era gittato da vn'alta rupe, oue fu il tempio della Dea in mare, & il capo restaua quini attaccato ad vn palo. Hauendo dunque Ifigenia la cura di questo tristo sacrificio, auenne che Oreste suo fratello, ilquale era andato in Colco a purgarsi idel peccato di hauere ammazzato la madre, vi capitò, & fu riconosciuto da lei, nè volle per ciò, che fosse sacrificato, come gli altri: ma perche la gente del paese pareua non volerlo sopportare, se ne suggi via con lui portando seco il simulacro della Dea auolto in certi fasci di bac chette,dallı quali ella fu poi cognominata Diana Fascellina, & andò a porlo ad Aricia lungi da Roma da dieci miglia continuando

Sacrificij di fangue humano. Costume di Lacedemony di battere i giouani .

quiui medesimamente l'empio sacrificio delle vittime humanesqua le parue poi troppo crudele a'Romani, benche fossero sacrificatii serui solamente, & per ciò lasciarono passare questa Dea con suoi sacrificij a' Lacedemonij, liquali si conuertirono all'vso di tale cere monia in questa maniera. Scieglieuano a sorte alcuni giouanetti della Città, & postili sù l'altare della Dea gli batteuano in modo, che i miserelli spargeuano largamente il sangue dalle tenere, & de licate membra; di che non solamente non si doleuano, ma leggefi,che souente contendeuano insieme, chi di loro sostenesse più virilmente le agre battiture. In questo mezzo la Sacerdotessa anda ua col simulacro della Dea in braccio intorno all'altare, & scriue Pausania, che se colui, cui era dato l'officio di battere i giouani, ha uesse forse hauuto più rispetto all'uno, che all'altro, o perche fosse stato più bello, ò più nobile, il simulacro della Dea, che era assarpicciolo, & leggiero, diuentana così grane, & pesante, che la Sa cerdotessa non lo poteua sostenere a pena: & perciò, quando questo aueniua, ella gridaua, che per colpa del battitore si sentiua opprimere dal graue peso del simulacro, che doucua pur'hauere tutta uia quelle bacchette intorno, con le quai ei fu portato via . Et benche piia, che così crudele sacrificio male si confacesse ad vna Dea vergine, & piacenole qual'era Diana; nondimeno alcuni de gli antichi credettero, che ella si dilettasse di vedere spargere sù gli suoi altari il sangue humano, come fu fatto, secondo che si legge appresso del medesimo Pausania, ancho in Patra Città dell'Achaia, facrificandole ogni anno vn giouinetto, & vna verginella, i più belli della Città, per placare l'ira sua conceputa per la poca riuerenza hauutale da vna lua Sacerdotessa, laquale amorosamente stette più volte có vn giouine suo innamorato nel tempio stesso della Dea, onde di là a poco morirono ambidue miseramente, & ne seguitò vna ca restia, & vna pestilenza grandissima alla Città, alla quale su rimedia to con il crudele sacrificio, ch'io dissi. Ma forse, che la colpa di così nefandi sacrificij, fu delle nationi, alle quali piaceua di esfercitare in quel modo la fua crudeltà, come si può vedere da quello, che fu fatto a molti altri, Dei alli quali furono date parimente le vittime humane; perche Diana mostrò assai bene, che queste non le erano grate, quando in luogo di Ifigenia rimesse la cerua, donde vogliono alcuni, che fosse introdotto di sacrificare la Cerua à Diana, che fu osseruato anco poi da'Romani à certi tempi, & erano perciò appese le corna de i Cerui in tutti i tempij di Diana, da vno in fuo ri, che

Pausania.



Imagine di Diana dea della caccia, & de boschi, & amatrice de Cerui à lei sacrati, che dinotano il presto suo corso in 29. giorni, & esser la illuminatrice della notte essendo tolta per la Luna, & scorta de viandanti nella notte.

ri, che era su'l monte Auentino, oue in quella vece attaccauano Vedi Liuio le corna de i Buoi. Et si legge efferne stata la cagione, che appresso de 1 Sabini nacque già vno bellissimo bue, ò vacca che fosse, ad vno nomato Antronio, & fu detto da gli indouini, che chi prima lo sacrificasse a Diana su'l monte Auentino, guadagnarebbe alla patria sua l'Imperio dell'Italia, Antronio allegrò di ciò andossene à Roma col bue per farne il gran sacrificio, ma auertito di nascosto il Sacerdote di Diana da vn seruo di colui, fece andare Antronio à lauarsi nel Tebro, dicendo, che altrimente ei non poteua fare sacrificio, che fosse grato alla Dea, & così egli in questo mezo sacri ficò il bue, & ne appiccò le corna alle porte del tempio : onde perche egli era Romauo, fù acquistato à Roma l'Imperio della Italia ; & fù poscia introdotta la vsanza di mettere le corna de i buoi à questo tempio solo di Diana, che era come dissi, su l'Auentino. Et potrebbe anco forse essere, che ciò fosse stato fatto, perche questo animale si confà assai à Diana, mentre che per lei intendiamo la Luna, come dirò poi; che hora ritorno a dire de i Cerui; li quali quali furono creduti tanto grati a Diana, che vestirono talhora gli antichi i suoi simulacri delle pelli di quelli come si legge appresso di Pausania. Nell'Arcadia ne era vno vestito di vna pelle di Cer uo, da gli homeri del quale pendeua vna faretra piena di strali, & haueua nell'vna delle mani vna facella accesa & nell'altra duo serpenti, & a lato gli staua vn cane da caccia. Et in certa parte dell' Achaia, come riferisce il medesimo Pausania ) oue faceuano solen nissimo sacrificio à Diana, il cui simulacro era d'oro, & di auorio in forma di cacciatrice) il di innanzi, che si sacrificasse andaua in volta, come diremmo noi vna gran processione con bellissima pom pa, & dietro à tutti era la Vergine sacerdotessa della Dea sù vn bel carro tirato da duo Cerui. Et i Poeti danno a Diana il carro tirato parimente da bianchifimi Cerui, come fà Claudiano, quando dice:

Simulacro di Diana.

Carro di Diana.

> Scende la Dea, che de la caccia ha cura, Da gli alti monti, e co'l veloce carro Tratto da bianchi Cerui passa il Mare.

Et dicesi, che posero Diana su'l carro tirato da velocissimi animali per mostrare la sua velocità, conciosia, che la Luna fà in pochissimo tempo, che son vintinoue giorni, & dodici hore in circa, il suo giro, come quella, che ha l'orbe minore de gli altri. Et à gli altri Dei parimente furono dati i carri per segno del ro

Caualli della Luna tare, che fanno le Celestissere, alle quali essi sono sopra; & secon do le qualità loro così hanno gli animali, che gli tirano. Et perciò Propertio fà, che il carro della Luna sia tirato da Caualli, quando dice:

Pr operio .

Benche gli occhi cadenti non calcasse N pigro sonno e con gli suoi Cau alli. La Luna à mezo il Cielo rosseggiasse .

Boccattio.

perche non solamente appare di notte la Luna, ma si vede anco il dì. Festo Pompeio scriue, che vn Mulo tiraua il carro della Luna, & che la ragione di ciò era, che ella da sè è sterile peresser fredda

Di questi l'uno era negro, e Paltro bianco, dice il Boccaccio;

Mulo al carro della Land.

di sua natura, & il Mulo parimente non genera. Ouero che voleuano mostrare gli antichi con questo animale, che non hà la Luna luce da sè, ma risplende con l'altrui lume, quasi che il Sole glie la presti; sì come il Mulo non nasce di animali di sua razza, ma dall'altrui, che sono Asini, e Caualle. Pausania, oue racconta le gran cose, che erano nel tempio di Gioue Olimpio appresso de gli Elei in Grecia, dice, che vi era vna Diana, laquale pareua à lui, che cac-

Paufania.

ciasse vn Cauallo; benche soggiunge poi, hauer detto alcuni, che questa sia tirata non da Caualli, ma da Muli per certa vana fauola, che si racconta del Mulo; & altro non ne dice. Prudentio con-

Prudentia.

tra Simmaco scriue, che gli antichi Romani sacrificauano vna vac ca sterile alla Luna, & che due vacche, le quali doueuano essere parimente sterili; tirauano il suo carro. Oltre di ciò sonoui stati di quelli, che hanno posto al carro della Luna i Giouenchi, come

Giouenchi al carro della Luna

Claudiano, quando finse, che Cerere, per cercare la perduta figlia, accendesse in Mongibello gli tagliati pini dicendo;

Acciò tengano in sè virtù maggiore Di quel liquor, che Febo i destrier suole, E i suoi Giouenchi la bicorne Luna In quant' vopo lor fia gli asperge, e bagna.

Et Ausonio Gallo sece il medesimo, quando scriuendo à Pao Ansonio lino di se :

Gallo .

Già fea veder la Luna i bei Giouenchi.

Di questi si legge la medesima ragione, che hò detto dei Muli, cioè, che mostrano la sterilità. Imperoche, come scriue Xenosonte,& si vede fare etiandio tutto dì, si castrano i Tori, per farli più

manlueti



Statua di Lucina dea de Parti tolta per la Luna essendo la Luna pianeta humido atto à facilitare la prestezza del parto, & figurata per la vergogna della donna partoriente.

කුණකයා අතමන්වනගෙනගෙනවන පෙළෙනවනගෙනක්කුණෑණෑණෑණණුණ අ. ස්ක්රීත්ත්ත්ත්ත්ත්ත ස්ක්රීත්ත්ත ස්ක්රීත්ත් ස්ක්රීත්ත්තේ ස්ක්රීත්ත් මු දැය මුව මෙම මෙම මෙම මෙම ස්ක්රීත්ත්ත ස්ක්රීත්ත් ස්ක්රීත්ත්තේ ස්ක්රීත්ත්ත්ත්ත්ත mansueti, & più commodi a coltiuare il terreno, donde è che non ponno poi più generare. Oueramente fu dato questo animale alla Luna, per la simiglianza, che è fra loro delle corna: conciosia, che al simulaero di quella, che era di vaga Ninfa, come hò detto, metteuano due piccole cornette in capo. Et in Egitto era consecrato alla Luna quel bue, che quiui haueuano in tanta riuerenza, il quale bisognaua, che hauesse vna macchia bianca nel destro fianco, & le corna picciole, come sono quelle della Luna, quando comincia à crescere, secondo che si legge appresso di Plinio. Et glie ne sacrificauano vno anchora di sei mesi, dicono alcuni il settimo dì, & alcuni altri il decimo dopò il parto, che era quando con le loro cerimonie metteuano il nome a'figliuoli nati. Et faceuano gli antichi questo allhora alla Luna, forse ringratiandola, quasi che per lei il maturo parto fosse venuto in luce, perche dicono, che la Luna per esfere pianeta humido affretta il tempo talhora con il suo influsso, onde ne nascono alle volte i figliuoli nel settimo mese, che e à lei sottoposto, & fa quasi sempre il parto più facile. Et per questo la chiamauano allhora, & la pregauano nominandola Lucina, quasi che tosto, & senza pericolo della madre facesse vscire il parto già maturo in luce. Ma le fauole hanno detto, che Diana era chiamata dalle donne ne i parti sotto il nome di Lucina, perche vícita che el la fù del ventre di Latona fua madre, le si voltò subito, & tutta inella, e destra l'asurò a partorire il fratello Apollo, co me che la pregaffero, che vscisse col Nume suo a dare loro l'aiuto, che ella diede già alla madre con le proprie mani. Nè fù intesa Dia na solamente sotto il nome di Lucina, ma Giunone ancora, come fi vede nella sua imagine. Et alcuni hanno detto, che non fù quella, nè questa, ma che fu certa femina, la quale venne fin da gli Hiperborij monti in Delo peraiutare Latona a partorire; & che quindi si sparse poi il nome suo in modo, che su adorata quasi per tutto, & hebbe tempij, altari, e simulacri, come gli altri Dei : innanzi alli quali bifognò, che ella fosse, poscia che gli aiutaua a nascere. Et così pare, che s'intendesse vn Licio poeta, il quale, come riferisce Pausania, in certi hinni, che ei fece a questa Dea, la disse essere stata sino innanzia Saturno, & le diede certi nomi, per li quali si potrebbe anco facilmente credere; che ella fosse stata vna delle Parche; perche queste haueuano parimente che fareassai nel nascimento humano, come vederemo, quando si ragionerà di loro. Ma lasciando cercare ad altri, chi ella fusse, ò donde ve

Luna aiuta il partoImagini de i Dei

100



m wantum was was the

Imagine di Diana Cinthia de Luna de a cacciatrice con vn Pardo nella destra, & vn Leone nella sinistra, eosi scolpita in Corinto nel tempio di Giunone nell' Arca di Cipsello tiranno.

misse questa Dea Lucina, dichiamo de'suoi simulacri, li quali era- Simulacri no tenuti sempre tutti coperti da gli Atheniesi però solamente, come scriue Pausania. Onde appresso di costoro la statoa di Lucina poteua così esfere vn pezzo di legno, ò di altra materia senza figura alcuna, come formato in donna, ò in altra cosa, poi che sta ua sempre coperta, ne si vedeua mai. In certa parte dell'Achaia fu vn tempio di questa Dea molto antico, con vn simulacro tutto di legno, fuori che la faccia, la quale era tale, che poteua rappresentare Diana; le mani, & i piedi erano di marmo, & lo copriua tutto vn velo fottile di lino, da quelle parte in fuori, che erano di marmo, le quali stauano scoperte. L'vna delle mani era distesa, senza alcuna cosa, & vi hauerebbono ben potuto mettere vna chiaue, perche Festo scriue, che la soleuano donare gli anti- Festo. chi alle donne mostrando con questa (che è stromento da aprire) che desiderau ano loro vn parto facile, & piaceuole, perche aprendosi bene la via al bambino, quando hà da nascere, egli se ne esce sen za dare tormento alla madre: ma forse, che vossero mostrare il medesimo con quella mano di Lucina distesa, & aperta. L'altra portaua vna facella ardente, la quale mostraua, ouero che le donne al partorire sentono grauissimi dolori, che le stringono così, come il fuoco stringe tutto ciò, a che si appiglia; ouero che questa Dea era l'apportatrice della luce a'nascenti fanciullisperche porgeua loro aiuto ad vícire del ventre della madre. Per la qual cosa i Greci le metteuano in capo ghirlande di Dittamo, herba, che posta sotto alle donne, quando stanno per figliare, gioua loro assai. Leggesi anchora che, facendo gli antichi Diana con l'arco in mano, voleuano mostrare le acute punture de i dolori, che hanno le donne al partorire, & così la faceuano quasi sempre. Onde Marco Tullio scriuendo contra Verre disegna vn simulacro di Diana da lui rapito nella Sicilia, in questa foggia ; era alto, & grande, con veste, che lo coprina tutto sin giù a piedi, giouane di faccia, & di virginale aspetto, che nella destra mano portana vna facella ardente, e teneua vn'arco nella sinistra, & le saette gli pendeuano da gli homeri. Può l'accesa face in mano di Diana (come scriue pur'anco Pausani, che ne su vn simulacro di metallo nell'Arcadia alto forse sei piedi oltre a quello, che hò detto) mostrare ancora, ch'ella lucendo di notte fa la scorta a'viandanti, & perciò era chiamata quiui Diana scorta, & duce; sì come in Roma nel tempio, che ella hebbe su'l monte Palatino, su detta Nottiluca. Et hebbe altri diuer-

Facellina in mano di Dianas .

Diana.

M. Tullio.

....

Ti nomi

Cipfello Ti ranno di Corinto . si nomiancora, delli quali si dirà poi. Pausania, quando deservire l'arca di Cipsello Tiranno di Corinto posta quiui nel tempio di Giunone, dice; che vi erano scolpite, & intagliate molte sigure d'oro, & di auorio, & che frà queste vi era Diana con le ali a gli homeri, laquale porgeua con la destra mano vn Pardo, & vn Lione con la sinistra, & che non sà renderne alcuna ragione: onde io non mi vergognerò di dire il medesimo, non hauendo trouato sin qui, chi ne habbi scritto. Lascio dunque, che la interpreti ogni vno a modo suo, & vengo a dire, che Virgilio ha posto tre saccie alla Vergine Diana, & che ella su perciò chiamata Trisorme, Trigemina, e Triuia: nè Diana solamente, ma Hecate ancora su così detta, onde Ouidio scrisse,

Diana triforme. Ouidio.

Vedi, che con tre faccie Hécate guarda

Tre vie, che poi riescon tutte in vna.

Benche fossero poi tutte vna medesima cosa, & inomi solamen

Hecate.

te erano diuersi, per mostrare con questi, come tante volte hò già detto le diuerse potenze, & qualità diuerse, che dauano gli antichia' suoi Dei, & i varij effetti, che da quelli erano creduti venire. Et perciò differo le fauole, che Hecate nata di Gioue hebbe da lui autorità, e potere sopra tutti gli elementi, & che fu così nomata, perche appresso de'Greci vna simile voce viene a dire cento, che appo loro spesse volte è tolto per numero infinito, come ch'ella fosse di possanza infinita; perche pare che da lei, qual'èco me hò detto la Luna, siano gouernati gli Elementi, & qu si tutte le cofe composte di quelli, & che si mutino secondo, che ella si muta. O fu pure così detta, perche come dicono alcuni, le sacrificauano có céto altari di verdi cespugli, & vecideuanle ceto vittime, co me porci, ò pecore, ma se il sacrificio, il quale, perciò sù dimanda to Hecatombe, era fatto in nome dello Imperatore; le vittime era no cento Leoni, ouero cento Aquile ne credo io però, che hauesse ro sempre questi animali veri, ma piu tosto, che ne fingesfero tal hora; perche vsarono souente gli antichi ne sacrificij loro; di fingere di pasta, ò di qualche altra materia, quello animale che si do ueua sacrificare, ne si trouaua, se non con grandissima difficultà

& i poueri, che non poteuano fare la spesa de i veri animali, come riferisce Suida, spesso faceuano questo, che ne sacrificauano de i

simulati, e finti, come si vede appresso di Herodoto anchora, il qua

le dice, che quelli di Egitto no sacrificauano il Porco ad altro Dio,

Hecatőbe .

1 44

Vittime finte che alla Luna, & a Bacco, & in quelle feste ancora solamente, che faceuano a tempo di piena Luna, guardandosi in tutte le altre di toccare questa bestia, della quale mangiauano quel di solo, che si facrificaua, e non più mai in tutto il resto dell'anno, & quelli, che per pouertà non poteuano sacrificare vn Porco vero, ne fingeuano vno, & quello sacrificauano. Et Appiano scriue, che i Ciziceni Appiano. popoli della Grecia, la Città de i quali diceuano, che fu data da Gioue in dote à Prosèrpina, & la adorauano perciò sopra tutti gli altri Numi, sacrificandole vna vacca tutta negra, essendo già assediati dall'armata di Mitridate,nè potendo trouare la vacca, che era necessaria al solenne sacrificio della Dea loro, ne secero vna di pasta per sacrificarla; ma in tanto, che apprestauano il sacrificio, ne venne vna di mezo il mare tutta negra, come haueua da essere, la quale nuotando per di fotto le naui di Mitridate passò nella Città, & andatasi a porre dinanzi all'altare della Dea, fu sacrificata da quel popolo, che prese per ciò buona speranza di douere essere libe rato dall'assedio, come fu perche non molto dapoi Mitridate per molti incommodi, che gli auennero, fu sforzato di andarsene . Didone appresso di Virgilio nell'vltimo sacrificio, che ella fa alla Didone. partita di Enea, sparge le simulate acque d'Auerno; & quiui nota Seruio, che ne i sacrificij fingeuano spesso gli antichi le cose, che non poteuano, ò se non con difficultà grande, hauere. Et in altro luoco ancora dice, che per questo l'acqua, che spargeuano nel tempio di Iside, se bene non era, la diceuano però esfere del Nilo. Et non solo le finte vittime scusauano quelli, che non poteuano sacrificare le vere, ma l'andare humilmente a baciare la mano del Dioscui si haueua da sacrificare, su souente in vece di sacrificio a chi non poteua fare altro. Soleuano anco gli antichi baciare per diuotione gli consecrati simulacri, come si raccoglie da Cicerone, quando parla contra Verre, oue dice ; che in Agrigento Città della Sicilia era vn belliffimo fimulacro di metallo di Hercole, che haueua la bocca, & il mento quasi logori, cosi spesso era baciato da chi l'andaua ad adorare. Et Prudentio scriuendo, come fosse adorato il Sole creduto Apollo, mette alla fine, che baciauano anco i piedi a' Caualli, che tirauano il suo carro. Ma ritornando ad Hecate, ella fu adorata su i crocicchi delle vie, & quiui le sacrificauano il cane, pregandola con parole incomposte,& con gridori per imitare quello, che gia fece Cerere, quando andaua cercando la figliuola Poserpina, che era la medesima, che Heca-

Baciar la mano.

Prudentio

104 Imagini de i Dei

Imagine di Hecate dea triforme detta anco Proferpina moglie di Plutone reina dell' Inferno significante li tre aspetti della Luna, & la potenza lunare nelle cose elementari.

ce ; alla quale soleuano i ricchi appresso de gli antichi sacrificare: ogni mese ne i crocicchi delle vie, lasciando quiui del pane, & delle altre cose necessarie al viuere, le quali erano poscia leuate via da pouerelli,& dimandauasi questa la cena di Hecate come riferisce Suida, il quale dice anco, che la medesima si mostraua talhora in forma horribile, & spauenteuole, che era di huomo molto gran. de col'capo di serpente. Ella sù detta, & fatta trisorme per guarda re meglio quelle strade, che à lei erano consecrate, le quali venen dosi à congiungere insieme faceuano crocicchio, come hanno detto alcuni; ma altri hanno voluto, & forse meglio, che il dare à costei tre faccie fossero fintioni di Orfeo, volendo lui in questo modo mostrare i variati aspetti, che di sè si fa vedere la Luna; & che la virtu sua ha forza non solamente in Cielo, oue la chiamano Luna, mae in terra anchora, oue la dicono Diana, & fin giù nell'Inferno, oue Hecate la dimandano, & Proserpina, perch'ella è creduta scendere in Inferno tutto quel tempo, che à noi sta na scosta. Le quali cose da Eusebio sono così esposte. E chiamata. Luna Hecate e Triforme per le varie figure, ch'ella mostra nel cor po suo, secondo che più, o meno si troua essere discosto dal Sole, onde sono parimente tre le virtù sue. L'vna è quando comincia a mostrare il lume a'mortali, porgendo con quello accrescimento alle cose, & questo primo, & nuouo aspetto era da gli antichi mo strato con vesti bianche, & dorate, che metteuano intorno al suo simulacro, & con la face accesa, che il medesimo haueua in ma no. L'altra è, quando hà già la metà di tutto il lume, & fu questa mostrata con la cesta, nella quale portauano le sue cose sacre: perche, mentre che và crescendo il lume della Luna, ogni di piu si maturano i frutti, quali si raccogliono poi con le ceste. La terza è, nello intiero lume mostrato con vesti, che hanno del fosco. A costei dauano il lauro anchora, il quale è proprio d'Apollo, per ch'ella riceue il lume dal Sole, & quel colore infocato, che mostra talhora in viso. Et le dierono il papauero parimente per la moltitudine delle anime, le quali erano credute habitare nel suo orbe, quasi che quel fosse vna gran Città tutta piena di numeroso popolo, conciosia, che il Papauero mostri, & significhi le Città, per che ha i capi così intagliati in cima, come sono le mura di quelle, & tiene in sè raccolto vn numero grande di minuti granelli, come gran numero di persone sta insieme vnito nelle Città. Et sù opinione di alcuni Filosofi, che così fosse habitato colà su l'orbe delle la Luna

Hecate tras

Lauro alla. Luna consecrato.

Papauero confecrato alla Luna. 106 Imagini de i Dei



Simulacro della Luna significante la Luna riceuer i l suo lume dal Sole & non hauer in se luce alcuna, anciesser corpo oscuro & ottenebrato satto risplende te dal Sole significato dal capo di sparauiere.

la Luna, come è quà giù la terra, & diceuano che le Città, le felue, & i monti, chequiui sono; fanno quelle macchie, che ci par di vedere nella faccia di quella, ma Plinio vuole che siano fatte per l'humidità, ch'ella tira dalla terra. Scriue Pausania, che in Egina Città de i Corinthi, Hecate era adorata più di tutti gli altri Dei: & che quiui ella hebbe vn simulacro di legno fatto da Mirone con vna faccia sola, & il resto del corpo era a guisa di tronco; come chenon fosse fatta sempre con tre faccie, ma credesi, che Alcamene innanzia tutti gli altri la facesse tale a gli Atheniesi . Delle tre teste dun que, che hebbe il simulacro di Hecate, l'vna alla destra era di cauallo, l'altra di cane & la terza che era nel mezo di huomo rustico, & rozo, come dicono alcuni, o come altri voglio no, di cinghiale, che forse meglio si confà a quello, che si dice del la Luna, percioche considerata quando sparge il lume sopra di noi, vien chiamata Diana, & cacciatrice, ilche si può intendere per lo Cinghiale, perche stà questa bestia nelle selue sempre, e nei boschi sì come la testa di Cauallo animale veloce ci fa vedere, ch'ella cir conda velocissimamente il Celo; & quella del cane ci dinota, che la medesima, quando a noi si nasconde, su creduta la Dea dello Inferno, & chiamata, Proferpina, perche si da il Cane al Dio dell'Inferno come Cerbero, dalle fauole tanto celebrato, ne fa fide. Et Prudentio; scriuendo la vanità de Gentili difesa da Simmaco, dice in questo modo della Luna:

Paufania.

Prudentio.

Hor sul bel carro da due vacche tratto
Candida va pel Ciel: hor ne l'Inferno
L'empie sorelle con viperea sferza
Castiga, e falle vscir contra mortali:
Hor, per le selue le veloci dame
Fere, e traffige con gli acuti dardi.
E quindi vien, che in tre forme diuerse
Con tre diuersi nomi ella si mostra:
Percioche Luna è detta quando appare
Di bel lucido velo à noi vestita,
Quando succinta spiega le quadrella,
E la vergine figlia di Latona;
E quando in alto seggio assisa, legge
Dona à-Megera, e come lor regina

Grida

#### **801** Imagini de i Dei

Grida, e comanda a l'anime perdute,

E Proserpina moglie di Plutone.

Theodorito

Seguita poi, che la verita è, che questo è vn tristo Demonio; ilquale inganna i mortali, persuadendo loro, che in tre diuersi luoghi siano molti,& diuersi Dei, in Cielo, in terra, e nell'Inferno. Porfirio, come riferisce Theodorito Vescouo Cirense, scriuendo de tristi Demonij quellosche se ne dirà nella imagine di Plutone, mette, che Hecate sia padrona di quelli, & che gli tenga in tre elementi, nell'aere, nell'acqua, & nella terra. Oltre di ciò dissero ancho gli antichi, che Hecate faceua souente vedere à chi si tro-

Aristofane

uaua in qualche calamità grande, & in qualche gran miseria, certa ombra, ouero fantasma, che si mutaua tuttauia, & quasi subito di vna in vn'altra figura, come Aristofane dice, & lo riferisce Suida; & si mostraua hora Bue, hora Mula, talhora pareua esfere vna bellissima femina, e tale altra vn cane, & fu detta questa così fatta cosa Empusa, perche pareua, che andasse con vn piè solo, & alcuni hanno voluto, che ella fosse Hecate stessa, laquale si mostrasse in questa foggia di bel mezo dì, quando con certe cerimonie si placauano le ombre de i morti. Et per gli varij, & diuersi aspetti, che disc faceua altrui vedere questa bestia, fu tirato in prouerbio da gli antichi, & diceuano cangiarfi piu, che non faceua Empula, chi mo straua di volere hora vna cosa, & rantosto vn'altra, & chi non si lasciaua mai conoscere quale ei si fosse. Et Luciano parlando de'bal li, disse che fanno mutare la persona in tanti modi, che si può dire, che rappresenti Empusa, che si cangia in mille forme. Era oltre di ciò, come scriue Eusebio, in Apollinopoli Città dello Egitto vna statoa di costei, laquale mostraua pur'anco, che la Luna non hà luce da sè, ma la riceue dal Sole, percioche era fatta in forma di huomo tuttto bianco, che haueua il capo di Sparuie re, Significa la bianchezza, che la Luna da sènon hà luce, ma da alrri la riceue, cioè dal Sole, che le dà spirito anchora, & forza: & ciò significa la testa dello Sparuiere, perche questo vecello era consecrato al Sole, come hò detto nella sua imagine. Leggesi anchora che i n Egitto faceuano Iside vettita di negro, per mostra re, ch'ella da sè è corpo fosco, & oscuro: & era questa pur'anco la Luna, come si conosceua dalla sua statoa fatta in forma di don na con due cornette di bue in testa, come scriue Herodoto, onde non poteuano gli Egittij sacrificare le vacche, come che fossero tuc te di questa Deità, benche sacrificassero buoi, & vitelli. O forse era

Mide .

De gli Antichi.

109

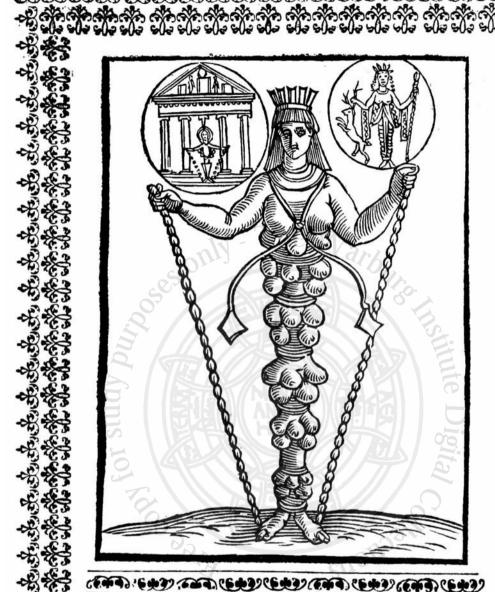

Imagine della Dea Natura tutta piena di poppe, per mostrare, che l'vniuer so piglia nutrimento dalla vir tù occulta della medesima.

anco, perche le fauole dicono che ella fu mutata già in quella bel stia da Gioue, poscia, che hebbe goduto di lei, accioche Giunone non se ne auedesse, & che haueua nome allhora Io, & cosi la chiamano i Greci, & la dissegnano parimante con le corne in capo, ma passata poi in Egitto su chiamata quiui Iside, & teneua il suo simulacro certo ciembalo nella, destra mano, & nella sinistra haue ua vn vaso. Onde come dice Seruio, credettero alcuni, ch'ella fofse il Genio dell'Egitto, quasi che per lei si vedesse la Natura di quel paele, mostrando il ciembalo quel rumore, che fa il Nilo, quando crefce, sì, che affonda tutti i campi; & il vaso i laghi, che quiui sono. Altri hanno detto, ch'ella è la terra come riferisce il medesimo Seruio, & Macrobio anchora, ò veramenre la Natura delle cose, che al Sole stà soggetta, & quiridi viene, che faceuano il corpo di questa Dea tutto pieno, & carico di poppe, come che I vniuerfo pigli nutrimento dalla terra, ouero dalla virtù occulta della Natura, perche su rappresentata etiandio la Natura con questa imagine da gli antichi. Et intendo, che vo cosi fatto simulacro su già trou to in Roma al tempo di Papa Lione decimo, & vedesi questa medesima figura con tante poppe in vna medaglia antica di Adriano. In Egitto quando volcuano dissegnar la Natura nelle loro facre figure, faceuano l'Auoltoio, & era la ra gione di ciò, dice Marcellino, perche tra gli Auoltoi non se ne troua alcuno di maschio, ma tutti sono femine, come scriue Elia no anchora: & fu creduto, che Euro vento di Leuante così serusse à questi vecelli in vece di maschi, come pare, che Zefiro impregni la terra: & gli alberi di Primaueta, Sono poi stati di quelli, liqua li hanno posto in capo al simulacro di Iside vna ghirlanda di Abro tano, & le hanno dato nella finistra mano la medesima herba, & nella destra vna Nauicella, con la quale voleuaro forsi mostrare, che ella passò in Egitto, conciosia, che quiui fosse celebrata vna festa come scriue Lattantio, dedicata alla Naue di Iside, perche se bene le fauole finsero, ch'ella mutata in vacca nuotando passasse il mare, nondimeno la historia hà scritto, che lo passò nauigando, & per questo gli Egittij la credettero essere sopra alle nauigationi, & che potesse dare col Nume suo felice corso a'nauiganti. Onde Luciano fà, che Gioue comanda a Mercurio, che vadi a condurre lo per mare in Egitto; & quiui la facci domandare poi Isi-

de, & la facci adorare, come Nume, ilquale habbi potere di spargere il Nilo, di fare soffiare i ventì, & di conseruare li Nauiganti.

Seruio Maciobio.

Medaglia d'Adria-

Auoltoio della Natura .

Eliano.

Luciano .



Imagine d'Iside Dea Egittia, che è la Luna tenuta la Dea de nauiganti, É su lo apo Greci, la quale transsormata in vac ca da Gioue essendo stata stuprata. S ritornata nella sua propria sorma suggi per mare in Egitto, & quiui su da quelli popoli adorata per benesici ricenuti.

### 112 Imagine de i Dei

Apuleio .

Et Apuleio fà, che Iside stessa così parla della sua festa. La mia religione commeierà dimane per durare poi eternamente, & essendo già mitigate le tempeste dell'Inuerno, & fatto il mare di turbato, & tempestoso quieto & nauigabile, i miei sacerdoti mi sacrisicherano vna picciola nauicella a dimostratione del mio passaggio. Alla quale cosa hebbero anco forse mente alcuni popoli della Ger mania, li quali, come riferisce Alessandro Napolitano, adorauano vna Liburna, che è certa sorte di naue picciola, & veloce, & potremo forse dire, che sosse hoggi sono i bergantini, puero le fregate, credendo, che sosse ne loggi sono i bergantini, puero le fregate, credendo, che sosse un Egitto hauena il capo cinto, & coronato di vn serpente, & il medesimo si legge appresso di Valerio Flac co, che le dà parimente il ciembalo in mano. Ouidio, quando la sa apparire in sogno a Theletusa, così la dipinge, mettendo con lei alcuni altri anchora de i Dei dello Egitto.

Valerio Flacco. Onidio.

> A Theletusa a meza notte apparue D'Inaco la figliuola accompagnata Da be'mistery con non finte larue Da due corna la fronte hauea segnata La qual di bianche, e di mature spiche Con vagheZza mirabile era ornata. Anubi, che con voci à buoni amiche. Caninamente latra, e'l scettro porta, Che gli posero in man le genti amiche. Bubaste santa, & Api, e chi conforta Le persone al silentio era con lei Al bel tacer con man facendo scorta. E quei, che van con dolorosi homei Cercando sempre, Osiri, che fu posto Poi da la moglie frà gli eterni Dei . E le sono i Serpenti, e i Sistri accosto.

Apuleio.

Apuleio medesimamente finge di hauerla vista in sogno già qua do egli era Asino, & così la descriue che molto bene si può vedere, ch'ella era la Luna, la quale quelli di Egitto con adombrati misterij adorauano. Onde Martiano, sa che Filologia entrata nell'orbe della Luna vede quini i ciembali, che tante volte hò già nomi-

Martiano.

nati,

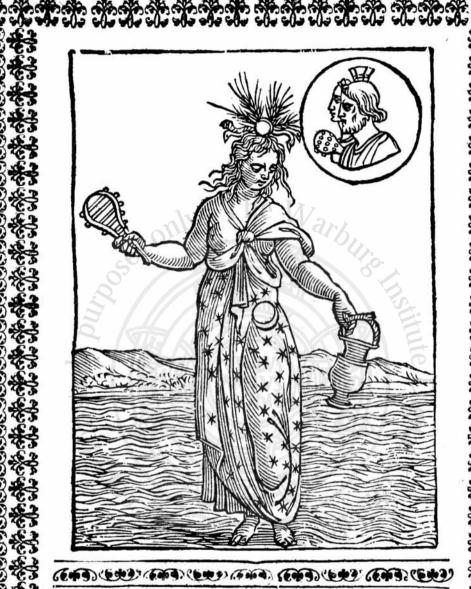

Imagine d'Iside dea delli Egittÿsche è la Luna, con arnesi in mano denotanti la natura del Nilo & dell' Egitto, gl'Ecclissi lunari, & altri effetti suoi si nelle acque, come nelle cose elementari.

nati, le facelle di Cerere, l'arco di Diana, i timpani di Cibele, & quella figura triforme, della quale hò detto già, che haueua pur'anco le corna in capo, & vna Cerua : quasi che tutte queste cose infie me, & ciascheduna da per sè significasse la Luna. Ma ritornando ad Apuleio, ei dice, che dormendo li parue vedere questa Dea, la quale con riuerenda faccia vsciua del mare (perche finsero i Poeti, che il Sole la Luna, e tutte l'altre stelle tramontando si andassero a tuffar nel mare, & che qu'ndi vscissero al primo loro apparire) & a poco a poco mostrò poi tutto il lucido corpo. Ella haueua il capo ornato di lunga & folta chioma lieuemente crespa, & che per lo collo si spargeua, cinta da bella ghirlanda di diuersi fiori,& nel mezo della fronte portaua certa cosa rotonda, schiacciata; & liscia, che risplendeua come specchio, & dall'vna parte,& dall'altra le stauano alcuni serpenti, sopra de'quali erano alcune poche spiche di grano. La veste di diuersi colori era di sottilissimo velo, & hora bianca, hora gialla, & dorata, hora infiammata, & rossa pareua essere. Et vn'altra ne haueua anco poi tutta negra, ma ben però chiara, & lucida: & coperta quafi tutta di risplendenti stelle, nel mezo delle quali era vna Luna tutta risplenden te,& erano intorno al lembo attaccati con belliffimo ordine fiori, & frutti di ogni sorte. Portaua poi la Dea nella destra mano certa cosa di rame fatta in guisa di ciembalo, che scuotendo il braccio sa ceua assai gran suono, & le pendeua dalla sinistra vn dorato vaso, cui faceua manico vn serpente, che di veneno pareua tutto gonfio, & a piedi haueua certo ornamento fatto di foglie di palma. Così fà Apuleio ritratto di Iside, alla quale per certa ragion naturale dà la veste bianca, gialla, e rossa, perche la Luna spesso si muta di colore; da che indiuinano molti la qualità del tempo, che poi hà da seguitare, perche la rossezza in lei significa:che saranno venti, il color fosco pioggie: & il lucido, & chiaro dimostra che debba essere l'aere sereno: come anco cantò Virgilio dicendo:

Virgili.

Quando la Luna à racquistar comincia

La già perduta luce, se con fosche

Corna viene abbracciando l'aer negro,

Gli agricoltori, & i nocchieri hauranno

Gran pioggie: ma, se di rossore honesto

Sparge le belle guancie, farà vento;

Che mostra vento sempre che rosseggia

La Luna.

La Luna: e se nel quarto apparir (ch' unqua Questo non falle) andrà bella, e serena Con le lucide corna per lo Cielo, Quel giorno, e gli altri, che verranno dietro Per tutto il me se, fiano asciutti, e queti.

L'altra veste tutta negra mostra, che la Luna, come hò già detto più volte, non bà lume da sè, ma da altri lo riceue. Hanno poi detto alcuni, che Apuleio mette quel ciembalo in mano a questa Dea, per mostrare la vsanza de gli antichi, li quali vsciti allo scoperto faceuano certo strepito,& rumore con vasi di rame, & di fer ro, pensando di giouare in quel modo alla Luna, allhora ch'e la perde il lume per intraporsi la terra frà lei, & il Sole, che è nel tempo della Ecclisse, della quale non sapendo la causa, diceuano, che la Luna era tirata in terra per forza d'incanti, perche all'hora alcuni Incantatori haueuano dato ad intendere al mondo di potere fa requesto, e più anchora. Onde Virgilio disse in persona di certa maga, che gli incantati versi hanno forza di ritirare la Luna giù dal Cielo: & di Medea si legge spesso, che ella faceua discendere la Luna a suo dispetto: & Lucano parlando de gl'incantatori della Thessaglia dice, che essi furono i primi, che facessero forza alle stelle, & che faceuano diuentat la Luna negra, & oscura allhora, che ella doueua essere più chiara, e più lucida, & la teneuano tale fin che ella fosse venuta in terra a fare quello, che voleuano. Et appresso di Apuleio vna di queste incantatrici si vanta di potere fare ogni gran male alli Dei,& di potere oscurare à suo piacere la luce delle stelle, perche la forza di quei diabolici incanti valeuano non solamente contra la Luna, ma contra il Sole ancora, e tutte le stelle, e contra tutti gli altri Dei così del Cielo, come dell'infer no ; alli quali oltre a tutte le altre maladette cerimonie soleuano minacciare ( come scriue Porfirio a certo gran Sacerdote dell'E - Porfirio . gitto, & lo riferisce Theodorito) di rompere, e spezzare il Cielo (forse perche cadessero tutti à basso ) di riuelare gli occulti misterij di Iside, & di publicare tutte le cose sue più secrete, di fare che la barca di Caronte non passerà più anime, di dare le membra di Osiri à Tifone, che le squarci, & sparga per tutto, & altre simili paz zie, mettendo sempre innanzi quello, che pensauano, che più dispiacesseà quel Dio, cui voleuano fare forza, perche venisse ad vbbidire loro. Et forseche à questo sù simile quello, che si legge appresso Н

appresso di Ouidio di Fauno, & di Pico Numi, ouero Demonij hazbitatori del monte Anentino, che tirassero per arte magica, & a sor za d'incanti Gioue di Cielo a venirea rispondere loro, benche dan nassero poi i Romani questa diabolica arte, ne la volessero in modo alcuno, come si vede per Apoleio, che ne su accusato: & ne surono riputati maestri quelli di Thessaglia; perche, come riserisce Suida, Medea passando per la su versò la cesta de suoi veleni, & delle sue malie. Et perciò quando i poeti sanno qualche preghi alla Luna sotto quale nome che si sia, ò di Diana, ò di Hecate, ò di altra, per rendersa piu sacile ad esaudiri, le desiderano, che ella possa hauere il suo sume puro, & chiaro, e che gl'incanti di Thessaglia non possano mai trarsa di Cielo, come sa la nutrice di Fedra nella Tragedia di Hippolito appresso di Seneca, dicendo:

Smern.

O regina de i boschi, habitatrice

De gli alti monti, oue adorata sei,
O gran Dea de le selue, ò chiarolume
Del Cielo, ò de la scura humida notte
Vero ornamento, la cui face dona
Alterna luce al mondo, ò Dea triforme
Hecate santa, porgi il tuo sauore
A l'opra cominciata.

Et poco dapoi soggiunge :

Così lucida, & pura appaia sempre

Latua faccia, nè possa alcuna nube

Nasconder' unqua a noi le belle corna,

Così non habbin gl'incantati versi

Di Thessaglia in sè forza alcuna, mentre

Che del notturno lume i freni reggi;

Nè pastor sia mai più, che gloria alcuna

Possa hauer del suo amor, e girne alsero.

Indimio-

Questo dice, perche le fauole sinsero, che la Luna s'innamoral se di Endimione pastore, & l'adormentasse sopra certo monte, solo per bacciarlo a suo piacere. Ma, come riferisce Pausania, altro
vi su, che bacci fra loro, perche dicono alcuni, che ci ne hebbe
cinquanta sigliuole. Et leggesi anchora, che non per amore solamente sece la Luna copia di sè ad Endimione, ouero a Pan, Dio
dell'Arcadia, come canta Virgilio, ma per haucre da lui vn gregge
di belle

di belle pecore bianche. Et tutte sono fauole, ma che hanno però qualche sentimento di verità, perche Plinio scriue, che Endimione fù il primo, che intendesse la natura della Luna, & che perciò fù finto, che fossero innamorati insieme. Et Alessandro Afrodi- Alessadro seo dice ne'suoi problemi, che Endimione su huomo molto studio so delle cose del Cielo, & che cercò con diligenza grande d'intendere il corso della Luna, & le cagioni de i diuersi aspetti, che ella si mostra; & perche dormiua il dì, & vegghiaua la notte, fu detto, che la Luna pigliaua piacere di lui. Et così si potrebbe dire di quelli di Thessaglia anchora, che per hauere voluto inuestigare il corso, & la natura della Luna, fosse stato finto poi di loro, che la tirauano di cielo in terra, all'hora che'l volgo credeua, che ella patisse assai, & soportasse gravissima fatica, & che quel suono, rappresentato per lo Ciembalo posto in mano ad Iside, alleggerisse molto la pena della violenza, che le era fatta, come cantano souente i Poeti, & ne scriue anco Plinio, quasi che quel rumore non lasciasse passare il mormorio de gl'incanti alle orecchie della Luna, & perciò non hauessero poi forza contra di lei. Onde Propertio dice, che gi'incanti tirerebbono la Luna giù del carro, se i risonanti metalli non vi timediassero. Et Giunenale parlando Giunenale di certa femina loquacissima dice, che non accade più fare romote con vasi di rame, ne con altri metalli, perche ella sola col cicalare fà tanto strepito, che può diffendere la Luna da gl'incanti. Scriuesi di alcuni popoli che adora uano il Sole, & la Luna, credendo che fossero marito, & moglie & che digiunauauo nell'Ecclissi specialmente le donne; & le maritate si scapigliauano, & graffiauano, & le donzelle si talassauano con ipine di peice, & cauauano il sangue pensandosi esse che la Luna all'hora fosse ferita dal Sole per qualche dispiacere, che gli hauesse fatto. Altri hanno voluto, che il Ciembalo, chiamato da gli antichi Sistro in mano di Iside, sistro. mostri il suono, che sà la Luna nel girare de gli Orbi celesti. Nè di rame solamente lo faceuano, ma di argento anchora, & d'oro, come dice Apuleio, quando ragiona de i misterij di Iside, & (come riferisce Celio Calcagnino) vi erano quattro faccie, che si mo ueuano pel circuito di sopra, le quali significauano, che la parte del mondo, che si genera, & si corrompe, è sotto il globo della Luna, oue le cose si mutano secondo il movimento de gli Elemen ti mostrati per le quattro faccie. Di denrro, nella parte pure di so pra, vi intagliauano vn Gatto con faccia di huomo, & vi erano H

Afrodifeo:

Celio Cal cagnino.

### 118 Imagini de i Dei

due altre teste, che si moueuano sotto alle quattro, eh'io diffi, l'vi na era di Iside, l'altra di Nephthia, & significauano queste il na. scimento, & la morte delle cose, che vengono dalle mutationi de gli Elementi. Il Gatto significaua la Luna, onde le fauole fingendo come racconta Ouidio, che i Dei fuggissero dalla furia di Tifone fino in Egitto, nè quiut si tenessero sicuri, se non si cangiauano in diuersi animali, dissero, che Diana si mutò in Gatto, per che è animale molto vario, & che vi vede la notte, & cui si mutano gli occhi crescendo,ò diminuendosi la luce secondo che cala, ò cresce il lume della Luna; & lo faceuano con faccia humana, per dimostrare, che i mouimenti della Luna non sono senza superiore intelligenza. Questi erano i misterij contenuti nel Siftro tanto celebrato nelle cerimonie di Iside, & posto souente in mano alla sua imagine, come hò gia detto, che Apuleio glielo pose nella destra. Et del vaso, che le pendeua dalla sinistra, oltre a quel lo, che ne hò già detto, si legge ancora, che può significare il mouimento delle acque gonfiate dalla humida natura della Luna. Onde è, che hanno voluto alcuni, che il crescimento, & decrescimento di questa sia cagione del Ausso, & riflusso, che fanno le acque del mare. Et accioche questa imag ne della Luna, oltre alle cose naturali, che in essa sono mostrate, ce ne infegni qualche altra ancora più vtilealla vita humana, risguardiamo a quello, che dice il Beato Ambrogio, il quale con l'esfempio di questa, il cui lume si può chia mare ragioneuolmente incerto, perche mutandofi tuttauia hor cre sce, & hora scema, ci ammonisce, che fra le cose humane non è fermezza alcuna, & che tutte col tempo si disfanno. Et per questo diceuano alcuni, che gli antichi Romani di famiglia nobile portauano ne i piedi certe Lunerte, per esfere con quelle spesso ammoniti della instabilità delle cose humane, accioche non insuperbissero ancora che fossero di molti beni copiosi, & abondanti, perche le ricchezze, & altre cose tanto stimate da'mortali fanno apunto come la Luna, la quale hora è tutta luminosa, e risplendente, hora assottiglia in modo il lume, che di sè mostra piu poco, & all'vitimo così diuenta oscura, che più non vi pare essere. Però non dichiamo più di lei, ma sì di quella vsanza de i Romam di portare le Lunette nelle scarpe, perche alcuni altri la tirano da gli Arcadi, dicen do, che gsti fra tutti i popoli della Grecia si tenero di essere i piu ati chi,& perciò piu nobili, perche voleuano esfere stati fino innanzi, che nascesse, à fosse fatta la Luna. Et a credere questo si erano in-

dotti

S. Ambro gio . dotti, perche l'Arcadia è nel mezo per lo lungo del Peloponneso, alta più di tutti gli altri paesi della Grecia, & montuosa, onde fu detro, che nel tempo del diluuio gli Arcadi soli si saluarono, ritiratisi alle sommità de i monti, sin che le acque surono abbassate. On de allhora vscendo delle cauerne, & vedendo la Luna, come che quella, che era innanzi al Diluuio, fosse perita insieme con le altre cole,& fosse questa vn'altra, la credettero essere stata fatta, ò nata allhora solamente, & così dopo loro, che erano nati gran tempo innanzi : & quindi pigliauano argomento di esfere i piu, antichi, & i più nobili di tutti gli altri Greci, poi che erano stati prima del la Luna. Et da questo presero i Romani l'vsanza di portare le Lu nette nelle scarpe per segno diantichità, & di nobiltà della famiglia, come che fosse pari a quella de gli Arcadi nati innanzi alla Lu na. Et gli Atheniesi parimente volendo mostrare, che innanzi a loto non erano stati altri huomini, ma che essi erano nati della terra, portauano alcune cicale d'oro in capo acconcie in diuerse foggie fra gli capelli, come riferisce Suida. Et Atheneo scrivendo delle de litie de gli Athenie si, mette, chefacessero questo per lasciuia i gioua ni, che piu delicatamente si volcuano adornare, di mettersi alcune cicalette d'oro intorno alla fronte.

Athenso.



#### Imagini de i Dei

## GIOVE.



Anta riputatione acquistò Gioue appresso de gli antichi, cacciato che egli hebbe Saturno suo padre dal regno del Cielo, come raccontano le fauole, che da tutti sù in grandissima riuerenza hauuto, & creduto il maggiore di tutti gli altri Dei. Per la qual cosa gli posero molti tempij; & ne secero diuersi simulacri, chiamandolo Re, & Signore

dell'vniuerfo, come che tutto fosse in suo potere. Et lo dissero ancora Ottimo, e Massimo, con ciò sosse che a tutti per la sua bontà volesse giouare, & far bene, e lo potesse anco fare per la maggioranza sua, che andaua sopra tutti gli altri. Et dal giouare dicefi, che ei fu chiamato Gioue da' Latini; sì come appresso de'Greci hebbe vn nome qual mostraua, che da lu venisse la vita a tutte le cose. Et perciò lo posero i Platonici per l'anima del Mondo, & lo credettero alcuniquella diuna mente, che hà prodotto, & gouerna l'vniuerso, & che communemente è chiamato Dio. Di questo, Iamblico parlando delli misterij dello Egitto, così dice: Perche Dio và sopra tutte le cose, risplende come separato da quelle, & solo tutto in sè stesso camina per di su l'vniuerso. Quelli di Egitto lo posero à sedere sopra il Loto ai bore acquatico, volendo perciò dare ad intendere, che la materia del modo è soggetta à lui, ilquale la regge, & gouerna senza toccarla, perche il gouerno suo è tutto intellettuale, come significa il Loto, nel quale le foglie, & i frutti sono rotondi, perche la mente diuina si riuoglie in se stessa, & ad vn medesimo modo intendendo sempre gouerna. Donde viene quel sommo principato, che regge il tutto, & separato da tutte le cose del mondo sà, che si mouono tutte, stando lui in sè îtesto quieto sempre, riposato, & immobile; Il che mostrauano gli Egittij mettendolo à sedere, come ho detto. Et questo intesero gli antichi per quel gran Gioue Rè del Cielo, che habitaua nella più sublime parte dell' vniuerso, il quale considerato poi secondo le cose, che tutte procedono da lui, discende:

Gione.

Lamblico.

Gioue fiede fopra il Lo to

Gione è tut ,10,

più.



Imagini di Gioue & di Pan significanti l'vniuerso, l'vno Dio delli dei Celesti, l'altro Dio de Pastori, quello sedente per significar l'immutabilità di Dio, & sua prouidenza, & questo il corso del mondo stando in piedi & in moto. Seneca.

più basso, & souente presta il nome suo alle cause inferiori, & alle cole medesime. Onde Seneca nelle questioni naturali scrisse, che non hanno creduto gli antichi più saggi, che Gioue fosse, quale si vede nel Campidoglio, & ne gli altri tempij, col fulmine in mano, ma che per lui intelero vn'animo, & vno spirito custode, & rettore dell'vniuerso, che habbi fatto questa gran machina del mondo, & la gouerni à modo suo, & che perciò gli si confaceua ogni nome, sì che si poteua dimandare Fato, come che da lui dipédessero tutte le cose,& l'ordine delle cause, che sono l'vna sopra l'altra, tutto venisse da lui. Si poteua chiamare Prouidenza, percioche prouedeua, che il Mondo andasse del continuo al suo ordinato corso. Lo poteuano dire Natura, perche da lui nasceuano tutte le cose, per lui viueua ciò, che ha vita. Et mondo parimente poteuano chiamarlo, perche ciò che si vede tutto è lui, che di sua virtù propria si sostiene, & così era creduto essere in tutti i luoghi, & empire di sè ogni cola, come dice Virgilio.

Gioue è Fa to. Prouiden-Za. Natura.

Virgilio.

Mondo.

Del sommo Gioue l'uniuer so è pieno .

Et Orfeo diceua parimente, che Gioue è primo, & vltimo di tutte le cose, fu innanzi à tutti i tempi, che vnqua sono stati, & sarà doppo tutti quelli, che verrano, & che tiene la piu alta parte del Mondo, & tocca la più bassa anchora, & è tutto in tutti i luoghi. Et facendone vna imagine poi, perche hà detto già, che in lui sono tutte le cose, la Terra, l'Acqua, l'Aria, & il Fuoco, il giorno, & la notte, lo dipinge in forma di tutto il Mondo, facendo che'l capo con la dorara chioma sia il lucido Cielo, ornato di risplendenti stelle, dal quale si veggono due corna vscire parimente dorate, che fignificano, l'vno l'Oriente, & l'altro l'occidente; gli occhi sono il Sole, & la Luna; l'aria il largo petto, & gli homeri spatiofi, li quali hanno due grandi ali per la velocità de i venti, & perche Iddio si fà prestissimo a tutte le cose; l'ampio ventre è la gran Terra cinta dalle acque del Mare; & i piedi sono la più bassa parte del Mondo, la quale fanno esfere nel centro della Terra. Questa imagine di Gioue fatta da Orfeo in forma dell'vniuerso mi tira a porre quella di Pan, per la similitudine, che hanno tra loro, & perche mo strarono pure anco gli antichi sotto la forma di questo Dio l'vniuerso. Oltre che Gioue Liceo appresso quelli fu il medesimo, che era Pan, come lo mostra il suo simulacro, il quale era tutto nudo, se non che haueua intorno vna pelle di Capra: & hebbe questo, come scriue Giustino vn tempio in Roma alle radici del monte Palatino.

Pan.

Palatino. Leggesi dunque di costui, che su vno di que'Dei, che habirauano i monti, le selue, & i boschi, perche non poteuano stare tutti i Dei de gli antichi in Cielo, ma bisognaua che ne stessero molti in terra, & l'adorauano più de gli altri i Pastori, come ch'ei fosse lor Dio particolare, & hauesse piu de gli altri la guardia de i greggi, come disse Vergilio :

Virgilio .

La cura ha Pan de i greggi, e de i pastori.

Et perche talhora pare, che nelle selue si spauentino i greggi, nè si possa vedere donde la ragione proceda di tale spauento, dissero panico ter gli antichi, che veniua da Pan, & dimandauano Panico terrore o- rore. gni paura, che venisse d'improuiso, nè sapessero dirne la cagione, o per questo, che hò detto, ouero perche Pan fu creduto il primo, che trouasse di sonare quella gran cocchiglia, che portano i Trito ni, con la quale ei fece si gran rumore nella guerra contra i Titani, che gli mise tutti in fuga spauentati di modo, che non sapeuano do ue si andassero: come si legge appresso di Pausania, che intrauenne anco a' Francesi nella guerra, che hebbero guidati da Brenno contra Greci. Imperoche, hauendo hauuta il di vna gran rotta, la notte seguente furono assaliti da questo Panico terrore, & parse da prima ad alcuni pochi, dapoi à tutto il campo di vdire vn gran calpestio di Caualli, & di vedere, che i nemici venissero loro contra con impeto grandissimo, onde presero tutti le armi, nè si conoscendo punto l'vn l'altro (così gli hauca tratti di senno quel pazzo spauento) e parendo ad ogni vno, che tutti gli altri di habito, & di lingua fossero Greci cominciarono a combattere fra loro, & fuggire chi quà, chi là; di che auertiti i Greci furono loro addosso, & ne ammazzarono quanti vollero. Questa sorte dunque di paura pazza, che par'essere senza cagione, era creduta venire da Pan, il quale fu adorato principalmente nell'Arcadia, & tenuto padre à tutti gli altri più potenti Dei; onde fu guardato il fuoco perpetuo nel suo tempio, oue diceuano, che fu aticamete vn'Oracolo, che rispodeua per bocca di vna Ninfa nomata Erato. Gli Atheniesi parimente cominciarono ad hauerlo in rispetto grande, dapoi che egli apparue ad vn mandato da loro à dimandare aiuto a'Lacedemonij contra gli Persi, & dissegli ch'ei si trouerebbe in loro aiuto ne campi Maratonij. Ma come poscia lo facesse non si legge, se non che in quella battaglia su visto vn'huomo di viso, & di habito contadino, il quale dopo hauere ammazzato con vnaratro gran numero de' Perfi, sparue via,

ne fu poi più veduto: Et oue Pan incontrò colui prima, ch'io dissi, che su nella selua Partenia, gli su satto vn tempio; nella qual selua leggesi, che sono testuggini buonissime da sarne lire, ma che quelli del paese non le osano pigliare, & manco le lasciano pigliare à stranieri, perche tengono, che siano tutte consecrate a Pan. Et per questo se ne porrà vna à piè della sua imagine & vi si porrà anco la cocchiglia per segno del Panico terrore. Viene questi descritto da Silio Italico con le corna, con le orecchie di capra; & con la cocda in questa guisa.

Silio Itali co .

Lieto de le sue feste Pan dimena

La picciol coda, & hà d'acuto pino

Le tempie cinte, e da la rubiconda

Fronte escono due breui corna, e sono

L'orecchie qual di Capra lunghe, & hirte,

L'hispida barba scende sopra il petto

Dal duro mento, e porta questo Dio

Sempre vna verga pastorale in mano,

Cui cinge i fianchi di timida Dama

La maculosa pelle, il petto, e'l dosso.

Boccaccio.

Et seguita poi, che ei camina per l'erte rupi, & siano quanto vogliono ruuinose, & che nel correre è velocissimo, si come il Mon do parimente con somma velocità si gira, mostrato nella imaginedi questo Dio, il cui nome è greco, & tirato in nostra lingua fignifica l'vniuerso. Et perciò disse Seruio, che gli fecero le corna voledo mostrare in lui per quelle gli antichi raggi del Sole, & le cor na della Luna. Et il Boccaccio vuole, che queste, le quali escono dalla fronte, & tendono in verso il Cielo mostrino i corpi celesti, de'quali habbiamo cognitione in due modi: l'vno con l'arte, la quale con gli istromenti astronomici misura il corso delle stelle & le distanze loro; l'altro con gli effetti, quali vediamo da quelli prodursi nelle cose di quà giù. La faccia porporea, rossa, & infocata, (che la dipingono tale à Pan) fignifica quel fuoco puro, che sopra à tutti gli altri elementi stà in confine delle celesti sfere. La barba lunga, che và giù per lo petto, mostra che i due Elementi superiori cioè l'Aria, & il Fuoco, sono di natura, & forza maschile, e mandano le loro impressioni ne gli altri due di natura feminile. Ci rapprefenta la maculosa pelle, che gli copre il petto, e le spalle,

le spalle, l'ottaua Sfera tutta dipinta di fulgenti Stelle, la quale parimente cuopre tutto quello, che appartiene alla natura delle co se. La verga pastorale, che hà nell'una mano, significa secondo il Boccaccio il gouerno, che hà la natura delle cose tutte, la quale così le regge, che prescriue loro etiandio il fine determinato delle loro operationi, lasciandone però fuori gli animali ragioneuoli: & Seruio dice, che, perche questa verga era ritorta, mostraua l'anno, che si ritorce in sè stesso. Nell'altra mano hà poi la sistula delle sette canne, perche su Pan il primo, che trouasse il mo do di compor più canne insieme con cera, e'l primo ancor, che le sonasse, come dice Virgilio: & questa ci dimostra l'armonia ce leste, la quale hà sette suoni, & sette voci differenti, così come sono sette i Cieli, che le fanno. Et questa vuole Macrobio che s'intenda anchora per Echo, la quale finsero gli antichi essere sta ta molto amata dal Dio Pan. Di che rende la ragione Alessandro Afrodiseo, dicendo, che su errore del volgo di credere, che Echo fosse Dea, & amata da Pan: perche quella uon su altro mai, che quel rimbombo, che fanno le voci sparle per luoghi alti, e concaui;& questi fu vn'huomo dotto, che cercò con grandissimo studio d'intendere, perche risonauano le voci in quel modo; & non potendo talhora trouarlo, ne pigliaua quel dispiacere, che spesso si pi glia chi non può godere l'amata sua. Raccontano poi le fauole, co me riferisce Ouidio, che su Echo vna Ninsa innamorata di Nar- Ouidio. cisso bellissimo gionane, la quale non potendo godere dell'amor suo, si cacciò di vergogna ne gli antri, & nelle caue spelonche,& quiui si consumò di affanno, & di dolore in modo, che il corpo diuentò sasso, nè vi rimase di lei altro che la voce, la quale Lucretio scriue di hauere vdito replicare in certi luoghi sei, & sette volte. Et Pausania recita, che su in Grecia appresso de gli Elei vn portico, oue si vdiuano le vocireplicate da Echo fino sette volte, e più ancora. Leggesi poi anco di costei, che ella su Dea, figliuola del l'aria, & della lingua, e perciò inuisibile. Onde Ausonio Gallo fa, ch'ella riprende chi cerca di dipingerla, facendone vno Epigramma, che questo vuol dire.

Macrobia

Aufonio Gallo .

A che cerchi pur tu sciocco Pittore Di far di me Pittura? che son tale Che non mi vide mai occhio mortale, E non ho forma, corpo, nè colore.

De l'aria, e de la lingua à tutte l'hore

Nasco, e son madre poi di cosa, quale

Nulla vuol dir, però che nulla vale

La voce, che gridando i mando fore.

Quando son per perir, gli vltimi accenti

Rinouo, e con le mie l'altrui parole

Seguo, che van per l'aria poi co i venti.

Stò ne le vostre orecchie, e come suole

Chi quel, che far non può, pur sempre tenti,

Dipinga il suon chi me dipinger vuole.

Il che à me non da già l'animo di fare, ma porrò bene la ima
Monf. Bar gine, che ne fece già Monsignor Barbaro, eletto di Aquileggia,

baro. in due stanze à questo modo.

Echo figlia de i boschi, e de le valli,
Ignudo spirto, e voce errante, e sciolta,
Eterno essempio d'amorosi falli,
Che tanto altrui ridice, quanto ascolta;
S'Amor ti torne à suoi piu lieti balli,
E che ti renda la tua forma tolta,
Fuor d'este valli abbandonate, e sole,
Sciogli i mici dubbi in semplici parole.

Echo, che cosa è il fin d'Amore? Amore . Chi fa sua strada men sicura? cura. Viue ella sempre, o pur sen more? more -Debbo fuggir la sorte dura? dura. Chi darà fine al gran dolore? l'hore . Com'hò da vincer chi è spergiura ? giura. Dunque l'inganno ad amor piace? piace . Che fin' è d'esso, querra, o pace? pace.

In questo loco mi pare, che non sia suor di proposito, ma anzi che debba recare a' leggenti diletto grandissimo, il porui quello di Echo, che leggiadramente scriue vn nostro moderno poeta, cauandone dalla sua voce risposte corrispondenti à quanto egli và da lei richiedendo. Dice adunque

Valli-

Valli, Sassi, Montagne, Antri, Herbe, & Piagge, Colli, Selue, Fontane, Augelli, & Fere, Satiri, Fauni, & voi Ninfe leggiadre Odite per pietà la pena mia. V dite come Amor mi mena à Morte odo. Legato in duro, e indisolubil nodo ? Voce odo; Deh chi sei tu, che rispondi A l'amaro, & dolente pianger-mio? io . Ninfa sei forse ? di se Ninfa sei Tu, che di questa voce formi il suono? sono . Ninfa sei dunque? deh dimmi anco il nome, Echo. Ch'io sappia chi si moue à pianger meco? Hora poi ch' Echo sei, porgimi orecchio, Odimi, se l'udir non ti dispiace. piace. Tu vedi com io piango amaramente, doglio? Deh mouati pietà del mio cordoglio? Se di me duolti, voi porger configlio, Al profondo pensier, in cui m'inuoglio? voglio. Ma che premio fia'l tuo, se'lmio tormento nulla. In qualche parte almen per te si annulla? I'ti ringratio. Hor dunque mi configlia, chiedi. Poi che più altro premio non richiedi? Tu vedi Ninfa com Amor mi strugge, Ch'io corro à morte, e a pena me n' aueggo? veggo. Che mi consigli? che faro perch'io Troui pietà la dou' Amor mi chiama? ama. Vorrei saper che cosa è quest' Amore, Questo, che tutto m'arde, e che m'infiamma? fiamma. Che fiamma è questa, come non finisce Di consumar, se mai non mi rallenta? lenta. In che loco s'annida? oue soggiorna? Che parte è quella, ou arde a mio dispetto? petto . Com'entra dimmi? oue troua la via, occhi. Perch'ella dentro al petto si trabocchi? Entra per gli occhi ? parmi hauer inteso, Che

| Che molti per vdir s'innamoraro.               | raro:    |
|------------------------------------------------|----------|
| Dimmi, che cibo e'l suo? oue si passe?         |          |
| Che par che di continuo ella m'accore?         | core.    |
| Se m'arde il cor, debbo durare ancora          |          |
| Al giogo, ou 10 mia libertà perdei?            | dei.     |
| Adunque vuoi, ch'io stia nel mio pensiero,     |          |
| Costante ancor, benche sia afflitto, e stanco? | anco :   |
| Tante lagrime spargo, e nulla gioua.?          |          |
| Dimmi sarebbe forsi il pianto in vano?         | vano.    |
| Che farò dunque, acciò al mio casto ardire,    |          |
| Che m'arde, honesto premio si riserui?         | ferui.   |
| Credi, che l' Amor mio le sarà grato,          |          |
| Et ch'ella fia del mio seruir contenta?        | tenta-   |
| Ogni via tentarò, se credi, ch'io              |          |
| Possa alcun premio riportarne poi?             | poi .    |
| Hor qual esser deuro, se pur talhora           |          |
| Il dolor mi farà tremante infermo?             | fermo .  |
| Ma che farò, s'egli cosi mi strugge,           | 8        |
| Ch in pianto la mia vita si distempra?         | tempra.  |
| Com'io la temprerò, s'Amor non cessa           |          |
| Di saettarmi da la terza spera ?               | Sper 4.  |
| Dunque Ninfa gentil lo sperar gioua,           | 2        |
| E la mortale passion raffrena?                 | frena.   |
| Qual fia la vita mia, se senza speme           | 2        |
| Terrammi preso Amor con man accorta?           | corta.   |
| Se fiano corti i giorni di mia vita            |          |
| Non saran lieti almen benc'hor m'attristi?     | zristi.  |
| Che sperero? mi lice sperar forse,             |          |
| Che far mi debba vn giorno Amor felice?        | lice •   |
| Vorrei saper chi mi dara speranza,             |          |
| Poi ch'à sperar la tua ragion m'inuita?        | vita.    |
| Vita hauro dunque? hauro poi altro s'io        | <i>y</i> |
| Non mi lascio giamai mancar di spene?          | pene.    |
| Pene? sperando dunque che mi gioua?            |          |
| Ma chi fia causa, che di pene i tema?          | tema.    |
|                                                | Tema     |

|                                              | 2.4     |
|----------------------------------------------|---------|
| Tema la causa sia? Deh dimmi il vero         |         |
| Dunque tema potrà farmi mendico?             | dico    |
| Aht lasso, ahi discortese, empto timore,     |         |
| Hor questo dunque il mio piacer conturba?    | turba   |
| Puommi far peggio ? dimmi se può peggio      |         |
| Seguir a queste membra afflitte, e smorte?   | morte   |
| Morte ? se dunque il timor passa'l segno,    | 1,      |
| Tal hor si more per souerchio Amore?         | ware.   |
| Come lo scacciero ? l'alma si strugge,       | 157.    |
| Che non lo vuole, piange, e si dispera?      | fera.   |
| Tu pur dici ch'io speri, speme forse         | D 2500  |
| Credi, che sola sia, ch'altri consola?       | fola.   |
| Leuerà tutto, ò parte del tormento           | 1/2     |
| Lasso, che mi consuma, e't cor mi parte?     | parte.  |
| Adunque la speranza per se sola              | 30      |
| Beato non potrà farmi giamai?                | mai.    |
| Ma oltre Amore seruitute, e speme,           | 1.0     |
| Che ci vuol ? dimmi l tutto a parte a parte? | arte.   |
| Chi mi darà quest'arte forsi Amore;          | 0       |
| Altri chi fia? se non è Amor istesso?        | esso.   |
| Insegna dunque Amor, dunque a gli amanti     | 00      |
| Amor del vero Amor l'arte dimostra?          | mostra. |
| Dimmi di gratia, scoprirò la fiamma,         | 2       |
| O mi consigli, ch'io non la discopri?        | Scoprio |
| A cui debbo scoprirla? adiogn'un forse?      | 100     |
| O basterà, the sol l'intenda alcuno?         | V10.    |
| Vuoi che ad un sol amico sia palese,         |         |
| Celato à gli altri sial corpo mortale?       | tale.   |
| Sapremo soli tre dunque il mio ardore,       |         |
| Se vuoi, che con un solo mi consoli?         | Solis   |
| Ma dimmi quale deue esser colui,             | 1       |
| A cui l'ardor secreto mio confido ?          | fido.   |
| Trouerans in Amor fedeli amicis.             |         |
| C'habbin riguardo poi d'amico al grado?      | rado    |
| Come dunque faro, perche lo troui,           |         |
| , Ī (                                        | che     |

Che sia sidel, si come si ricerca? E s'io lo trono, che potrà giouarmi? Forsi tal'hor la passion rileua? Hor questo, che mi detti dimmil modo Vero d'Amor, dimmi di gratia'l vero? Se questo è il vero modo, i son felice Homai non temo, ch'l dolor m'atterri? Perch'erro? forfi ancor altro ci vuole? Perche senz'ale il mio pensier non vole? Altro ci vuol ancor ? non basta questo ? Deh dimmi'l ver non mi lasciar incerto? Che ci vuol dunque di per cortesia, forte. Perche di gioia sia l'alma consorte? Sorte? hor altro ce vuol accioche in fine Voglia, e speme in van ne staro in sorte? fort e. In somma di sopra tutto che gioua, forte. Perche non sial desir indarno, e sorte? Hor resta in pace Ninfa; io ti ringratio, Che co'l tuo ragionar par che mi auniui? viui.

Parti infe viori di Pan•

Pan pel Sek.

Hora ritorno à Pan, le cui parti di sotto sono pelose, & aspre, con i piedi di Capra, perche ci rappresentano la terra, la quale è dura, & aspra, e tutta disuguale, coperta di arbori, di infinite piante, e di molta herba. Alcuni, volendo per questo Dio intendersi il Sole, Padre, e Signore di tutte le cose (frà li quali è Macrobio) dicono, che le corna in lui mostrano la effigie della nuoua Luna: la faccia rubiconda, il rossore, che nell'aria si vede all'apparire, & al tramontare del Sole, i cui raggi, che scendono fin giù in terra, sono intesi per la prolissa barba: la pelle maculosa mostra le stelle, che appaiono al dipartire del Sole, la verga la potenza, ch'egli hà sopra le cose; e la fistola l'armonia de i Cieli, la quale vogliono, che dal mouimento del Sole sia stata conosciuta. Ma ò questo, ò altro, che significasse il Dio Pan (perche Platope vuole, che per lui s'intenda il ragionate, e sia biforme, cioè huomo, e Capra, perche si ragiona il vero talhora, e talhora il falso: e perciò la parte di sopra mostra il vero, ilquale è accompagnato dalla ragione, & come leggiero, e cola dinina tende lem-

pre in alto; e quella di fotto il falfo, che è tutto bestiale, duro, & aspero, ne altroue habita, che qua giù trà mortali ) ma significhi, che si voglia, come dissi questo Dio, egli su così dipinto da gli antichi; huomo dal mezo in su con due corna in capo, con faccia sgrignuta, tutta rubiconda, & con vna pelle di Pantera, ò di Pardo, che gli cinge il petto, &'le spalle, con l'una mano tiene vna verga pastorate, & con l'altra vna zampogna di sette canno Dal mezo in giù poi è Capra, con coscie, gambe, e piedi di Capra. Furono nel medefimo modo ancora fatti Fauno, Siluano, & i Satiri, li quali perciò paiono esfere di vna medesima natura, turti hanno certa picciola, e breue coda, & a tutti diedero gli antichighirlande di gigli,& di canne, & leggesi, che talhora furono coronati ancora di pioppa, e di finocchi. Onde Virgilio nella vltima Egloga fa Siluano ornato rozzamente il capo di ferole fiorite, & di grangigli .. Et in altro luogo gli dà a portare in mano vna tenera pianta di Cipresso, perche, come quiui dischiara Seruio, su mutato in quest'arbore Ciparisso bellissimo giouane amato da lui grandemente. Fu stimato Siluano da gli antichi. Dio non solamente delle selue, ma de i campi ancora, & che la cura hauesse della coltinatione di questi, alla quale lo prouocauano con certa cerimonia, quando le donne erano in letto di parto, accioche occupato in quella non andasse la notte a dar noia a queste. Imperoche egli era creduto essere quella certa cosa graue, e pesante, qual pare, che si senta talhora venire addosso chi dorme. Perche dunque Siluano non andasse a molestare le donne di parto, vsauano gli antichi, come scriue Varrone, & lo riferisce Santo Agostino s. Agostinella Città di Dio, di mandare trè giouani intorno alla casa, li qua li arridati alla porta percoteuano quiui la terra l'yno con vna scure chiamando Intercidone Dio del tagliare gli alberi; l'altro con vn pestello, perche senza questo non si potena ben mondare il farro, e chiamaua il Dio Pilunno, che la cura haueua del pestare; & il terzo vi scopana, perche scopando si raccogliono le biade insieme, e chiamaua Deuerra Dea dello scopare, accioche Siluano, se ne andasse con questi trè Dei, e non entrasse nella casa, ou'era la donna di parto. De'Satiri Luciano scriue, che hanno le orecchie acute, come quelle delle Capre, e sono calui, con due cornette in capo: & aggiunge Filostrato, che hanno la faccia rossa di effigie humana con piedi di Capra. Onde sono velocissimi, come riferisce Plinio, e trouansene ne'monti della India; ma per la loro velocità

Virgilio .

· Alsones

Siluano.

Intercido-

Pilunno.

Satiri.

Filostrato.

A fine '

5.1 st

Plutar co. Paufania

non è possibile pigliarli se non vecchi, ouero infermi ; come racconta Plutarco, che ne fu menato vno a Silla, quando ritornana dalla guerra fatta cotra Mitridate. Paulania seriue effergli stato rife rito da vno, che fu già spinto dal vento a certe Isole deserte nel mare Oceano, chiamate Satiride, che quiui habitauano huomini feluatici, rossicci tutti con la coda poco minore di quella di vn Ca uallo, li quali correnano al lito, subito che vedeuano qualche naue, e se vierano femine, si auentauano loro addosso con la maggiore furia del mondo, vlandone à tutte le vie : ilche si confà molto bene a quello, che si legge della natura de i Satiri. Et il beato Gieronimo recita nella vita di Santo Antonio, che ne gli heremi dello Egitto questo santo huomo vide vn'homicciuolo, che haueua le corna su la fronte, & il naso sgrignuto, & era dal mento in giù nelle coscie, e ne i piedi simile alle Capre, e fattosi il segno della Croce gli dimandò che ei fosse : & egli rispose, che era mortale, habitatore delle Selue, & vno di quelli cui la Gentilità ingan nata rendeua diuini honori dimandando Fauni, e Satiri. E questi non andauano in Cielo mai, ma stauano sempre in terra insieme con le Ninfe, & altri boscherecci Dei, come dice apunto Gioue, che vuole, che stiano, quando appresso di Ouidio dichiara al Concilio de i Dei di volere rouinare il mondo con il diluujo. Et erano chiamati Semidei, perche, se ben erano creduti potere giouare, e nuocere, e sapere anco molte delle cose a venire, moriuano però. Ma ritornando a Pan, Herodoto scriue, che egli.era vno delli otto Dei principali dello Egitto; perche, come diffi già, credettero gli Egittij, che i primi Dei fossero dodici; ma dissero, poi, che n'erano stati altri otto innanzi a quelli, e di questi Pan fu vno, come hò detto, il cui simulacro era simile a quello, che ne faceuano i Greci, non perche non lo credessero simile a gli altri Dei. Ma perche lo facessero tale, soggiunge Herodoto, che vuole più tosto tacere, che dirlo; donde si vede quanto si guardassero allhora di riuelare gli misterij della loro religione. E seguita poi, che hebbero quelle genti in molta veneratione le Capre, & i Becchi, e che i Caprari erano hauuti in grandissimo rispetto. ma vno principalmente sopra tutti gli altri, per la cui morte il paese faceua grandissimo corrotto, e questo tutto era per la riuerenza, che portauano al Dio Pan. Ma in Grecia per altra cagione era

fatto honore alla Capra, come recita Pausania dicendo, che all'ap-

parire della Capra celefte, che fono alcune stelle le quali come di-

ce Ouidio

S Girolamo. Satiro vi

fa.

Herodoto.

Misterij to nuti occul ti · Caprari molto stime b

Capra ri-

mati.

ce Ouidio, cominciano a mostrarsi a Calende di Maggio, era solito di venire quali sempre qualche gran male addosso alle vigne, & che perciò presero partito certe genti di Corinto di fare vna bella Capra di metallo, e metterla in piazza, & à questa faceuano poi molti honori, & l'adorauano à certi tempi quasi tutta, accioche quel la del Cielo non facelle danno alcuno alle vigne: Scriuendo Eusebio de gli animali; li quali erano adorati in Egitto, poi che hà detto de membri genitali quiui adorati parimente, perche si conserua per questi la generatione humana, soggiunge, che perciò i Pani, & i Satiri erano hauuti in molta riuerenza, quasi che essi anchora giouassero assai all'accrescimento dell'human genere, come appa re per gli loro simulacri posti ne'tempij in forma di Becco, con il membro dritto sempre, perche dicono, che questo animale è apparecchiato sempre al coito: & essi erano creduti libidinosi fuor di mo do; onde furono dati compagni à Bacco, perche il vino riscalda la virtù naturale, & accende l'huomo alla libidine. Però volendo già Filosseno Eretrio dipingere la Lasciuia, come scriue Plinio, sece tre Satiri, li quali co vasi in mano beeuano largamete, & pareuano inui tarsi à bere l'vn l'altro. A che mi pare che sia simile quello, che scri ue Pausania di Sileno, il quale era parimente del numero delli Dei siluestri, & è, che nel tempio di costui in Grecia appresso de gli Elei era il suo simulacro, al quale la vbbriachezza porgeua vn vafo con vino . Porfirio vuole, che i Greci imitando gli Egitij habbino non adorato le bestie, come essi faceuano, ma composto gli simulacri de i Dei di bestia,e di huomo, e che perciò hauesse Gioue talhora le corna di Montone;e Bacco di Toro; e di huomo, e di capra fosse fatto Pan: al quale hanno gli antichi dato il Pino, mettendoglielo in mano talhora, e talhora facendogliene ghirlande . La cagione è , dicono le fauole , che in questo arbore fù mutata vna giouane detta Piti, da lui amata grandemente. Come dicono di Siringa ancora, la quale diuentò canna, & egli che l'haueua amata prima, sene sece poi la Zampogna, e per amore di lei la portò sempre. Hora ritorno à Gioue riputato, come dissi, il maggiore di tutti i Dei da gliantichi, & che per ciò hauesse il gouerno dell'vniuerso: & secondo che l'hanno descritta l'orfirio, Eusebio, Suida, e de gli altri anchora, la imagine sua fu posta à sedere per mostrare, che quella virtù, la quale regge il mondo, & lo conserua, è stabile, & ferma, nè si muta mai. Le parti di sopra erano nude, & aperre, per darci ad intendere; che Iddio

Eufebie.

Satiri com pagni di Bacco. Lafciuia. Filoffeno Eretrio. Sileno.

Pino dato à Pan.

Porfirio. Suida...

134

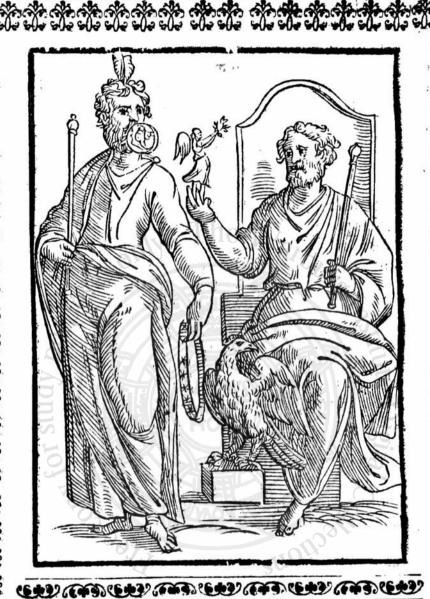

Imagini del Dio creatore de gli Egitty, & di Gioue dio

delli der de gli antichi etnici, che dinotano la natura di Dio, & la sua providenza, bontà, communicatione, & gouerno di tutte le cose.

si manifesta alle diuine intelligenze: & erano coperte & vestite quel le di sotto, perche non lo poriamo wedere noi, mentre che habitiamo questo basso Mondo. Teneua vno scettro nella sinistra mano, perche dicono, che da questa parte del corpo è il membro prin cipale, che è il cuore, dal quale vengono gli spiriti, che po si spargono per tutto il corpo. Et cosi il Mondo hà la vita da Dio, il quale come Re la dispensa, e gouerna a modo suo. Porgeua poi con la destra hora vn'Aquila, & hora vna breue imagine della Vittoria, mostrando in quel modo, che Gioue così è superiore à tutta la gente del Cielo, com'è l'Aquila à tutti gli vecelli, e che egli così hà soggette tutte le cose, come se per ragione di vittoria se le hauesse acquistate, e gouernate à modo suo . Dondeviene, che per lo più non sanno intendere gli huomini la causa delle mutationi di queste, nè del bene, e del male, che frà mortali si cangia sì souente. Per la quale cola Homero finse che Gioue hauesse tuctauia dinanzi duo vasi grandi come botti, pieni l'vno di bene, l'altro di male, li quali egli voltana, & riuoltana a suo piacere, & dapoi tirana hor dell'vno, hor dell'altro quello, che pareua à lui, che meritasse il Mondo, che gli fosse mandato. Et vn'altro Poeta molto antico disse, che Gioue fà discendere la bilancia hor d'vna, hor d'altra parce, secondo chea quelli, ò a questi gli piace di far bene; Che fu pur'anco fittione di Homero, percioche egli fa, che Gioue tenédo la bilacia d'oro in mano, pesa i fatti de'Greci, & de' Troiani per vedere a quali doueua dare la vittoria. Egli fù pari méte in Pireo porto de gli Atheniefi, come scriue Paulania, vn simula--cro confecrato a Gione, che teneua in mano lo scettro, & la Vittoria. Et quelli di Egitto, haueuano le loro sacre cose tutte prene di marauigliosi misterij, & quelle teneuano occulte il più che poteuano, con alcune cerimonie, e con diuerse statoe, & posero pa rimente lo scettro in mano a quel Dio, ch'essi chiamarono Creatore, il quale perciò mi pare che assai si confaccia con il Gioue de i Greci. Onde non è marauiglia, che io metta insieme gli loro simulacri; perche se ben futono di nomi diuersi, & non fatti in vn medesimo modo, nientedimeno credo, che si possa dire, che fignificassero vna cola medesima, ò poco differente l'vna dall'altra. Era dunque il Creatore de gli Egitij fatto in forma di huomo, di color ceruleo, che teneua vn circolo nell'vna mano, & nell'altta vna verga regale,& in cima al capo haueua vna penna, la quale mostraua che diffieilmente fi può trouare il Creatore delle cose, che CHALL

Homero .

Paufanta:

è Re, come lo mostra lo scettro, perche stà in sua mano dare vita all'vniuerso, il che fa egli, mentre che intendendo in se stesso si raggira, & questo significa il circolo, che tiene in mano. Manda poi fuori della bocca vn'vouo, dal'quale nasce quel Dioche chia mano Volcano. L'vouo fignifica il Mondo, & Volcano quel calor naturale, che in esso dà vita alle cose. Benche mostrauano in Egitto il mondo con vn'altro simulacro anchoraqual era di huo-

mo con piedi insieme rittorti, & annodati; haueua intorno vna veste, che lo copriua giù infino à piedi, tutta varia, & di colori diuersi; & sosteneua con il capo vna gran palla dorata. Le quali

Vninerfo dipinto.

cole significauano che'l Mondo è rotondo ne muta luogo mai, & che varia è la natura delle stelle. Tutto questo dice Porfirio, secondo che riferisce Eusebio, il quale scriue pur'anco che sù l'Vniuerso dipinto da quelli di Egitto in questa guisa. Faceuano due cir

coli l'yno sopra l'altro, & quelli attrauersauano con vn serpente, che haueua il capo di Sparuiere. Mostravano i circoli la gradezza, & la forma del Mondo, & il serpente il buon Demone conserua-

tore di tutto, & che l'uniuerso comprende con la virtusua, cioè quello spirto, che lo viuifica, & nodrisce; perche tennero i Fenici,

& gli Egittij, che fossero di natura dinina i serpenti, vedendo che questi, non con l'aiuto delle membra esteriori, come fanno gli na... altri animali, ma folo dallo spirito, & vinacità loro mosti, van-

velociffimamente, & con prestezza mirabile torcono, & ritorcono il corpo in diuerse maniere; oltre che viuono lunghissimo tem

po, perche depongono la vecchiaia insieme con la spoglia, che mu tano; & così fatti giouani di nouo paiono non potere mai mori-

re da loro stessi, le forse non sono vecisi. Et vi aggiunsero il capo dello Sparuiere parimente per la sua prestezza, & agilità gran

de . Martiano, quando nelle nozze di Mercurio, & di Filologia finge, che Gioue chiami a concilio tutti gli altri Dei, così lo descri-

ue. Egli hàin capo vna corona regale tutta risplendente,& fiammeggiante, gli cuopre la nuca vn lucido velo tessuto già per mano

di Pallade; tutto è vestito di bianco, se non che di sopra hà vn manto, qual pare di vetro, dipinto à scintillanti Stelle; nella de-

stra mano tiene due rotonde palle, l'yna è d'oro, l'altra d'oro, & di argento; & nella finistra vna Lira con noue corde; le scarpe so-

no di verde Smeraldo, & siede sopra vn panno fatto, e tessuto

di penne di Pauone; e co'piedi calca yn Tridente. Furono ancoza fatte statoe à Gioue in modo tale, che non solamente significa-

Serpenti fti mati di na tura dini-

Martiane: Imagine di Gione.

uano

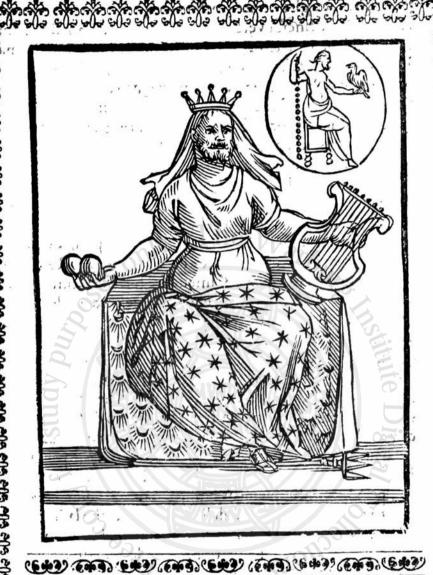

Imagine di Gioue dio degli dei delli Antichi significante la potenza & providenza di Dio, & lui essere il fattor e mantenitore del tutto, & da lui provenire l'armonia delli orbi Celesti.

Plutarco. Gioue fen-Za orecchie

Gioue con quattro orecchie.

Gioue con tre occhi.

Pausania.

Eschilo.

uano chi ei fosse, & quel che potesse, ma dauano etiandio à conoscere quel, che gli huomini hanno da fare tra loro, & massimamen tei Re, & i Principi verso gli sudditi: perche questi ( come mi ricordo di hauere detto altra volta) sono in terra quasi imagine di Dio, & perciò debbono, quanto si può più per loro, tappresentar parimente la providenza, la giustitia, & la bontà divina. Scrive dunque Plutarco, che in Creta fu già vn simulacro di Gioue, il quale non haueua orecchie, per mostrare, che chi è sopra à gli altri, & hà da gouernargli, non deue ascoltare ciò, che gli vien detto, nè più questo, che quello, nè quello, che questo, ma stare così fermo, & saldo, che dal dritto non parta mai per l'altrui parole. Et all'incontro lo fecero i Lacedemonij con quattro orecchie, come che Gioue oda tutto, & tutto intenda,ò pure che due orecchie debba hauere da giudicar per intender vna parte, & due per l'altra: ilche parimente si riferisce alla prudenza del Rè, & del Principe, ilquale hà da vdire, & intendere tutti, & tutto quello, che i suoi popoli fanno. Et forse che il medesimo volle mostrare chi già fece Gioue con tre occhi quali che ei vegga ogni cola, e niente à lui sia occulto: come anco non hà da essere à chi hà la cura, & il gouerno delle Città. Da che venne, che dissero gli antichi, che la giustitia vede ogni cosa, come appare nella sua imagine. Ma Pausania ne rende altra ragione, scriuendo, che appresso de gli Argiui nel tempio di Minerua fu vn simulacro di Gioue, che haueua due occhi, come si vede, che hanno gli huomini; & vn'altro poi ne haueua nel mezo della fronte, & dice potersi pensare, che questo fignificasse, che Gioue hà tre regni da guardare: l'vno del Cielo, perche communemente lo riputaua ciascuno Rè del Cielo: l'altro dello Inferno, cioè delle Terra, perche la Terra, hauuto rispetto al Cielo, è Inferno, & chiamalo Homero perciò Gioue infernale; il terzo è del mare, perche lo chiama Eschilo Rè del Mare; & Martiano (come hò detto di sopra) gli mette il tridente fotto i piedi, & Orfeo in certo hinno prega la giustitia, che voglia hauere cura di tutti i viuenti, che sono nodriti dalla madre Terra, & da Gioue marino. Mostrano dunque, secondo Pausania, i tre occhi in Gioue, che à lui sono soggetti quelli tre regni dell'vniuerso, quali dicono le fauole, che partirono con lui gli altri due fratelli toccandone quel del Mare à Nettuno, & à Plutone quel dell'Inferno. Che nelle statoe delli Dei mostrassero gli Antichi per l'occhio qual'era l'officio del Signore, si vede, dice pur'anco Plutarco,

tarco, da quello, che faceuano gli Egittij, li quali trà le sacre loro dipinture quando volenano rappresentare il Rè, faceuano vno scettro con vn'occhio in cima, come hò già detto, che dipingeuano il Sole anchora, & faceuano Gioue parimente con la medesima figura, volendo perciò intendere, che come il Rè può assai, perche lo scettro è segno della maggioranza; & della potenza, che si hà sopra gli altri, così egli ha da esser vigilante al gouerno de'popoli, mostrandosi giusto sempre in ogni suo affare. Et si legge anchora, che à lato la statoa di Gioue soleuano già porre quella della Giustitia, come che'l Rè non facesse mai, ò non do. uesse mai fare cosa, che dalla Giustitia non fosse accompagnata. Onde soleuano ancho gli antichi, come riferisce Suida, fare à gli scettri vna Cicogna nella cima, & nel calce l'Hippopotamo; volendo à questo modo mostrare, che il Rè hà da essere pio, & giusto, & deue opprimere quelli che con violenza, & ingiusta mente fanno male altrui. Imperoche si legge, & Aristotele lo con ferma, che la Cicogna nodrisce il padre, & la madre poscia che fono diuentati vecchi, nel medesimo modo, che ella da quelli è sta ta già nodrita, & alleuata, opera piffima, & giustissima; e l'Hippopotamo è tanto empio, & ingiusto, come scriue Plutarco, che fa violenza al padre, & l'ammazza, & vía dapoi con la madre. Oltre diciò si legge appresso del medesimo Plutarco, che in Thebe erano alcune statoe senza mani, le quali mostrauano i giudici, & gli amministratori della giustitia, perche questi hanno da essere senza mani, cioè, che non debbono in alcun modo accettare premio, nè doni, per li quali habbino poi da far torto ad alcuno, dando ragione à chi non l'hà. Et tra queste vn'altra ven'era senza occhi, la quale rappresentaua il Signore, che à giudici è sopra, perche egli ha da esfere libero da ogni passione, & di odio, & di amore, considerando solamente in sè quello, che sia giusto: senza hauererifguardo più a questo, che a quello, nel fare amministrare la giustitia, come sono tenuti tanto i Rè, & i Principi, quanto gli officiali, & i magistrati, non solamente per legge di natura, ma per loro proprio giuramento anchora. Et facendo altrimenti, & gli vni,& gli altri hanno da aspettare di douerne esser puniti da Gio ue castigatore dello spergiuro; come nelle sue statoe mostrarono pur'anco gli antichi: perche si legge, che appresso de gli Elei; gente della Grecia, ne fu vna laquale era molto spauenteuole, & temuta grandemente da gli huomini perfidi, e spergiuri. Questa te-

Suida.

Arittotele.

Plutarco.

neua



Imagine di Gioue folgorante contro li spergiuri nomina to Gioue horcio, custode del giuramento, & seuero ca stigatore & distruggitore di quelli, che giurano il fal so, & di quelli, che erano facili al giurare.

neua il fulmine con ambe lemani, quasi che stesse presta a punire le spergiuro. Come di cert'acqua ancora racconta Aristotele, scriuendo delle cose miracolose del mondo, che era in Cappadocia appresso a Tiana Metropoli di quel paese, la qual nel suo fonte era freddissima, ma quiui pareua bollire; & se a questa era menaro alcuno, del quale si dubitasse, che hauesse giurato il falso, hauendo colui detta la verità, ella si mostraua quieta, & se ne andaua con vn corfo lento; & piaceuole: ma, se giurato hauesse quel tale la bugia, così mostraua di adirarsi contra di lui, che gonfiatofi gli si lanciaua alli piedi, alle mani, & alla faccia ancora,quasi lo volesse punire dello spergiuro, nè lo lasciaua mai infino a tanto, ch'egli hauesse confessate apertamente il suo peccato, & piangendo dimandatone perdono, o che ( se pur staua ostinato ) quini diuentasse hidoprico, & rigittasse per bocca gran copia di sangue tutto corrotto, & guasto; onde i Greci chiamauano questa l'acqua di Gioue spergiuro. Et appresso de' Corinthi scriue Pausania, che fù nel tempio di Nettuno vna secreta cella con vn'adito, che andaua fotterra, oue diceuano, che staua Portunno, & chi quiui hauesse giurato il falso, qualunque ei sosse, non poteua suggire di esserne subito punito. Et gli Elei parimente andauauo a giurare all'altare di Sosipoli loro Dio con riuerenza grande. Non racconta esso Pau fania la cerimonia che quiui vsauano; ma dice bene in vn'altro luo go quella che faceuano ne'tanto celebrati giochi Olimpici, oue conueniuano persone da ogni banda, chi à correre a piè, chi a fare correre caualli, chi alla lotta, & chi ad altre cose; perche chi ne riportaua la vittoria era stimato assai; onde bisognaua hauer ben mente, che non vi si facesse inganno alcuno. Et perciò non solamente quelli, che andauano per interuenire in alcuno di essi giuochi, ma i padri loro ancora, i fratelli, & i maestri, che gli haueuano esfercitati, li quali tutti andauano ad accompagnarli, giurauano con certe parole solenni sopra gli testicoli di vn porco, che per questo erano quiui tagliati allhora solennemente, che non farebbono fraude alcuna. Et i giuocatori giurauano di piu di essersi essercitati dieci mesi continui in quella sorte di giuoco,a che erano venuti. Et quelli, li quali haueuano da giudicare della vittoria, giura uano pariméte di non torre dono alcuno da'giuocatori, nè da'fuoi & di non fauorire piu vno, che vn'altro in modo alcuno, & di non palelare, perche approuassero, ò riprouassero piu questo, che quello. Et perche questo era quasi in forma di sacrificio, & ne'sacrificij era costume

Aqua di Gione sper-

Cerimonia di giurare.

142

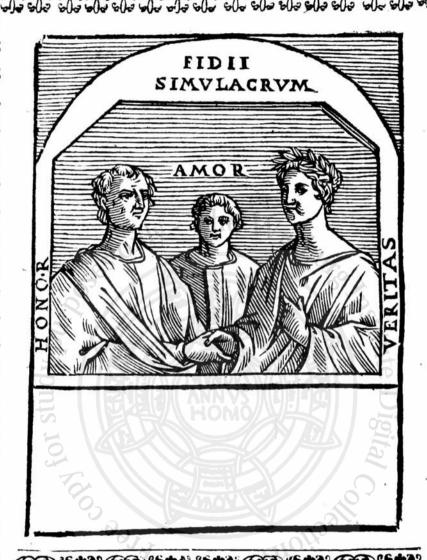

Imagine della Fede Gonificata per il Dio Fidio adorato

Imagine della Fede fignificata per il Dio Fidio adorato anticamente · La Verità è rappre sentata qui come Madre, l'Honore come Padre, l'Amore come legame.

costume di mangiare le facrificate carn i (loggionse Paulania) che non sà, che si facessero di questo porco, sopra li testicoli del quale haueuano fatto il solenne giuramento, ma che ben sa, che la religio ne antica vietaua il magiare le carni di quella vittima, sopra la qua le era stato giurato solennemente come si vede appresso di Homero, quando dice, che il Sacerdote gittò nel mare quel porco, fopra gli testicoli del quale Agamennone giurò di non hauer tocco Briseida. Et era quasi simile la cerimonia, che vsauano i Romani nel fa re le tregue, perche giurauano, & faceuano certe imprecationi sopra vn porco, che quiui haueuano, presenti i Sacerdoti a ciò deputati. Ma lasciando le cerimonie, ritorniamo al Dio custode del giuramento, chiamato da' Greci Gioue Horcio, & rappresentato nella statoa, che teneua il fulmine a due mani. Questi da'Romani su fatto in altro modo, & al trimenti nomato ancora, benche il Nume fosse il medesimo, come hanno detto alcuni di Gioue Horcio, & del Dio Fidio de Romani, perche come quello guardaua il giuramento, che fosse vero, & giusto, così questo era sopra al seruar la fede, & per questo era adorato, & trouasi fra le cose antiche di Roma fatto in questa guisa. Egli è vn pezzo di marmo intagliato a modo di fenestra, oue sono scolpite tre figure dal mezo in sù, delle quali l'vna, che è dalla banda destra, è di huomo in habito pacifico, & ha lettere a canto, che dicono HONOR : l'altra dalla sinistra parte è di donna nel medesimo habito, con vna corona di Lauro in capo, & con lettere, che dicono VERITAS: Queste due figure si danno la mano destra l'una con l'altra, tra le quali è la terza di fanciullo, che ha la faccia bella, & honesta, cui sono intagliate sopra il capo quelle due parole DIVS FIDIVS. Et per punire Gioue lo spergiuro, come hò detto, mi viene a mente, ch'ei non fu sempre adorato, perche giouasse; ma perche non nocesse ancora alle volte, & lo chiamarono Veique allhora:come che potesse nocere solamente: Il che mostrarono pur anco nella sua statoa, perche la fecero, secondo che si legge appresso di Gellio, & che riferisce Alessandro Napolitano; in forma di fanciullo con le corna in capo, & con le saette in mano in guisa di ferire, & haueua à canto vna Capra. Perche dissero le fauole, che hauendolo già la madre, per camparlo dalla vorace gola di Saturno, dato in guardia à due Ninfe in Creta, nomate l'yna Amalthea, & l'altra Melissa, ouero Hega, & Helice, queste lo nudrirono di mele, & del latte di vna loro Capra, che amauano assai. Alla quale essendo auue

Gione Hor

Dio Fidio.

Veioue .

Gellio.

nuto

144



Imagine del dio Fidio custode della fede & fedeltà di Gioue detto Veioue cioè noceuole, & castigatore, con l'habito di Bacco à cui è attribuito il suo nume & della Capra Amalthea, che diede il latte à Gioue d'ono de corni della quale su fatto il corno di diuitia ò cornu copia. nuto vn giorno, che per disgratia si ruppe vn corno ad vn'arbore con grandissimo dispiacere delle Ninfe, che ne furono dolenti oltra modo; elle non potendo farne altro, lo empirono di diuersi fiori,& ftutti, & adornatolo tutto di belle frondi lo presentarono a Gioue , il quale l'hebbe molto caro; & volle, che per honore della sua nutrice ei fosse sempre segno di abondanza; onde lo chiamiamo anchora corno di dimitia, & di Amalthea anco talhora, del quale disse Ferecide, come riferisce Apollodoro, la virtà estere tale, che dà copiosamente tutto quello, che l'huomo sà desiderare per ci bo, & per bere . Si legge ancora, che questo corno non fu di Ca pra,ma di Bue,& di quel Bue, nel quale si mutò Acheloo, quando già combatte con Hercole per Deianira, che era stata promessa dal padre ad ambidoi; perche Hercole, come dicono le fauole, glielo ruppe, & lo gittò via : ma le Naiade ninfe de fiumi lo raccolsero, & empiutolo di varij fiori, & frutti, & adornatolo di verdi frondi lo consecrarono alla Copia, che s'intende per la Dea della abondanza, & perciò fù chiamato il Corno della Copia, & di douitia. Laquale cosa (lasciando da parte le historie, che sono sotto questa favola) dicono alcuni, che mostra la forza della fortuna, perche molti animali hanno tutta la forza nelle corna,& con queste offendono souente; & ha la fortuna la copia, per sua ministra, perche ella è ricchissima, & stà come in sua mano di dare, & di tor re le ricchezze,& gli beni temporali. La copia dunque de i fiori, & de i frutti stà nel corno di douitia (di Capra, à di Bue che ei fos se) perche le ricchezze, & glialtri beni mondani paiono esser in po tere della fortuna, & che vadino, & venghino come à quella piace. Potrebbesi aco dire, che il corno di douitia venisse dalla Capra, che diede il latte à Gioue, perche da lui erano creduti venire tutti i beni,come ho gia detto: Onde gli fu dato il medesimo potere achora, che hà il Sole, & perciò voleuano, ch'egli hauesse le saette in mano nella statoa, ch'io di segnai poco fa. Et alcuni gli diedero parimere il nume di Bacco, facedone simulacio có gli ornameti di Bacco, co me recita Pausania, che Policleto ne fece vno i Arcadia, che haueua gli coturni in piè, & con l'vna mano teneua vn va so da bere, & con l'altra vn Thirso, al quale era vn'Aquila in cima. Et doueua essere giouane questo parimente, come si fa Bacco : & come su il Gioue adorato à Terraeina, cui diedero un cognome, che significa senza rasoio, perehe era senza barba, nè haueuano bisogno di simile coltello. Poche sono poi quelle statoe di Gioue, alle qua

Corno di Douitia

Corno copia, e sua Spositione.

Gique con ornamenti di Bacco

li non



Imagine di Gioue circondato dalle tre gratie, & dalle tre hore, il cui Trono è sossentato dalle imagini della vittoria, con vna vittoria coronata in vna mano, & lo scettro con l'aquilanel l'altra, significante l'assoluto dominio di Dio, & tutto esser à lui sottoposto.

li non sia aggiunta l'Aquila in qualche, modo, come vecello pro-Prio d: lui. Et perciò dalle Aquile è titato sépre il carro di Gioue,ò sia perche, secodo che riferisce Lattatio, ci pigliò buono augurio di vittoria dall'Aquila, che gli apparue già, mentre che andaua a certa guerra ( & dicono alcuni, che fu contra Saturno) dalla qua le ritornò vincitore, onde fu dapoi finto che nella guerra contra i Giganti, l'Aquila ministraua le arme a Gioue, & perciò la dipin gono souente con lui, che porta il fulmine con gli artigli, ouero perche si legge, che di tutti gli vccelli l'Aquila sola è sicura dalla saetta del Cielo, & che ella sola parimente affissa gli occhi al Sole; sì che à ragione ella è detta la Regina de gli vccelli, & data à Gio ue Rè parimente de i Dei. Trouass anchora Gioue (come lo fece Fidia à gli Elei, & lo descriue Pausania) d'oro, & di auorio, che fiede in bel seggio regale con una corona in capo fatta à foglie di Vliuo, hà nella destra mano vna vittoria coronata parimente, & nella sinistra vno scettro fatto di diuersi metalli, che nella cima hà vn' Aquila ; il manto, che egli hà intorno, è d'oro fatto a diuersi animali, & a fiori di tuttele sorti, ma per lo piu di gigli, & le scarpe parimente sono dorate. Nel seggio poi, tutto rilucente d'oro, & di pretiole gemme, fatto di auorio, & di ebano, sono intagliati molti animali, oltre le tre Gratie, che sono dall'vna banda sopra la testa del simulacro, & tre Hore da l'altra, & quattro imagini della Vittoria in vece di piedi lo sostengono. Siede parimente Gioue sopra vn'alto seggio in vna medaglia antica di Nerone, & hà nella destra il fulmine; & vna hasta nella sinistra con lettere, che dicono Gioue custode. Et Luciano scriuendo della Dea Siria, mette che nel tempio di costei fosse il simulacro di Gioue posto à sederc sù due Tori. Ma all'incontro poi in alcune medaglie pure antiche di Antonino Pio, & di Gordiano stà Gioue nudo, & in piedi, & hà l'hasta nella destra, & il fulmine nella sinistra, con lettere, che dicono : Gioue Statore; che ei fù cofi chiamato in certo Tempio a lui fatto da Romulo, perche a suoi preghi fermò i soldati Romani, & fattigli voltar fronte gli fece star saldi già vna volta, che combattendo con gli Sabini si erano messi in fuga. Da questo non è molto dissimile Gioue conseruatore, che si vede nelle antiche medaglie di Diocletiano, il quale stà parimente dritto, & ha nella destra due saette in guisa, che si ponno pigliar anco per due fulmini, & vna hasta nella siniftra . Et in vn'altra medaglia del medefimo Diocletiano è chiama-

Aquila dè Gione.

Aquila Re gina de gli vecelli.

Gioue in

Gioue cuftode. Luciano.

Gioue sta-

Gioue conferuatore.

K 2 to Gioue



Imagine di Gione co'l Fulmine, & conl'Hastaper mofirare la stabilità del Gouerno della divina Providen za; & insieme il pronto castigo della medesima all'

to Gioue conservatore dello vniuerso, & tiene la hasta con la sinistra, & con la destra porge vna breue imagine della vittoria. Ne altra insegna pare, che sia propria a Gioue del Fulmine, benche lo dessero i Romani, come scriue Plinio, al Dio Sumano ancora, ilquale era il medesimo, che Plutone, ma quello però solamente, che veniua la notte, perche il fulmine del di era di Gioue. Gli Etrusci, antichissimi offeruatori di queste cose, vollero che anco Volcano, & Minerua parimenie spiegasse il fulmine, col qua le si legge, che ella abbruciò già l'armata de i Greci. Onde Virgilio fa così dire a Giunone sdegnata frà sè medesima per non potere fare il male, che voleua ad Enea, & a gli altri Troiani, quando dopò la rouina di Troia andauano in Italia.

Fulmine di Sumano. Fulmineda to à più Dei. Minerua Spiegail ful mine -Virgilio.

Hà Pallade potuto vendicarsi De' Greci, & abbruciar le naui loro, Spiegando sopra quelle di sua mano Da l'alte nubi il fulmine di Gioue: Et io, dec.

> Fulmini di tre colori.

Acrone.

Fulmine di tre forti. Miracoli del fulmi-

Martia.

Et diceuano che i fulmini spiegati da gli altri Dei, che così inrerpretaremo per hora quello, che essi dimandauano Manubie, erano bianchi, ò negri: ma rosso era quello che veniua dalla mano di Gioue, come riferisce Acrone, oue Horatio dice, che'l som mo padre con l'ardente destra hà tocco le sacre torri. Da che vengono a farse le tre sorti de i fulmini poste da Aristotele, delle quali l'vna è cosi chiara, & penetrante, che fa gli miracoli, che si leggono troppo grandi, come che passando si bee il vino tutto di vna botte; senza lasciare segno di hauere tocco la botte; che fonde l'argento, & ognialtro metallo, che troua nelle casse, senza punto offendere quelte, che a Martia femina Romana estinse il parto, che haueua ancora nel ventre, & a lei non fece alcun male; che ammazza le persone,nè si vede, che habbi tocco le vesti, che han no intorno, & altri simili: & questa sorte di fulmine viene da Minerua, che nacque del capo di Gione, & è perciò la più purgata, & più sottil parte del fuoco, & sarà la bianca. L'altra abbrueia ciò che troua, & questa fia la rossa, mandata dalla mano di Gioue. La terza, che hà più dell'humido, & del grosso non abbrucia, ma tinge solamente, & perciò la dissero negra, & la diedero a Volcano ministro di questo nostro fuoco tutto fumoso. Per lequa li cose hanno i Poeti chiamato il fulmine trisulco, come che fe-



Imagine di Gioue folgorante apportator di pioggie, & nembi; & l'imagine di Gioue Labradeo de Lidi, significante esser Iddio apparechiato à castigare li mal fattori. & la providenza divina.

cisca in tre modi, & dipingesi parimente con tre punte, & tre furono i Ciclopi, che lo fabricauano, come si dice nella imagine di Volcano: a cui non trouo però, che fosse dato mai, nè in statoa, nè in pittura il fulmine, & manco a Minerua : benche se ne legga questo, che ne hò scritto, per dimostrare la natura, & gli diuersi effetti di quello, ma a Gioue solamente l'hanno posto, & tal volta in mano, & tal altra a'piedi, hora l'Aquila glielo por ta appresso col becco, hora con gli artigli, & in altri varij modi è stato scolpito, & dipinto. Seneca dice, che il dare a Gioue il ful mine, col quale egli spauenta souente il Mondo, su finto da gli antichi per frenare la temerità de'superbi ignoranti, li quali si sarebbono dati licentiosamente ad ogni sorte di maluagità, se non hauessero temuto alcuno, che eccedesse ogni humana forza. Per impaurire dunque quelli, li quali non sapeuano far bene se non per timore, fu detto che Gioue supremo giudice delle attioni humane staua loro sopra con la destra armata del fulmine. Nè lo saettaua egli però sempre di suo volere solamente: ma, come dissi già spesso col configlio de gli altri Dei & era grauissimo allhora, & appor tatore di molti mali, si come era leggiero. & mostraua, che l'ira di Gioue si poteua placare facilmente, quando non v'intraueniua il configlio celeste. Da questo Seneca forma vn documento morale molto bello, dicendo, che, come Gioue supremo Rè de i Dei gioua, & manda del bene a'mortali senza dimandarne l'altrui consiglio de gli altri Dei; così fra noi i Rè, & gli altri Signori dourebbono prima, che far male altrui, ò per castigo, ò per quale altra si voglia cagione, pensarui molto sopra, & hauerne buon consiglio, ricordandosi; che Gioue non si fida del suo giudicio solo, qua do hà da mandare qualche graue male al mondo, & che non per al tro fu detto, che de i fulmini mandati da Gioue alcuni erano graui, & perniciosi, & alcuni lieui, & di poco male, se non per dare ad intendere cui tocca di castigare gli humani errori, che non hà da fulminare contra tutti ad vn medelimo modo, nè mostrarsi egualmente terribile ad ogni vno. Leggesi anchora, che Gioue, portaua su'l finistro braccio la pelle della Capra, che lo nutrì, quando do egli era aco babino, detra Egida, & che có questa scuotédola, faceua le pioggie, sì come con la destra spiegaua il fulmine, secondo che nota Seruio appresso di Virgilio: oue ei dice, che gli Arcadi credettero di hauere visto già da principio intorno al Monte Tarpeio lo stesso Gioue.

Soneca

Documento morale.

Egida portata da Gioue-Virgili-

Quando l'Egida negra spesso scuore.

Dib thora. libro di Gioue-

Et che nella medesima pelle chiamata anco Diphthera ei scrizueua tutto quello che si faceua per l'vniuerso, per non si scordare cosa alcuna, quando voleua riuedere il conto delle attioni humane. Onde diceuano gli antichi per prouerbio, che Gioue haueua pure guardato vna volta nella Diphthera, quando vedeuano qualche maluagio huomo, dopò l'essere stato vn tempo felice, essere cast gato alla fine, & punito delle sue maluagie operationi.

Plutarco.

Candaule

Gioue La-

bradeo .

Inuentori de gli arnesi di guerra

Gione par-

Oltre di ciò Gioue fu fatto senza fulmine ancora, come si legge, che ne fu vn simulacro nella Caria regione dell'Asia minore, il quale non haueua fulmine,nè scettro,nè altra cosa di quelle, che fin qui sono state dette, ma vna scure solamente, & ne rende la ragione Piutarco raccontando, che Hercole, ammazzato che egli hebbe Hippolita Regina delle Amazzoni tolfe la scure, ch'ella por taua, trà l'altre sue arme, & la dono ad Onfale sua, la quale su di Lidia, & perciò i Rè della Lidia vsarono poi di portarla, & come cosa sacra la guardauano. Questa per mano di molti Rè venne à Candaule, che poi non si degnò di portarla, ma la faceua portare ad vno, che sempre era con lui, il quale insieme con Candaule fu vecifo da Gige vincitore della guerra, che già gli haueua mossa, & tra l'altre spoglie, che ei ne riportò in Caria, fu la scure anchora, la quale pose in mano poi ad vn simulacro di Gioue quiui perciò fatto, che fu chiamato Labradeo, perche dicono quelli di Lidia labra la scure. Ma Lattantio tiene, che fosse cosi detto da vno, il quale nominato Labradeo porsea Gioue soccorso, & aiutollo in vna guerra grandissima . A questo simulacro, dice Eliano, che staua appelo vn coltello anchora chiamato Cario, & fu riuerito affais. perche dicono, che quelli di Caria furono i primi, che facestero quelle cose, le quali seruono alla guerra ; che combattessero pet premio, che acconciassero gli scudi in modo, che si potessero imbracciare ; & che mettessero i cimieri sù gli elmi . Et perche spelso mostrano i dipintori le sauole dipingendole così bene, come seriuendo le habbiano finte i Poeti, hauendo vn discepolo di Apelle vdito già dire, ò letto forse, che Gioue partori Bacco, lo dipinse, secondo che scriue Plinio, con certi ornamenti che portauano in capo le donne di Lidia, in mezo di alcune femine, che lo aiutauano a portorire, & egli à guisa di donna, che nel parto senta gran dolore

dolore, pareuz lamentarsi, & crano quiui molte Dee, le quali faceuano il maggiore bisbiglio del Mondo. Non racconto di Bacco, come Gioue lo portasse vn tempo attaccato al fianco, infin'a tanto, che venne l'hora del maturo parto, perche queste fauole per le tra sformationi di Ouidio sono già cosi volgari, che le sa ogni vno homai. Hanno gli scultori antichi parimente tolto molte volte l'essempio delle statoe, che hanno fatte, da'Poeti. Onde Pausania scriue, che alcuni Leontini, gente della Grecia, fecero à loro priuate spele vn Gioue alto sette cubiti, il quale baueua vn' Aquila nella sinistra mano, & con la destra portaua vn dardo, perche l'haueuano già veduto cosi descritto da alcuni Poeti . Strabone, oue racconta del tempio di Gioue Olimpio, ilquale per l'oracolo, che era quiui, fu già vn tempo celebrato in modo, che da ogni parte della Grecia vi concorreuano persone à portare di molti, & ricchi doni, come fece Cipsello tiranno di Corinto, che vi offerse vn simulacro di Gioue tutto d'oro massiccio, dice, che in esso fu vna statoa pure di Gioue, fatta di auorio da Fidia Atheniele tanto grande, che benche fosse il tempio grandissimo, era piccolo nondimeno alla grandezza della statoa, & per ciò parue l'artefice di hauer male offeruato la proportione del luogo, perche fece quella, che sedendo toccaua col capo lo alto tetto, onde se si fosse drizzato bisognaua romperlo, conciosia ch'ella veniua ad esser più alta assai del tempio : ma nè per questo fù ella men lodara, che meritasse la bellezza sua simperoche Quintiliano scriue, che questa parueaggiugnere non sò che alla religione, & à quella riueré za, ch'era portata à Gioue, tanto rappresentaua bene la maestà diuina, della quale tolse Fidia (come er disse à Pandenno suo nipote, che gliene dimandò) l'essempio da Homero, oue così dice:

Paufania !

Strabone-

Homoro ..

Mostro coll grane, e rinerendo cenno Il figlio di Saturno il suo volere. Monendo il capo, che d'ambrosia sparso Fece monersi insieme l'universo.

Et hanno finto i dipintori alle volte anchora alcuna cosa da loro stessi, come sece Apelle, quando su accusato della congiura, secondo che si può vedere nella imagine della calunnia. Et Plinio seriue, che Nealce dipintore di grande ingegno haucua dipinto vna guerra nauale de gli Egittij, & de i Persi, nè potendo con la sola dipintura de i luoghi mostrare, che quella sosse stata su'l

Nilo,

154

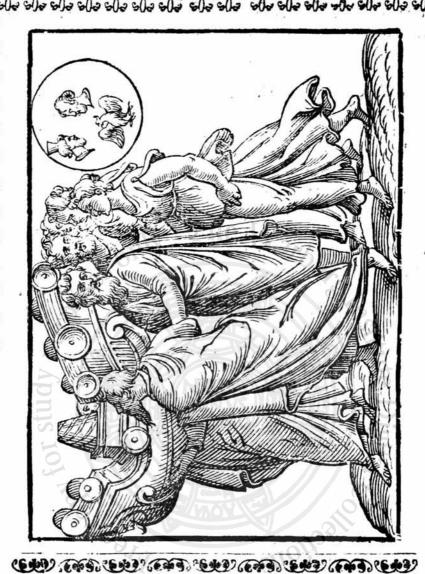

Imagine dell'oracolo di Gioue Hammonio de Trogloditi significante l'oscurità & viltà delle cose mondane, che bisognariguardare & inalzarsi con l'acutez

Nilo, come egli voleua, che s'intédesse, imaginossi di mostrare ciò in questo modo; Ei dipinse vn' Asino, che beeua sù la ripa, & vn Crocodilo staua in agguato per fargli male, percioche il Crocodilo è animale proprio dello Egitto, & in Persia è copia grade di Asi ni Per le qual cose voglio dire, che su ritrouaméto forse de Pittori anchora, ouero de' Scultori il fare le imagini de i Dei seza forma al cuna d'huomo, ò di altro animale, come di Venere si legge, che ella ne hebbe vna in Pafo: il Sole parimente su così satto appresso de i Fenici: & Sicionij gente de la Morea hebbero Gioue fatto in guisa di Piramide, come scriue Pausania. Il che crederò che voglia significare quel medesimo, che significa la statoa pur di Gioue (della quale hò già detto) nuda dal mezo in su, & vestita nel resto Perche la base di queste imagini ci rappresenta lo scuro delle tene bre, per le quali caminiamo in questo mondo, si che tenendo l'animo applicato alle cose humane no potiamo hauere alcuna cogni tione delle diuine, nelle qualli bisogna guardare có l'acutezza del la méte, mostrata pl'acuta cima della piramide. Et lo può fare l'animo nostro, quado taglia via tutti gli affetti del corpo, & si assotti glia sì che penetra gli Cieli; ouero quado mette giù la corporea mo le,& tutto scarico,& leggiero se ne riuola à godere la beata vista delle cose eterne. Et perciò, ò questo od altro che ne fosse la cagione, scriue Quito Curtio, che appresso de i Trogloditi i Egitto, oue fu vn bosco cosecrato al Dio Hamonio, che era Gione, nel mezo del quale sorgeua vn fote dimadato l'acqua del Solesche come rife risce aco Póponio Mela)al cominciare del giorno era tiepida, al mezo giorno fredda; verso la sera si riscaldana vn poco, & alla mezza notte tanto era calda che bolliua, & andando verso il giorno veniua intiepidendosi) su adorara certa cosa, che non era, come si fogliono fare i simulacri de gli Dei; ma in forma di ombelico com posto di smeraldi, & di altre gemme, largo di sotto, & rotondo, che si và assotigliando verso la cima, & che quando da questo voleuano intendere alcuna cosa, lo portauano i Sacerdoti in volta so pra vna nauicela dorata, alla quale erano attaccate itorno molte taz ze di argento, & vi andauano dentro donne, & donzelle cantando certi incomposti versi, per li quali pensauano di fare, che Gioue desse por loro certi responsi di ciò, che desiderauano sapere. Sotto l'imagine di vn Montone fu adorato anchora questo Gioue Hammonio, & dicono alcuni esferne stata la cagione, perche caminando già Bacco per i deserti della Libia, era per perirsene di sete con

Sicionij.

Q.Curlio . Gioue Hãmonio. Fonte del Sole .

Imagine in forma di Ombilico .

Gioue in forma di Montone.

utto



Imagine di Gioue Hammonio de gli Arcadi, & delli Egitti, & della quercia, & del montone à lui sacrati, significanti Iddio esser auttore della vita & mantenitore del viuere, & delle risposte dubie del detto oracolo Hammonio.

utto il suo effercito, se dopo l'hauere fatto diuote orationi al Padre, non veniua vn Montone, il quale andandogli sempre dananti lo conduste oue troud d'abbeuerare unito l'effercito : & credendo che in quello animale fosse venuto Gioue à mostrargli le desiderate ac que, gli pole quiui vn'altare, & fece il suo simulacro in forma di Montone. Ouidio seguitando le fauole, vuole che ciò sosse pe rche, quando i Dei del Cielo fuggirono dalla furia de Giganti in Egitto, Gioue per maggiore sua sicurezza si cangiò quiui in Mo ntone. Et Herodoto rendendo la ragione, per la quale era v letato à Tebani in Egitto di sacrificate le pecore, feriue che non volendo Gioue esser veduto da Hercole, che lo desiderana grandemente, & ne lo pregaua tutto di, ne potendo più resistere à cosi affetuosi preghi, gli si mostrò vestito di vna pelle di Montone: & che da questo poi tolsero gli Egittij il simulacro di Gone in forma di Montone. E questa bestia appò loro riuerita molto, & non l'am mazzano mai per farne sacrificio, se non il di della festa di Gioue nel quale ogni anno tagliano il capo ad vn Montone, & lo scorticano vestendo di quella pelle il simulacro di Gioue, al quale portano poi quello di Hercole, perche lo veggia, & finalmente tutti quelli che fono quiui, vanno à battere lo scorticato Montone, & postolo in vna vrnasacrata lo sepeliscono co gradissima riuereza. Ne fu i Bgirto folamete questo Gioue Hamonio, ma i Grecia acho ra, & appresso de gli Arcadi (come recita Paulania) era fatto in forma quadrata alla foggia de gli Hermi , statoe di Mercurio, & haueua in capo le corna di Montone, & alcuni anco gli faceua no tutto il capo di Motone, & ciò, perche erano così dubbie le luc risposte, come è il capo di Motone inuolto in quella sua pelle. Olere di ciò trouali, come riferisce Alessandro Napolitano, che i Celti gente della Francia, metteuano per l'imagine, & statoa di Gioue vna altissima Quercia, & per lui l'adoravano, forse perche sapeuano, che trà gli arboni la Quercia era cosecrata à Gioue, come quel la, del frutto della quale villero gli huomini già ne primi tempi, & à lui staua di pascer, & nodrir quelli, li quali egli era creduto di hauere prodotti al mondo, & di hauerne l'universal gouerno. Per la qual cosa gli antichi coronavano di Quercia quasi tutte le Ratoe di Gioue, come che questa fosse segno di vita, la quale era ereduta effere data da lui a mortali. Onde foleuano i Romani dare eprona della Quercia à chi hauesse in guerra difeso da morte vn Cittadino Romano, volendo à colui dare la insegna della vita, che fu

Herodoto-

Montone

Alessandro Napolitano:

che fu cagione altrui di viuere. Ma di Vliuo anchora fecero ghir? lande alle volte à Gique , perche questo è sempre verde, dimotton vtilea'mortali, & paiono le sue foglicessere quasi del colore del Cielo, benche si tenghi piu tosto esfere arbore di Pallade, di Mi. nerua, ch'è la medesima, come nel la sua imagine si può vedere.

Pansania.

Martiano.

Minio.

Cerimoni a paz (a.

Et Paulania scriue, che in certa parte della Grecia fu vn simulacro di Gioue, che teneua vn'vccello con l'vna delle mani,&con l'altra il fulmine, & haueua in capo vna bella ghirlanda di diuersi siori di primauera. Hebbe ancho Gioue souente la corona di Rè secondo che di sopra lo descriue Martiano; perche, come la dipinse Pallade contendendo con Aragne appresso di Quidio, è regale la imagine di Gioue, concio fosse che egli era creduto Rè de i Dei, de gli huomini, & dell'vniuerso. Et Seruio sopra la decima Egloga di Vergiglio dice, che le proprie insegne di Gioue, le quali, soleuano portare quelli, che trionfauano, erano lo scettro, & la toga palmata, che era vna veste di porpora grande, & ampla, nella quale hanno detto alcuni, che era tessuta la palma per dentro; & altri che era dipinta a gran bolle d'oro. Lo hauere dipinta la faccia di rosso, su percioche, come scriue anco Plinio, soleuano i Romani ogni festa ringere la faccia a Gioue di minio, & era vna delle principali cose che faceuano i Censori, dare a miniar Gioue . Et quelli che trionfauano, parimente si faceuano tutti rossi col minio; Donde tollero le donne la vlanza che poi è passata fin'a i tem pi nostri, di farsi colorite,& rosse, parendo di diuentarne più belle, oue molte si fanno souente spauenteuoli da vedere. Et nella Ethiopia vsauano parimente i grandi huomini di dipingersi non solo la faccia, ma tutto il corpo col minio, & dauano il medesimo colore a tutti i simulacri de i loro Dei. Furono poi vitti me di Gio ue sacrificategli da' Romani per diuerse cagioni in diuersi tempi, & forto diuersi cognomi, la Capra, l'Agnella di due anni, & vn Toro bianco con le corna dorate; anchor che sacrificassero ancho alle volte senza vittima con farro, sale, & incenso. Presso gli Atheniel. le gli sacrificaua vn Bue, con cerimonia forte ridicolosa, & era tale, comeracconta Pausania. Metteuano vn poco di farro, & di frumento mescolato insieme su l'altare di Gioue, & il bue de stinato al sacrificio accostandouisi l'andaua a mangiare : allhora veniua vno de i Sacerdoti, chiamato da' Greci per l'officio, che ha ueua Bufono; che viene à dire in nostra lingua percussore del bue, & dato di vna scure su'l capo à quella bestia, se ne fuggiua via di fubito, 4-, 53.

Inbito, lasciata iui la scuse, la quale era chiamata poscia in giudicio da quelli, che erano quini all'intorno, come che non hauessero visto chi altri hauelle ferito il Bue, che la scure. Questa vianza, come scriue Suida, venne da quello, che successe già in certa festa di Gioue, nella quale vn Bue mangiò le schiacciate, che erano preste al facrificio; diche sdegnato vno the quiui era presente, parendogli, che quella bestia fosse stata troppo prosontuosa, diede di piglio ad vna scure, & l'vccise, & se ne fuggi via . La scure che restò, fu chiamata in giudicio, & hauendo i giudici vdite le ragioni delle partila affolfero; & fu dapoi offeruato di fare ogni anno il mede. simo. Et non è gran maraviglia, che fosse vna scure chiamata in giudicio appò gli Atheniefi, percioche frà le prime leggi, che furono loro date da Dracone, fu, che le cose ancora inanimate, come riferiscono Paulania, & Suida, quando non si trouasfe la perso. Suidana, che hauesse fatto il male, fossero condannate in giudicio, bandite, e gittate fuori della cirtà, secodo gli demeriti loro. Onde si legge appresso de'medesimi vna medesima nouella, benche i nomi sia no diuerfi, pche Pau sania scriue di Theagene, & Suida di Nicone. Questi (qualuq; nome che egli hauesse) fu huomo tato valoroso, che dalle vittorie hauute in diuersi luoghi haueua riportato più di quat trecento corone, & gli fù anco perciò drizzata vna bella statoa, al la quale, poscia che egli fu morto, vno, che era stato sempre inuidio so de'su oi honori, andaua la notte, & có vna sferza la batteua ben. bene; & tanto se ne contentaua, come se hauesse offeso Theagene, ò Nicone ancora viuo. Auéne, che la statoa caddè all'improuiso ad dosso à colui, che la batteua, & l'vecise, onde i figliuoli la chiamarono in giudicio, & tato disfero cotra di lei, che la fecero condanare, co me colpeuole della morte del padre loro, & fu perciò gittata in mare. Per laqual cosa indi à poco vene vna sterilità grade, che guastò tutto il paese;à che su rimediato per cossglio dell'oracolo, rimetten do al luogo suo la statoa gittata in mare, & poi ritrouata da alcuni pescatoris& le furno anco poscia dati i diuini honori, & come Nu me saluiare su adorata. Dano le molte sauole ancora, che si leggono di Gioue, argométo di farlo in molti modi; percioche raccotano, che ei si cagiaua souéte in diuerse forme p godere de'suoi amo ri:come quado si mutò in toro biaco per portarsene via Europa, i Aquila per rapir Ganimede, & per hauere acho Asteria; in pioggia d'oro per passare à Danae; in Cigno per starsi co Leda; s fuoco per ingannare Egina; in Ansitrione per giacersi con Alcmena; in Dia-. 21 ,

Scure chia mata in gindicio .

c 825 ..

1414

. . 1.

. . . .

. .

Varie trasformationi de Gion

na per

na per godere di Calisto, & in altre figure assai, tanto bestiali, qua to humane; delle quali io non dirò altro, perche non trouo, che gli antichi habbino tolto essempio da queste mai per fare alcuna ima gine di Gioue.



#### GIVNONE.



VELLI, li quali dissero, che gli antichi sotto il nome di diuersi Dei adorarono gli Elemen ti, posero Giunone per l'aria, & la secero per ciò le fauole poi sorella di Gioue, per cui intesero lo Elemento del suoco. Et come lui Rè, così chiamarono lei Regina del Cielo, perche il suoco, & l'aria sono i due Elementi

Moglie di Gioue ·

Sorella di

Giene .

di sopra, che hanno maggior sorza assai nelle cose create de gli altri due. Et tal'hora anco la dissero esser la Terra, & perciò moglie di Gioue, perche vogliono, che da i corpi superiori cada in terra certa virtù seminale, che le dà sorza di produrre tutto quello, che produce: come spargendo il marito il seme nel ventre della moglie la sa concipere quello, che partorisce poi al tempo suo. Per la qual cosa Virgilio disse:

Virgilio.

Il gran Gioue a la lieta moglie in feno.

Bralcuni volendo porre questa Dea più in alto, l'hanno satta essere vna medesima con la Luna, & le hanno dati alcuni de i cognomi di quella, come che la chiamarono Lucina, quasi che ella sosse, che aiutando le donne nel parto, desse la luce a inasceti sigli. Da che venne, che partendo gli antichi il corpo humano, & dandone à ciascun Dio la parte sua, della quale hauesse cura, posero le cieglia sotto la custodia di Giunone, perche queste stanno sopra à gli occhi, per li quali godiamo la luce, che da lei ci vien data, & paio no disendergli da ciò, che cadendo potrebbe venire à noiargli. Benche si legge anchora, che le braccia parimente à lei surono consecrate. Onde Homero, il quale à ciascun Dio dà vn membro più bello de gli altri, sa che Giunone habbia le braccia belle, & bian-

Ciglie guar date da Giugone



Imagini di Giunone Lucina & della Dea Siria de Hieropoli nell'Assiria, che è vn'istessa con Giunone, & delli vccelli à loi sacrati, significanti Giunone esser regina del Cielo, dominatri ce dell'aria, signora de regni, & delle ricchezze. Questa sù intesa ancora per la viriù.

T

Luciano,

Dea Siria.

che. Et quindi venne, che la fecero alcuni de gli antichi di corpo mondo, & puro, hauendo forse riguardo al corpo della Luna. Scriue Luciano che, se bene la Dea Siria tanto riuerita in Hieropoli città della Assiria fosse Giunone, nientedimeno la sua statoa, che quiui era nel suo tempio, la mostraua essere non vna sola, ma molte, con ciò fosse che si vedesse in quella alcuna cosa di Pallade, alcuna di Venere, di Diana, di Nemesi, delle Parche, & di altre Dee; percioche ella staua sedendo sopra duc Lioni, & nell'vna mano teneua vno scettro, & vn fuso nell'altra, & in capo haueua alcuni raggi, & alcune altre cose, che à diuerse imagini sono propriate. Onde viene à mostrare Luciano, che la Dea Siria, cioè Giunone, sù vn nume diuersamente adorato sotto diuersi nomi. Et perciò non è marauiglia se ella su creduta Lucina anchora, & la chiamauano le donne al partorire in loro aiuto, come fa appresso di Terentio Glicerio quando grida: Giunone Lucina aiutami, & guardami ti prego da morte. Et volendone fare statoe, ouero dipingerla, la fecero gli antichi, come si vede nelle medaglie antiche di Faustina, in forma di donna di età già perfetta, vestita à guisa di Matrona, che nella destra mano tiene vna tazza, & vna hasta nella sinistra. Et poche sono quelle imagini delli Dei, alle quali non habbiano date le haste gli antichi, come si vede nelle già dette, & si vederà anchora in quelle, che restano da dire, & però più non mi pare da differire di dirne la ragione. La quale, ben che in altro luogo forse sarebbe stato meglio; pure nè qui anco sarà male il dirla, oue facilmente si potrebbe marauigliare alcuno; che sia data l'hasta à Giunone Dea pacifica, & quieta. Ma non fu però sempre tale : anzi alle volte si è mostrata molto terribile, & feroce, come quando à tutte sue forze voleua aiutare i Greci con tra i Troiani, & hebbe ardiredi andare in battaglia insieme con Minerua, come conta Homero, il quale così dipinge il suo carro perche à que'tempi i Capitani, & le più segnalate persone combatteuano in carro. Era di ferro quel legno, che a trauerfo lo sosteneua ; le ruote erano di rame , & haueuano otto raggi fimili , ma cerchi, che lor vanno d'intorno, erano d'oro cinti di sopra di rame & era circondato di argento quel corpo, onde viciuano effi raggi. Di sopra poi, oue staua la Dea, era vna sede fatta con correggie d'oro, & di argento; il temone era d'argento, il giogo d'oro, &

parimente di oro erano gli ornamenti de i caualli, perche se bene altre volte si faceua tirare Giunone da gli vecelli allhora le faceua-

Homero.

no dibisogno i caualli. Et Virgilio medesimamente à costei dà il car ro, & l'arme, quando dice che ella così voleua bene à Carthagine, che quiui teneua il suo carro, & l'armi. Adunque non ha da parer male ad alcuno, che à Giunone anchora dessero gli antichi l'hasta, nè che io ragionando di lei dica perche fossero date le haste alle statoe de i Dei, secondo che Giustino ne rende la ragione, il quale dice; che già ne'primi tempi i Rè portauano vna hasta in vece del Diadema, & della insegna regale; & che allhora nel principio del mondo, gli huomini, non haueuano altre statoe de i Dei, che le haste, & perciò à queste si inchinauano, & le adorauano riuerentemente. Ma poi che in forma humana cominciarono a fare gli Dei, non più le haste ma le statoe adorarono; nondimeno, per seruare pur'ancho la memoria della religione antica; aggiunsero poi le haste alli divini simulacri. Quando Anchise appresso di Virgilio mostra ad Enea la sua progenie, che ha da venire, comincia da vn giouane, che stà appoggiato ad vna hasta, & quiui Seruio nota, che l'hasta a ppò gli antichi fu honorato premio a que'giouant, li quali vincendo il nemico in battaglia, haucuano comincia to a mostrare il suo valore. Et parimente dice, che l'hasta da gli antichi fu stimata piu di tutte le altre arme, & che fu segno di mag gioranza, & d'impero, onde perciò era donata a gli huomini valorosi; le cose vendute in publico erano vendute all'hasta, & che i Cartaginesi volendo la guerra con i Romani mandorono loro vna hasta. Riferisce Suida essere stata vna vsanza in Athene, che quan do era portato alla sepoltura vno, che fusse stato ammazzato, i parenti, che l'accompagnauano, faceuano portar con lui vn'hasta, ò che ve la piantauano à capo della sepoltura, facendo à questo modo certo colui, che l'haueua ammazzato, che non la passerebbe senza vendetta. Si chel'hasta fu stimata da gli antichi assai, & appò quelli fu insegna molto notabile. Onde non è marauiglia, che la dessero souente alle sacrate statoe. Potrebbesi dire del carro di Giunone descrito da Homero, che significhi li varij colori, che nell'aria si veggono talhora, ma vuole il Boccaccio altrimente, & dice, che quello è fatto tanto riccamente, perche ella era credusa la Dea delle ricchezze, & che l'arme à lei date figificano, che per le ricchezze combattono insieme gli huomini per lo più. Et perciò la dipinsero con lo scettro in mano, come che in suo potere fosse di dare le ricchezze, & i regni, sì come ella promise di fare à Paride, quando voleua da lui esfere giudicata la più bella di quelle due

Suida

Boccaccio.

Dea delle ricche ( e •

#### 164 Imagini de i Dei

le due altre Dee. Il che dicono de gli altri anchora esser pur trop. po vero, se per lei intendiamo la terra, come scriue Fulgentio, il quale dipinge Giunone con il capo auolto in vn panno, & che tiene lo scettro in mano, mostrando per questo che il dominare altro non è, che possedere paesi; & per quello che le ricchezze stanno co perte, & nascoste nella terra, perche ella ha in se le vene di tutti i metalli, & in essa si trouano le pretiose gemme. Fu dato il Pauo ne a questa Dea, come vccello suo proprio, & consecrato à lei. Onde Paufania descriuendo le cose, che erano nel tempio di Giuno ne in certa parte della Grecia, dice, che vi fu vn Pauone fatto tut to d'oro, & di lucidiffime gemme, offerto, & dedicato alla Dea da Adriano Imperadore, come vccello à lei consecrato, di che, oltre alla fauola che si racconta di Argo, dicono essere la causa, perche le ricchezze tirano così à loro gli animi nostri, come il Pauone per la bellezza sua rira à sè gli occhi de'riguardanti. Et il Boccaccio, oue racconta la progenie de 1 Dei , fà vna lunga diceria, volendo mostrare, che i ricchi, & potenti quasi in ogni loro affare rassimiglino il Pauone, come che parlino superbamente, siano arroganti, & voglino sempre stare sopra à gli altri, piacendo loro di esser laudati, benche falsamente, & altri simili cose, le quali come al tempo del Boccaccio, così hoggi potrebbe essere, che si trouassero in molti. Nè fu dato a Giunone il Pauone solamente, ma de gli altri vecelli anchora le consecratono gii antichi, trà li qualifu certa sorte di Sparuiere, & l'Auoltoio anco, come dice Eliano, secondo quelli di Egitto, li quali per ciò coronauano la statoa di Iside con le penne di questo vccello; perche Iside appò loro era la medesima; & le metteuano anchora intorno all'entra re delle case : & riferisce Alessandro Napolitano, che in Egitto faceuano questo per segno di nobiltà, & di antichità del casato. L'Oca parimente su consecrata a Giunone, & ne teneuano i Romani alcune nel suo tempio, che furono buonissima guardia del Campidoglio, quando i Francesi l'assediauano, & vi sarebbono entratiden tro vna notte di nascosto, se queste non gridauano: onde furono dapoi nodrite quiui del publico, & i Censori principalmente ne haucuano la cura, & ne fu fatta vna di argento nel medefimo tempio.

di Giunone. Et per mostrarsi ben grati i Romani a questa bestia, che haueua satto loro tanto ser uitio ordinarono, che ognianno a certo tempo sosse portata in voltavna Oca con molta ceremonia sopra vn bello, & bene adornato letticciuolo, & che nel mede simo tempo sosse messo in palo vn cane, essendo il palo di Sam-

Pauone da to à Giu:one.

V ccelli dati à Giunone •

Segno di no.

# De gli Antichi.

165

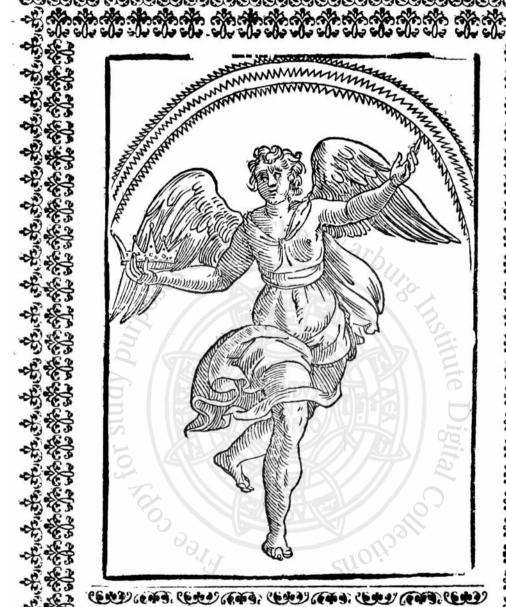

Imagine di Iride messaggiera di Giunone, figliola di Thaumante, o sia della ammiratione: simbolo per i suoi colori delle ricchezze, che sono di marauiglia a' sciocchi, & presto spariscono.

Li

# 166 Imagini de i Dei

Iride .

buco per punirlo della mala guardia, che ei fece al Campidoglio difeso dalla Oca, come hò detto. Oltre di ciò dissero i Pocti, che Iride, che significa l'arco Celeste, fu nuncia, & messaggiera di Giunone, & che fu figliuola di Thaumante, che fignifica ammiratione, perche nello apparire pare marauigliofa per i colori, che mostra si come le ricchezze fanno marausgliare i sciocchi, le quali così tosto se ne vanno poi , come tosto vediamo sparire l'Iride . Questa da gli antichi fu parimente detta Dea, & fatta in habito di donna con veste di colori diuersi, & talhora gialla, tutta succinta, per essere allo andare più presta ogni volta, che le fosse commandato dalla sua Dea, & con l'ali medesimamente di diuersi colori, come disse Virgilio, oue sa che Giunone la manda à tagliare il crin fatale à Didone. Haueua poi quattordici Ninfe anchora Giunone a'suoi seruigij, come Virgilio la fa dire ad Eolo, promettendo gli Deiopea la più bella moglie, se scioglieua i venti, de'quali era creduto Rè, & gli mandana à turbare il mare, si che non potesse Enea giungere in Italia. Queste dicesi, che mostrarono le mutatio ni dell'aria intese per Giunone, & gli varij accidenti, che appaiono in quella, come Serenità, Impeto de' Venti, Pioggie, Neui, Lam pi , Tuoni , Nebbie , & altri simili. Le quali cose mostra parimen te Martiano quando finge, che Giunone stia à sedere sotto di Gioue, & in questa guisa la descriue. Ella hà il capo coperto con vn certo velo lucido, & biaco, cui è sopra vna corona ornata di pretio se gemme, come il verde Scythide, l'affocato Cerauno, & il bian cheggiante Giacinto, postaui da Iride; la faccia quasi sempre ri-

Martiano.

Ninfe di

Ginnone .

Imagine di Gione. pi, Tuoni, Nebbie, & altri simili. Le quali cose mostra parimen te Martiano quando singe, che Giunone stia à sedere sotto di Gioue, & in questa guisa la descriue. Ella hà il capo coperto con vn certo velo lucido, & biaco, cui è sopra vna corona ornata di pretio se gemme, come il verde Scythide, l'assocato Cerauno, & il bian cheggiante Giacinto, postani da Iride; la faccia quasi sempre riluce, & assai s'assimiglia al fratello, se non ch'egli è allegro sempre nè si turba mai, ma Giunone si muta in viso, & mostra alle volte la faccia nubilosa. La veste, che ella ha di sotto, pare di vetro chiara, & lucida, ma il manto di sopra è oscuro, & caliginoso, ben però in modo, che se da qualche lume è tocco ri splende, & le cinge le ginocchia vna fascia di colori diuersi, che talhora risplen de con vagnezza mirabile, & talhora così si assottiglia la varietà de i colori, che più non appare. Sono le scarpe pur anco di colore oscuro, & hanno le suole così negre, che rappresentano le tene bre della notte: benche Hesiodo le singe esser dorate, & così sanno gli altri Poeti ancora. Tiene poi questa Dea nella destra mano il sulmine, & vn risonante Timpano nella sinistra. Et mostra questa imagine le qualità dell'aria così apertamente, & quello che da lei viene, che non sa dibissogno dirne altro, & perciò vengo a por-

Hefiodo.

Statoa di Giunone

TE VEZ



an warm warm warm

Imagine di Giunone Regina degli Dei, moglie di Gioue, intefaper l'aria, & l'imagine di Giunone Corinthia, & del Cucco vcello, nel quale si mutò Gioue quando da prima giacque con la detta Dea Giunone sua sorella.

#### 168 Imagini de i Dei

re vna gran statoa di Giunone, la quale scriue Pausania, che su nel paese di Corintho fatta di oro, & di auorio da Policleto con vna corona in capo, nella quale con mirabile artificio erano intagliate le Hore, & le Gratie; & nell'vna mano teneua vn pomo granato, & nell'altra vno scettro, cui staua sopra vn Cucco: perehe dicono le fauole, che Gioue înnamorato già di Giunone si cangiò in questo vccello, & ella da scherzo, come fanno le giouinette, lo pigliò, onde egli hebbe commodità poi di giacersi con lei. Et a questo soggionse Pausania, che, benche egli non creda cotai cose, nè delle altre simili, che si raccontano dei Dei, non pensa però che siano da sprezzare, quasi voglia dire; che sono misteriose, & altro mostrano, che quello, che suonano le parole; ma che significato habbino non lo dice, onde io parimente non lo dico, perche già più volte hò detto di non voler porre cosa, della quale non habbia no scritto gli antichi; & benche possa essere, che di questo habbia scritto già forse qualche vno, io nientedimeno non l'hò trouato ancota: ma poi Apuleio, quando fa rappresentare in scena il giudicio di Paride dice, che vsci fuori vna giouine, che simigliaua Giunone, di faccia honesta, con il capo cinto di bianco diadema, & con lo scettro in mano, accompagnata da Castore, & da Polluce li quali haueuano in capo vn'elmo con cimiero di vna Stella: & così fatti si veggono questi in alcune medaglie antiche. Si legge che furono figlipoli di Gioue, così insieme amoreuoli l'vn all'al tro, che, come finsero le fauole, partendo la vita tra loro, viueuano, & moriuano a vicenda, per il che meritarono di essere posti in Cielo, oue fanno il segno de i Gemelli, li quali hoggidì ancora da gli disegnatori delle cose del Cielo sono figurati nel modo, che i Lacedemonij gia fecero loro vn simulacro, & fuin questa guila, che posero due legni egualmente discosti l'vno da l'altro, attrauersati parimente da due altri legni, come che questa imagine, si confacesse al pari amore delli due fratelli, de quali l'vno fu gagliardissimo alla lotta, & l'altro à Cauallo: onde furono alle volte ancora fatti sù due bianchi Canalli, & erano quelli forse li quali dicono che Giunone donò loro, & ella gli haueua prima hauuti da Nettuno, nominati vno Xanto, l'altro Cillaro. Et così à cauallo erano appresso de gli Atheniesi in certo loro tempio molto antico. In questo modo ancora apparuero à Vatinio, come scriue Tullio quando da Rieti tornaua a Roma, & gli dissero, che quel di il Rè Perseo era stato fatto prigione. Leggesi anco, & lo, fcriue.

Apuleio ..

Castore e

scriue Giustino, che in certa battaglia, nella quale quindicimila Locresi furono vincirori contra centouentimila Crotoniati, appar uero duo giouani grandi, & belli su due Caualli bianchi, armati diuersamente da tutti gli altri, con panni porporei intorno, li quali combatterono valorosamente dinanzi à tutti gli al tri per gli Lo cresi, & disparuero subito dopò la virtoria. Questi surono creduti essere Castore, e Polluce, perche non hauendo i Locresi potuto hauerlo da' Lacedemonij; haueuano dimandato loro aiuto. Et come fossero fatti Castore, & Polluce, mostrarono ancora due giouani Messenij, secondo che racconta Pausania, quando con astuta fintione vollero ingannare i Lacedemonij vn di, che nel campo celebrauano solennemente la festa loro. Imperoche vestitisi due toniche bianche con mantelli porporei di sopra,& con haste in mano sù due bellissimi caualli, si fecero vedere d'improuiso. Pensarono i Lacedemonij, che fossero Castore, & Polluce, venuti alla festa celebrata per loro, & gli andarono in contra tutti disarmati, adorandogli & pregandoli, che volessero fermarsi fra loro con fauoreuole nume, quando i due giouani cacciatifi tra loro, ferendo con le haste hor questi, hor quelli, ne ammazzarono molti, & fatta non picciola strage de'nimici se ne ritornarono senza esserpunto offesi da loro. Oltre di ciò haueuano Castore, & Polluce gli cappelli in capo, come dice Festo Pompeo, perche surono di La conia, oue soleuano andare in battaglia co i capelli in testa. Et perciò Catullo in certo suo epigramma gli chiama fratelli Pileati, perche Pileo, che è voce Latina, fignifica cappello in volgare. Paufania parimente scriue; che in certo luogo della Laconia erano alcune figurette Pileate, le quali ei non sà troppo bene se fossero fatte per gli Castori (che sotto il nome dell'vno intesero gli antichi ambi i fratelli ) ma ben lo pensa. Nè lascierò hora di dire, che'l Pileo appresso i Romani su la insegna della libertà, perciò che su loro vsanza, che quando voleuano dare la libertà ad vn seruo gli faceuano radere il capo, e gli dauano à portare vn cappello. La quale ceremonia era fatta nel tempio di Feronia, perche questa fu la dea di quelli, alli quali era donata la libertà, & erano detti Libertini. Onde Plauto fà così dire vn seruo desideroso della liber tà. Deh voglia Dio, ch'io possa, hoggi co'l capo raso pigliare il cappello. Et leggesi che in Roma, ammazzato che su Giulio Cesare, furono piantate in sù le piazze haste con il Pileo in cima, vo lendo in quel modo chiamare il popolo, & tutta la città alla liber-

Giustino. Locresi. Crotoniati

Pausania.

Segno di libertà. Plauto.



Imagini di Castore è Polluce, dei de Nauiganti, significanti al lor apparire bonaccia, quali sono anco protettori de Caualli, essendo stelle velocissime nel corso loro, & vno de dodici segni del Zodiaco, detti i duoi gemelli sigliuoli di Gioue, &

tà di prima.Quando i Romani haucuano bisogno di soldati, ò pure che voleua allhora qualche vno leuare tumulto, & seditione, chiamauano gli seruial Pileo, intendendosi perciò, che à tutti dauano la libertà, accioche perquella hauessero da combattere. Da che viene ancora, che sù certe medaglie antiche di Bruto si vede vn cappello posto sopra due pugnali, mostrando perciò, ch'egli vccise il Tiranno, & rese la libertà alla patria. Morto che su Nerone, la plebe in Roma, come scriue Suetonio, & per le Prouincie ancora, andaua festeggiando con cappelli in capo, volendo in quel modo mostrare, che era liberata da graue, & crudel seruitù. Et si legge appresso di Plutarco, che Lucio Terentio nobilissimo Romano andò dietro al trionfo di Scipione con il cappello in testa, come se fosse stato suo liberto, & questo perche era stato per lui liberato da i Carthaginesi, che l'haueano già fatto prigione: & il medesimo fecero molti Romani nel trionfo di Tito Quintio riscattati da lui poscia c'hebbe vinta la Macedonia, come, oltre à Plutarco, scriue anco Liuso. Oltre di ciò il cappello su segno di virtù, & di gran sapere, & per questo lo danno hoggidiancora insieme coltitolo del Dottore, & del Maestro. Et metteuano anco talhora gli antichi i serui in vendita col cappello in testa, come rife risce Gellio, ma però quelli solamente che non haucano difetto alcuno; onde volea dire il capello, che non poteua il compratore ingannarsi, & che perciò il venditore veniua ad esser libero, & non era tenuto poi à cosa alcuna, come che quello fosse certo segno del la integrità, & bontà del seruo venduto. Ma ritornando alli Castori, perche come dissi sotto questo nome si intende di Polluce anchora; onde Bibulo, che fu Console insieme con Cesare,ne fece il motto, quando vide, che il suo collega si haueua così vsurpata tutta la auttorità del Consolato, & che ciò che essi tutti doi faceuano, era detto fatto da Cesare solamente, dicendo, che à sè era intrauenuto come a Polluce, il quale nel tempio dedicato à lui,& al fratello non hauea nome perche era dimandato tempio di Castore solamente, ò de i Castori. Questi dunque si faceuano, come dice Eliano, & lo riserisce Suida, giouani grandi, senza barba, trà loro fimili, con vesti militari intorno, con le spade al lato, con le haste in mano, & in vece delle stelle, ch'io dissi, faceuano loro in capo alcune fiammette ancora alle volte. Perche leggesi, che essendo già gli Argonauti stranamente trauagliati da vna graue for tuna di mare, sì che temeuano tutti di perire, & hauendo Orfeo

Eliano

fatto

Caftori perche chia mari da Nocchieri.

Thentopo. Hellanico.

Varrons.

Flammeo velo delle spore.

fatto voti per la salute di tutti, apparuero due Stelle, ouero fiame Sopra il Capo delli Castori, che loro dierono segno di saluezza, & quindi venne poi, che fossero chiamati gli Castori da i nocchie ri nelli loro pericoli. Onde Pausania scriuendo di certa statoa di Nettuno, qual'era appreifo de i Corinti, dice, che nella base di quel la erano scolpiti gli Castori, come quelli, che erano creduti Numi 'alutari alle naui, & a'nocchieri. Furono anco creduti effere certe stelle, ouero la...., liquali, come scriue Seneca, & Plinio, sogliono apparire in mare nelle gran fortune, & danno segno di bonaccia. Et perche si mostrano questi in aria, & è l'aria mostrata per Giunone, furono ragioneuolmente i due fratelli Castore,& Polluce messi in compagnia di questa Dea: allaquale fingono le fauole, come recita Theopompo, & Ellanico, che Gioue, legasse gli piedi già vna volta con catene di oro, aggiungendoui grauissimi pesi di ferro, onde ella se ne staua pendolone in aria; Volendo con ciò significare, che quella parte di sotto dell'aria, che più è lontana dallo elemento del fuoco, & perciò è più densa, oue si fanno i nuuoli, le nebbie, & le altre simili cose, facilmente si vnisce all'acqua, & alla terra, lequali sono elementi graui, & che scendono sempre. Leggesi appresso di Pausania, che in certa parte della Beotia fu vn tempio consecrato à Giunone, nelquale era vn suo simulacro molto grande, che staua in piè, & ella quiui era chia mata sposa. Ma pare à me, che più di ragione ella hauesse questo nome nella Isola di Samo; perche scriue Varrone, & lo riferisce Lattantio, che questa fu chiamata prima Parthenia da Giunone, che quiui stette, mentre che era fanciulla, & vergine, & vi si maritò anchora à Gioue; onde nel suo tempio su vn bel simulacro fatto in forma di sposa, che doueua hauere quel velo colorito, col quale le nuoue spose si copriuano la faccia, & era dimandato Flammeo, dal colore forse della fiamma, perche era rosso, & mostraua, che arrossiua di vergogna la giouane, che si doueua congiungere all'huomo: che così hanno detto alcuni di questo velo : benche alcuni altri vogliano, che si intenda altrimenti, come dirò poi disegnando Himeneo. Et perciò scriue Varrone, che su osseruato da gli antichi di non accompagnarsi insieme i nouelli sposi se non di notre, come che le honeste giouani hauestero da vergognarsi manco al buio della notte. Et andauano le spose al marito di notte portate in lettica da Muli, ò da Buoi, come scriue Suida: & era la lettica fatta in modo, che la sposa sedeua nel mezo, lo sposo dall'vn

dall'vn de'lati: & dall'altro il più honorato, & più caro amico, o parente, che hauesse, da cui forse hoggidi è venuto l'vso trà noi di trouarsi il sposo vno de suoi piu cari amici, che assistendo seco alle nozze vien poi chiamato compare dall'anello. Et portauano loro dauanti, secondo che si raccoglie da Plutarco ne i suoi proble mi, cinque fanciulli altrerante facelle accese di teda, ouero di spino bianco; le quali oltre al seruitio, che faceuano, scacciando il buio della notte, dauano anco con la luce loro segno, & buono augurio della generatione, che si aspettaua di quel maritaggio, con ciosia che il generare altro non è che produrre in luce. Nè poteuano esfere più di cinque, perche secondo alcuni fu creduto, che la donna ad vn parto potesse far fin'a cinque figliuoli, e non più . Ma considerando alcuni altri la cosa piu sottilmente, hanno detto, che vsauano gli antichi nelle nozze il numero dispare, come dimostratore di pace, & di vnione, perche non si può dividere in due parti eguali, che non vi resti sempre vno di mezo, che le può raggiungere anco poi insieme, come commune ad ambedue; onde fu creduto il numero non pare essere grato alli Dei del Cielo auttori di pace, & di quiete, & il pare à quelli dell'Inferno, dalli quali viene discordia, & disunione, si come il numero pare si può disunire facendone due parti eguali, senza che ne resti alcuna cosa di me zo, che le habbi da riunire. Et tolsero il cinque, perche questo è il primo numero, che nasci dalla vnione de i doi primi numeri pare,& dispare,che sono tre,& doi; perche l'vno non è numero, ma principio, dal quale si comincia di numerare. Et chiamauano cinque Dei parimente, & con divoti prieghi gli adoravano. Questi erano Gioue, & Giunone adulti, cioè non più fanciulli; Venere, Suadela, & Diana. Oltre di ciò metteuano gli antichi dauanti alla nuoua sposa il suoco, & l'acqua, ouero per mostrarle, che come il fuoco da sè non può produrre cosa alcuna ,nè nodrirla, per non hauere punto di humidità, & meno l'acqua, per essere tutta fredda, per il che bisogna che alla generatione de gli animali & di tutte le altre cose prodotte dalla natura il caldo, & l'humido si congiungano infieme; così fa di mestiere, che per conseruare la generatione humana, si giungano insieme l'huomo, & la donna : ouero per darle ad intendere col fuoco, che purga,& parte il puro dal non puro, & con l'acqua, che laua le macchie, & leua via le lordure : che ella hà da conseruarsi pudica, pura, & netta, & guardarsi da tutto quello, che può macchiare le leggi del matrimo.

Plutarco. Facelle ina zi alle spoce.

Numero pa re e dispa-

Fuoco, & acqua prefentati al la sposa... Giunone Spofa.

nio. Le faceuano anco portare il fuso, & la conocchia, & passare sopra vna pelle di pecora con tutta la lana la prima, volta, che entraua in casa del marito, & vsauano delle altre ceremonie assai; ma basti per hora di queste poche per dare à vedere come si habbi da far Giunone in forma di Iposa, poiche Varrone non lo disse, quando disse, che su vn suo simulacro così fatto nell'Isola di Samo. Maritornando a quello che dicemmo per relatione di Pausania, che Giunone in Beotia su chiamata la sposa, vediamone la cagione, secondo che ei la mette, ilquale cosi ne scriue. Giunone adiratasi con Gioue già vna volta parti da lui,& se n'andò in Eubea, che è Negroponte, & egli che pure la volea placare, & farla ritornare, ma non sapea in che modo, ne dimandò configlio a Citherone allhora quiui Signore, ilqual gli ricordò, che facesse fare vna statoa di quercia, & la portasse in volta coperta si che non fos se vista, fingendola vna giouane, che di nuouo egli si hauesse fatta sposa. Così sece Gioue, & già si conduceua d'intorno la nuona sposa, quando Giunone, che ciò haueua inteso, & le ne era molto rincresciuto, vscita di fuori & accostatasi al carro, oue credeua, che fosse nascosta la nuoua sposa, tutta piena di gelosia, & di sdegno squarciò gli panni, che la copriuano, & trouandola vna statoa di legno se ne allegrò assai, & rappacificossi con Gioue, & con lui stette come nuoua. Onde furono poi celebrati da gliantichi alcuni di di festa per memoria di questa fauola, la quale, come riferisce Eusebio interpreta Plutarco in questo modo. La discordia nata tra Giunone, e Gioue altro non è, che lo stemperamento de gli elementi, dal quale viene la destruttione delle cose; sì come per la temperie, ò per certa proportione che sia tra quelli, nascono le medesime, & si conservano. Se Giunone adunque cioè la natura humida, & ventosa a Gioue, che è la virtù calda, & fecca, & lo sprezza, tante saranno le pioggie; che allagaranno la terra, quante furono già vna volta nel paese della Beotia, che ando tutto sotto alle acque, onde quando furono poi queste date giù, & rimale la terra scoperta, finsero le fa fauole, che fossero rappa cifficati insieme Gioue, & Giunone, & cosi che si squarciassero i veli, & si vedesse la statoa della Quercia: perche dicono, che il primo arbore, che spuntasse fuori della terra, fu la Quercia: la quale, come dice Hesiodo, su a'mortali di doppio giouamento, con ciosia che da i rami ne raccolsero le ghiande, onde viueuano prima, & del tronco se ne fecero tetti. A Giunone fecero gli antichi

Quercia molto viile. De gli Antichi.

175



Imagine di Giunone Argiua, di Giunone saluatrice in Lauinio, & di Giunone regina de gli Dei, dell'aria patrona, matrigna, & odiatrice di Bacco, & di Hercole, purgatrice, &

mondatrice delle cose proprio effetto dell'aria,

Roje di Giunone.

Via lattea Tertullia-20.

Tito Liuio.

Marco Tul
lio .

Giunone

Februale.

Fefto.

chi ghirlande di bianchi gigli, liquali chiamauano le rose di Giunone, perche tinti del suo latte diuentarono bianchi, come raccontano le fauole, dicendo; che Gioue, mentre che ella dormiua, le attaccò Hercole ancor fanciullino alle mammelle accioche nodrendolo del suo lattenon l'hauesse in odio poi. Ma quello poppá do troppo auidamente fece sì, che la Dea si destò; & riconosciutolo da sè lo ributto subito in modo, che il latte, che ancora vsciua, per lo più si sparse per il Cielo, & quiui fece quella certa lista bianca, che vi si vede ancora, quale chiamano gli Astrologi la via lattea, & il restante caddè giu in terra sopra i gigli, onderima sero così tinti di bianco, che poi nati sono sempre bianchi, Tertulliano scriue, che in Argo Città della Grecia fu vn simulacro di Giunone cinto con rami di vite, & che haueua sotto i piedi vna pelle di Lione, quasi ch'ella volesse hauere quelli per dispregio di Bacco, & questa parimente, a dishonore di Hercole, che l'vno, & l'altro da lei fu odiato grandemente, come quella , che ad ambi fu madregna, secondo le fauole. In Lanuuio Città di Latio era adorata Giunone Sospita; la quale noi potiamo chiamare saluatrice, come principal Nume di quel luoco, secondo che recita Tito Liuio; & haueua quiui la sua statoa; come scriue Marco Tullio, vna pelle di Capra intorno, & in vna man l'hasta; & vn breue scudo nel l'altra. Et Festo parlando di Giunone Februale, perche ella hauesse questo nome, dice, che le sacrificauano i Romani il mese di Febraio, & che le feste Lupercali celebrate in questo mese, erano consecrate à lei, nelle quali andauano i Luperci scorrendo per la Città, & purgauano le donne, che per quelto porgeuano loro la mano, & essi le batteuano con quello, di che si fàil farsetto di Giunone, che sono le pelli delle Capre. Oltre di ciò si troua, che fecero gli antichi la statoa di Giunone alle volte anchora con vna forbice in mano, come riferisce Suida, & ne rende la ragione, dicendo, che l'aria intesa per Giunone, purga, & mondifica, come la forbice tagliando i peli fa i corpi politi, & mondi. Et in vna medaglia antica di Nerua Imperadore si vede vna matrona coronata di raggi, che siede in alto seggio, e tiene con la sinistra mano vno scettro, & con la destra vna forbice. Questa giudicarono molti essere Giunone, nientedimeno le lettere, che in essa me daglia sono, la dicono la Fortuna del popolo Romano. Nè mi

ricordo di hauere veduto, ò letto di altra imagine, ò statoa di Giunone, se non che alcuni, perche sanno, che la dissero gli antichi la

ritro-

මා එක්කේ ජනත් ස්වේකේ ස්වේක්කේ ස්වේක්කේ ස්වේක්කේ ස්වේක්කේ ස්වේක්කේ ස්වේක්කේ ස්වේක්කේ ස්වේක්කේ ස්වේක්කේ ස්වේක්කේ

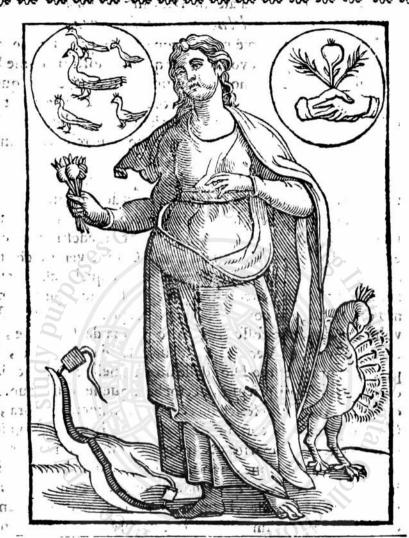

ووالى دوسى دوسي دوسي دوسي دوسي دوسي

Imagine di Giunone inuetrice à protettrice del matrimo nhosdetta Giunone giugale, & del giogo & vecelli à lei facrati, significati l'vfsitio de maritati. & la successio ne oprole che ne viene dal matrimonio concorde.

Virgilie.

ritrouatrice del matrimonio, & che haueua la cura delle nozze; on de Didone appresso di Virgilio, quando hà disegnato di sassi matito Enea, sacrifica ad alcuni Dei, ma inanzi à tutti à Giunone.

Che tien del nodo marital la cura.

L'hanno fatta in piè vestita con capi di papauero in mano, & con vn giogo a' piedi, volendo per questo mostrare come hanno da stare il marito, & la moglie congiunti insieme, & per quelli la numerosa prole, che poi viene succedendo. Di che non trouo però fatta mentione da alcuno degliantichi, ma si bene che in Roma fu chiamato certo luoco Vico giugario, perche Giunone è detta Giugale, quasi che col fauore del suo Numme si giungessero insieme l'huomo, & la donna; hebbe quiui vn'altare, onde andauano i nouelli sposi, & erano dal sacerdote legati insieme con cer ti nodi, dando perciò loro ad intendere, che così doucuano essere gli animi loro legati poi sempre in vn medesimo volere, come erano i corpi allhora da quelli nodi. Onde è venuto che togliendo alcuni poi forse l'essempio da questo, & quello che si può vedere. nella imagine di Venere fatta in ceppi, banno dipinto il matrimonio con il giogo in colto, & con gli ceppi a i piedi. Questo hanno voluto alcuni, che fosse introdotto prima da Giunone, come hò detto, alcuni, da Venere, & alcuni altri da Himeneo, ilquale fu perciò adorato come Dio dellenozze, nelle quali lo chiamauano con certi folenni prieghi, accioche à quelle fusse fauoreuole, & desse col Nume suo felice successo. Ma leggesi anchora, che mostrando gli antichi con molte cerimonie la pace, & unione, che doueua esfere frà marito, & moglie, & desiderando à quelli ogni bene, & consolatione, non nominauano in celebrando le nozze, se non quelle cose, le quali poreuano dare buono augurio, & segno di felicità. Onde chiamauano anco souente la Cornacchia. come si vede nella imagine della Concordia, & facrificando à Giu none Giugale cauauano il fele alla vittima, & lo gittauano dietro all'altare, per mostrare, che frà marito, & moglie non deue esse re amarezza di odio, nè di sdegno alcuno. Et per questo vogliono alcuni, che Himeneo parimente fossechiamato, non perche ha uesse ordinaro il matrimonio, ma perche dopò molti trauagli, & graui pericoli egli ottenne le desiderate nozze con felicissimo successo; & la nouella è tale. Himeneo su vn giouanetto in Athene.

figliuolo di Apolline, & di Calliope vna delle noue Muse, tanto

bello, & di faccia così delicata, che da molti era stimato semi-

Vico giuga nio

Giunone gingale. Sposi lega-

Matrimo-

Himeneo .

Bele gitta-

Nonella di Himeneo .

na, il.

na, il quale si innamorò ardentissimamente di vna bella, & nobilissima giouane,e senza sperare di poter mai godere dell'amor suo, perche egli era di famiglia à quella della giouane troppo inferiore di sangue, & di richezze, andaua come poteua il meglio nodrendosi dell'amata vista, & quella seguitava sempre, & ouunque à lui fosse lecito, & concesso di andare, & trouauasi spesso (aiutandolo in ciò molto la pulita guacia) frà le altre giouani accócio in mo do, che vna di quelle era creduto facilmente. Or mentre che il miserello in questa guisa inganna altrui; ma più se stesso, auenne, che ei fu rubato con l'amata sua ; & con molte altre nobilissime giouani di Athene, andate di compagnia fuori della città per i facrificip di Cerere Eleusina, da'Corsari arrivati quiui all'improviso. Li quali, poscia che surono lungi da Athene per molte miglia, liett della preda si ridusfero in terra, e ricitatisi in certo luogo, oue si teneuano sicuri, stanchi già per il continuo nattigare, si addormentarono. Allhora Himeneo, presa l'occasione di liberare sè, & le rapite giouani, gli vecise tutti, prima che alcun di loro si suegliasse, & hauendo rimesse quelle in luoco ucuro, se ne ritornò alla città, & promisse à gli Atheniesi di ristituir loro le già perdute figliuole, se volcuano dare à lui per moglie quella, che egli amaua cotanto. Il che gli fu accordato volontieri, parendo ad ogniuno, the eglil haueste molto bene meritata. Et così hebbe Himeneo la tanto da lui desiderata giouane. Fatte le solenni, & liete nozze, visse poi con quella felicemente tutta la sua vita. Perche dunque da costui furono ricuperate quelle Vergini, & il matrimonio, che si desiderò tanto, hebbe felice successo, replicauano souente gli antichi il nome suo nelle nozze per buono augurio, come chedesiderassero a quelli che si maritauano, la felicità d'Himeneo. E questa fu cosa de i Greci, sì come fù de i Romani di chia mare Talassione per buono augurio parimente nelle nozze. Perche, come scriue Liuio, quando furono rapite da i Romani le donne Sabine, venne alle mani di vn pouero Soldato, vna bellissima giouane; la quale ei disse, à chi gliene dimandaua, di condure à Talassione, perche haueua già visto, che qualch'vno le haueua gittato l'occhio adosso per leuargliela. Era Talassione allhora vn Capitano di gra valore, & hauuto per ciò in molto rispetto, onde vdite il nome suo non fu chi osalle pur di toccare la giouane; anz che facendo fedele compagnia à colui, che l'haueua, andarono gridando tutri insieme à Talassione, à Talassione, il quale hebbe molto cara la bella

Talassione chi amato nelle noz-

### 180 Imagini de i Dei

bella gionane, & con liete nozze se la fece moglie, & vissero dapoi felicemente sempre insieme . Chiamauano dunque Talassol ne, desiderando a noui sposi la buona ventura, che pel nome di lui hebbe quella rapita giouane . Ouero che questo era perche Talassione fignifica certa cesta nella quale teneuano le donne la lana, & le altre cose da filare, & volcuano gli antichi, secondo Var rone, replicando spesso questa voce nelle nozze, ricordare alla spo sa; quale haueua da essere l'officio suo, poi che era maritata: il che Plutarco ancora conferma ne i suoi problemi, riferendo put anco quello, che hò detto poco di sopra, che la sposa entrando in casa del marito la prima volta, portaua seco la conocchia, & il fuso, & passaua sopra la pelle di vna pecora, o che vi sedeua sù, come scriue Festo; perche da quella si trahea la lana, che si acconcia poi ad vio di filare, & diceua queste parole; Que tu sei Caro; io sono Caia, che veniuano à mostrare, che tutto haueua da essere commune frà il marito, & la moglie, & che in casa doueuano essere egualmente padroni ... Et hanno voluto alcuni, che in tale cerimonia fosse vsato questo nome di Caia per rispetto di Caia Cecilia, che fu Tanaquille moglie di Tarquino Prisco Re de Romani, donna saggia, & virtuosa, che gouernò benissimo la casa sua. Onde Varrone scriue, & foriferisce Plinio, che in certo tem pio fu guardato come cosa degna di rinerenza il fuso; & la conoci chia di costei; & vi giungono alcuni ancolle pianelle; quindi dicos no, che venne l'vsanza di portar seco la sposa la conocchia con la lana,'& il fuso, per ricordarsi di imitare la virtù di quella gran donna, la quale filò, & fece di sua mano vna bella weste regale à Seruio Tullio suo genero, che successe al marito nel regno, la qual le fu posta poi nel tempio della Fortuna. Andaua anco la houa spo sa cinta di certa fascia di lana stretta sù la camiscia col nodo d'Her cole, quale era fciolto dallo sposo la prima notte , che staua con lei pigliandone augurio di douere essere così felice in hauere figlinoli, come su Hercole, che ne lasciò settanta. Età questo fare chiamaua in suo aiuto la Dea Virginense, perche ella era creduta hauer cura, che la fascia virginale portata dalle giouani tutto il temposche stauano vergini, fosse sciolta felicemente subito, che erano maritate. Et viarono gl'antichi, come riferisce Santo Agostino da Var rone, di portar questa Dea insieme con alcuni altri nella camera, oue doueuano stare la prima notte insieme i nouelli sposi, accioche con l'aiuto di questi lo sposo più facilmente raceogliesse il deside-

Varrone.

Node d'Hercole.

Virginense Dea.

rato fiore, & manco fosse diffeso dalla spola, poscia che si vedeua tanti Dei attorno, che tutti, la confortauano à ciò, & ciascheduno secondo il suo officio, perche erano partiti gli officii fra loro in questo negocio, nel quale pareuano essere i generali presidenti Venere, & Priapo, cui fu pur anco dato particolare officio: & lo chiamarono allhora Dio Mutino, perche desse forza allo sposo di trauagliare gagliardamente, & di mettere in core alla sposa di non fare alcuna resistenza. Vi erano poi il Dio Giugatino per giuge re insieme marito, & moglie: il Dio Subigo, che procuraua, che I'vno sottomettesse, & l'altra si lasciasse sottomettere facilmente: la Dea Prema, che induceua la sposa à lasciarsi ben premere: & la Dea Partunda, che non lasciaua punto temere di parto, che hauesse da venire. Et credo che ve ne fossero ancho de glialtri, perche, come dissi da principio; diedero gli antichi particolari Dei à tutto quello, che faccuano, ò che con diuersi cognomi dauano ad vno solo la cura di diuerse cose, come à questo proposito parlando Martiano à Giunone esprime questi quattro cognomi, Iter duca, Domiduca, Vnxia, è Cinxia, che nelle cerimonie de'maritaggi le furono dati; & dice : A ragione hanno da chiamarti di core legiouinette spose, perche tu habbi cura di loro in andando: perche tu le meni sicure nelle desiderate case de i loro sposi, perche tu facci, che l'vngere le porte sia con buono augurio, & perche tu non le abbandoni, quando pongono giù il cinto Virginale. Et questo sà, che Giunone sosse anco la Dea Virginense. Ma lascian do tanti Dei, delli quali no hò trouato mai gli simulacri, ritorno à qualcuna di quelle cerimonie, che ponno seruire alla imagine di Himeneo . Viarono dunque gli antichi di cingere anco le porte della casa con certe bende, ò fila di lana, vngendo gli gangheri di quelle con sungia di porco, con grasso di becco, per rimedio di tutti gli incantesimi, che souente erano fatti a'nouelli sposi, se lo stridore de i gangheri era vdito, aprendosi, o serrandosi le porte. Spargeua anco per questo, come hanno detto alcuni, lo sposo delle noci, accioche non fosse vdito altro che il rumore, che quelle faceuano cadendo in terra, & lo strepito de i fanciulli, che le raccoglieuano, quando gridaua la sposa, & doleuasi nello scioglier la fascia, ch'io dissi, perche alcuna ve ne era, che si fortemente gridaua, che faceua alle volte grandissima compassione à chi l'vdiua. Altri hanno detto che lo spargere delle noci mostraua, che l'huomo maritandosi lasciaua tutte le cose fanciullesche, perche soglio-

M

no i

Mutine :

Gingatino. Subigo .

Prema. Partunda



Imagine d'Himeneo dio del matrimonio & delle nozze, con l'imagini d'alcuni fanciulli, che raccolgono noci sparse, significante la perpetuità & indissolubilità del matrimonio, il rossor virginale, & che bisogna à chi ha carico di casa lasciar le cose fanciullesche.

no i fanciulli giuocare souente con le noci. Varrone ha voluto, che ciò si facesse per tirare buono augurio da Gioue, cui le noci erano consecrate. Et Plinio parimente l'interpreta ad vn'altro modo. Ma di questo, & delle altre cerimonie vsate nelle nozze basta quello, che io ne hò detto, per venire à disegnare il Dio di quelle, che fu come diffi, Himeneo . Questi da gli antichi fu fatto in forma di bel giouane coronato di diuersi fiori, & di verde persa, che teneua vna facella accesa nella destra mano, & nella sinistra haueua quel velo rosso, ò giallo che fosse, col quale si copriuano il capo, & la faccia le nuoue spose la prima volta, che andauano à marito. Et la ragione, che poco di sopra promisi dire di ciò, è tale, che le mogliere de i Sacerdoti appresso de gliantichi Romani vsauano di portare quasi sempre vn simile velo: & perche à que sti non era concesso, come à gli altri, di fare vinqua diuortio, copten do la sposa con quel velo, si veniua à mostrare di desiderare, che quel matrimonio non hauesse da scioglersi mai. Ma questo non vieta però, che il medesimo non mostrasse anco la honesta vergogna della sposa, come hò detto; la quale potiamo dire, che fosse vna cola stessa con il Pudore, hauuto in tanto rispetto da gli an tichi, che fu come Dio adorato. Onde gli Athenieli gli consecrarono vn'altare, & appresso i Lacedemonij gli su fatto vn simulacro per questa cagione raccontata da Pausania. Haueua Icaro ma. ritato la figliuola Penelope ad Vlisse, con animo, che ei non glie la leuasse di casa mai, ma douessero habitare sempre tutti insieme : come ne lo pregò molte volte dapoi; ma nulla giouandogli, perche VIIIe haucua deliberato di ritirarfico la moglie à casa sua, si voltò il buon vecchio à pregare la figliuola, che non lo lasciasse: & benche ella fosse già in camino per andarsene col marito, non lasciaua egli però accompagnandola di pregarla, che restasse seco, Vlisse all'vituno vinto dall'importunità del suoceto si voltò alla moglie, & le diede libera licenza di fare ciò, che voleua, ò andare seco, ò restare col padre; A questo ella altro non rispose, se non che tiratosi vn velo in capo, si coperse con quello la faccia; da che parue al padre d'intender benissimo, che l'animo della figliuola era di andare col marito; però senza più dire altro la lasciò andare, & quiui, oue ella si coperse il viso, pose vn simulacro al Pudore, cioè a quella honesta vergogna, che mostrò Penelope, di contradire al padre per non lasciare il marito; & doucua effere fatto in simile foggia con la faccia coperta. Si che mostrandosi la M

Plinie.

Imagine di Hime-

Tudore Dio •

Icaro.
Penelope.
Vlisse.

vergogna in questo modo, si può ben dire, che perciò si coprimi la nuoua sposa col velo, qual dissi, che portaua Himeneo nella sinistra mano. Et, ritornando à mettere quello, che resta di lui. egli haueua due socchi gialli à piedi; questi erano certa sorte di scarpe, che vsauano alle comedie, & le donne parimente gli portauano. Et tutto il disegno, che hò fatto di costui è descritto da Catullo in questo modo:

CALULLO .

O de l'alto Helicone Habitator felice. O d'Vrania celeste, Lieto, e giocondo figlio, Che ne le forti braccia Del disioso amante Con legittimo nodo Metti la delicata verginella.

Cinge Himeneo le tempie Di belli , e vaghi fiori De l'odorata perfa, E tenendo con mano Il colorito velo Moue lieto per noi Il bianco piè vestito Et adorno del bel dorato socco.

In questo di giocondo Vien con soaue voce Cantando a noui spos Allegre canzonette. Con piè prospero mena Gli festenoli balli, E con felice destra La risplendente face porta inanzi:

#### De gli Antichi.

Seneca pari mente così ne dice :

Tu, che la notte con felice auspitio
Scacci, portando ne la destra mano
La lieta, e santa face, hor vien' à noi
Tutto languido, & ebbro; ma pria cingi
Di be fiori, e di rose ambe le tempie.

Claudiano in certo Epitalamio descrisse Himeneo in que-

Dagli occhi un soanissimo splendore

Esce, ch'à rimirarlo altrui contenta.

E i caldi rai del Sole, e quel rossore,

Ch'ogn'animo pudico tocca, e tenta,

Spargon di bel porporeo colore.

Le bianche gote, a le quai s'appresenta

La lanugine prima accompagnata

Da bella chioma crespa, & indorata.



Imagini de i Dei

# LA GRAN MADRE

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE



186

A Terra fu creduta da gliantichi essere stata la prima di tutti i Dei, & perciò la chiamarono la gran Madre, e la Madre di questi Et secondo che di quella viddero la natura essere diuersa, & molte le proprietà, così molt i nomi le dierono, & diuersi; & in varij modi l'adorarono, & ne secero statoe. Onde hauendo io già detto, come di lei intend essero

per Giunone alle volte, & ne facessero imagine, hora dirò delle altre, che appresso de gli antichi furono tutte Dee significatrici della Terra. Alla quale solamente di tutte le parti dell'vniuerso scriue Plinio, che meritenolmente su dato cognome di materna riuerenza: imperoche nati, che sono i mortali, ella gli riceue secondo l'vsanza de gli antichi, quale era di porre il fanciullo, subito vscito del ventre della madre in terra; come nelle braccia della generale madre di tutti, & leuarnelo anco poi subito, & hebbero perciò vna Dea chiamata Leuana, la quale credeuano che à questo fosse sopra, di fare col suo Nume, che quel fanciullino allhora nato fosse felicemente leuato di terra : si come ne hebbero ancho vna, che haueua la guardia delle Culle de i medesimi fanciul lini, chiamata da loro la Dea Cunina; & Vagitano fu il Dio del piangere de i fanciulli, che da Latini è detto Vagire. La Dea Pauentia era sopra al pauore, cioè timore de i medesimi, & Rumi na, sopra il lattare, perche Ruma diceuano gli antichi alla mammella. Potina fu la Dea della potione, cioè del loro bere: & Edusa dell'esca, cioè del mangiare. Hauendo dunque la Terrariceuuto gli mortali, subito che sono nati, come amoreuole madre, gli nodrisce anco poi,& sostenta; & quando alla fine sono da tutti abbandonati, ella gli raccoglie nell'ampio suo seno, & in sè medesima gli serra: Et non gli huomini solamente, e gli altri animali, ma cutte le altre cose anchora paiono hauer vita quì frà noi dalla terra, & essere da lei sostenute, nodrite, & conseruate. Per le

Eerra perche detta madre. Leuana Dea.

Cunina . Vagitano. Pauentia .

Potina . Edusa .

quali

quali cose à ragione ella fu detta gran Madre, & Madre de i Dei parimente, perche erano stati i Dei de gli antichi mortali, & erano viuuti vn tempo di quello, che la terra produce, come ne viuono tutti gli altri mortali. Et fu questa la medesima, che Ope, Cibele, Rhea, Vesta, & Cerere, & altre ancora dimostratrici delle diuerse virtu della Terra. Delle quali esporrò gli nomi in disegnando le imagini loro fecondo che mi tornerà bene, & ne raccon terò le fauole, od altro che sia, se verranno à proposito. Imperoche come i dipintori adornano le loro tauole con tutti quelli ornamenti, che sanno migliori, accioche a'riguardanti paiono più vaghe, così hò cercato io di fare mentre che disegno queste imagini con la penna. Percioche espongo tallhora alcuni nomi, talhora interpreto qualche fauola, & di alcuni ne racconto alle volte semplicemente, & alle volte anchora tocco qualche historia, secondo che mi pare più cofarsi a quello, di che haurò già detto, ò mi resti da dire,parendomi di douere essere à questo modo, se non diletteuole à chi legge, almeno non troppo noioso, conciosia che la va. rietà delle cose soglia leuare gran parte di noia a i lettori. Venendo dunque a dire della gran Madre, ella fu chiamata Ope da gli antichi perche questa voce significa aiuto, & non è chi più aiuti la vita de i mortali della terra :onde Homero la chiama donatrice della vita, perche ella ci dà oue commodamente potiamo habitare, & ci porge onde habbiamo da nodrirci, & in molti altri modi ci gioua à guisa di pietosa madre. Et perciò Martiano descriuendola, dice, ch'ella e di molta età, & ha vn gran corpo, à che si confà quello, che scriue Pausania, che in certa parte della Grecia appresso il fiume Craside su vn tempietto della Terra oue ella su chiamata la Dea dal largo petto: & se ben partorisce spesso, & habbi intorno molti figliuoli, nondimeno hà puranco vna veste tutta dipinta a fiori di color diuersi, & vn manto tessuto di verdi herbe, nel quale paiono esfere tutte quelle cose, che più sono prezzate da'mor tali; come le pretiofe gemme, & i metalli tutti, & vi si vedeua anchora copia grande di tutti i frutti,& vna abondanza mirabile di tutte le cose. Ora chi è, che in questo ritratto non riconosca la Terra? La quale Varrone, secondo che riferisce Santo Agostino nel libro della Città di Dio, vuole, che sia chiamata Ope, perche per l'opera humana diuenta migliore, & quanto e più coltinata, tanto è più fertile, & che sia nomata Proserpina, per che vscendo da lei vanno come serpendo le biade, che ne nascono, & che

Opr.

Homero ..

Martiane.

Imagini de i Dei

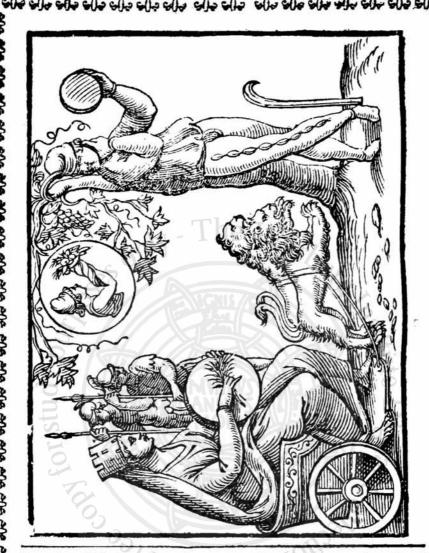

Imagine delle dea Ope detta anco Berecinthia madre de gli Dei, interpretata per la Terra, E li animali, E alberi à lei sacrati significant i la fruttuosa coltinatione del terreno, E ogni vno esser sottoposto alla natura benche grande. vi è anco l'ima gine de suoi Sacerdoti detti Coribanti, che dimostrano che ogn' vno debba essercitarsi virtuosamente e non stare otioso.

& che siardetta Westa si perche di verdi herbe si veste. Oltre di ciò la dipingeanchos & infieme espone tutta la pittura, il Boccaccio, quando scriue della progenie de i Dei, & dice, che ella hà in capo vna corona fatta à torri, perche il circuito della terra à guisa di corona è tutto pieno di Città , di Castella , di Villaggi , e di altri edificip. La veste ressura di verdi herbe, & circondata da fronzuti rami, mostra gli arbori, le piante, & le herbe che cuoprono la terra Malo scettro in manopche significa, che in terra sono i regni tutti,& tutte le ricchezze humane, & mostra la potenza ancho ra de i Signoriterreni . Per gli timpani, che ella patimente hà, si intende la rotondità della terra partita in due meze sfere, delle quali l'vna è chiamata l'Hemispero soperiore, & è quella che habitiamo noi; & l'altra inferiore oue sono gli Antipodi. Hà poi vn carro con quarrio ruote, perche se bene ella stà ferma, & è immobile, l'opere hondimeno, che in quella si fanno, sono con certo ordine variate per le quattro stagioni dell'anno, & se ne vanno succedendo l'yna all'altra. Lo tirano i Lioni, ouero per mostrare quelle che fann o i Contadini seminando il grano, i quali subito lo cuoprono, accioche gli auidi vecelli non ne faccino preda, come fanno i Lioni, quando caminano per lochi poluerofi, che come scriue Solimo, lenano via con la coda le sue pedate, accioche per quel le non habbiano da spiare i Cacciarori doue vanno, ouero perche non è terra alcuna si fia quanto vuole aspera, & dura, che coltiuan dola non diuenti molle, & facile al produrre, ò pur'è, per mostrare, mettendo fotto al giogo della Dea Ope il Lione Rè de gli altri animali, che i Signori del mondo parimente sono soggetti alle leg gi della natura, & che cosi hanno essi bisogno dell'ainto della terra, come gli altri. Le fauote dicono, che sdegnata la Madre de i Dei contra Hippomene, & Atlanta, perche senza rispetto del suo Nume giacquero infieme in vna felua à lei consecrata, gli fece diuentar Lioni, & volle che dapoi tirassero sempre il suo carro. Mo strano le sedi, che à questa Dea stanno di intorno, che, se ben le altre cole tutte si muouono, ella stà ferma però sempre, o veramente perche sono vote, ci danno ad intendere, che non solo le case male Città anchora, & per pestilenza, & per guerre, & per altriidifagrifi votano spesso, ouero che sopra la terra sono molti luochi dishabitati. Gli Sacerdoti dimandati Coribanti, li quali quiui stanno dritti, & armati, vogliono mostrare, che non solamen te i coltinatori della terra, ma i Sacerdoti anco, & quelli che alle Città

. il .

Espositione della imagine di Opo-

Natura de Lioni.

\$12 . 138 . 12(m. 17)

43.10

Ifidoro. Chiaue da ta alla grã Madre.

città, & a'Regni sono sopra, non doueriano sedere, ne starsi in otio, ma che deue ciascheduno pigliare le sue armi, chi per coltiuare la terra, chi per pregar i Dei, & chi per difendere la patria. La imagine che fa Varrone della Dea Ope è di tal maniera, Mettesi sopra vn carro tirato da Lioni vna donna, che hà il capo cinto di torri à guisa di corona, tiene lo scettro in mano, & è vestita di vn manto tutto carico di rami, di herbe, & di fiori, intorno le stanno alcuni seggi voti, & vi sono anco i risonanti timpani, & l'accompagnano certi sacerdoti con glielmi in testa, con gli scudi al braccio, & con l'aste in mano . Scriue Isidoro, che su datal. tre volte all'imagine della gran Madre vna chiaue, per moltrare che la terra al tempo dell'inuerno si serra, & in se nasconde il seme fopra lei sparso, qual germogliando vien fuori poi al tempo della Primauera, & allhora è detta la terra aprirfi, Si come riferisce ancho Alessandro Napolitano. Faceuano anchora gli antichi ghirlande à questa Dea talhora di quercia, perche così viueuano già i mortali delle ghiande prodotte da lei , come viuono hoggidi del grano, & de gli altri frutti, che la medesima produce . Et di Pino talhora, che questo arbore a lei era consecrato so fosse per la gran copia de Pini, che era nella Frigia, oue ella fu priu ma adorata, & fu perciò detta ancora la Dea firigia, come che quel paele fosse tua propria patria, one furono prima celebrate le sue sacre cerimonie, onde da Berecinto montedi quel paese ella fu parimente chiamata Berecinthia; & cofi la noma Virgilio, quan do a lei rassimiglia Roma, & la disegna anco in gran parte; dicendo,

Dea Frigia.

Berecithia Virgilio

Qual Berecinthia madre de gli Dei

Coronata di Torri sopra il carro

Sen và per le Città di Frigia altera

De la dinina sua prole, onde cento

Nipoti tutti habitaton del Cielo

Si vede intorno, e quei sonente abbraccia.

Pino dato alla gran Madre. Ati, e fua nouella. Ouero fu il Pino dato à questa Dea, perche Ati bellissimo Giouane, & amato già grandemente da lei, morendo su cangiato in questo arbore, & la fauola che se ne legge è, che inhamotata la Dea di puro, & casto amore di questo giouane, se lo tolle, & die degli la cura delle sue sacre cose, con patto, che egli douesse conseruarsi vergine, & pudico sempre, come egli promise di fare, & con giuramento se ne obligò. Ma no l'osserud poi il misero, percio che che innamoratofi di vna bella ninfa figliuola di Sangario fiume di quel paele, si scordò la promessa fatta alla Dea, & godè souente dell'amore luo. Di che quella fu si forte sdegnata, che fece subito morire la ninfa, & scacciò il giouane da sè, & dal suo seruitio. Il quale rauedutosi del peccato commesso, venne in tanto furore, che andaua come pazzo correndo per gli alti monti gridando, & viulando sempre & come forsennato battena il capo di quà, & di là e con acutissime pietre stracciaua spesso il delicato corpo, & tagliatosi anco con queste il membro, che tanto haueua offeso la Dea, 10 gittà lontano da sè; & era per vecidersi affatto, se non che quella all'ultimo mossa à pietà di lui lo fece di uentare un Pino, & per mostrare, che riteneua pur'anco memoria dell'amato giouane, volle esser coronata poi de i rami di questo arbore; & ordinò che all'auenire i suoi Sacerdoti fossero castrati co l'acuta pietra nel modo, che il milero giouane si castrò da sè, & andassero nelle sue feste così aggirando, & dibattendo il capo, & ferendosi le braccia, & le spalle, & spargendo il proprio sangue, come il medesimo fece egli correndo già forsennato per gli alti monti. Et surono oltre à gli altri nomi che hebbero, detti anco Galli questi Sacerdoti, da vn fiume della Frigia di questo nome, delle acque del quale chi beeua impazziua subito, & era buono all'hora da seruire alla Dea, perche arditamente faceua tutte le pazzie; che hò dette. Pausania feriue , che în certa parte della Grecia fu vn tempio dedicato alla Dea, & ad Ati insieme, che alcuni dissero, che ei fu ammazzato da vn Cinghiale mandato per questo da Gioue, che si hebbe à male, che egli fosse tanto domestico della Dea, & tanto amato da lei; Fauole di & racconta poi vn'altra fauola del medesimo, la quale e tanto fauola apunto, che mi pare, che meriti di effer rifferita, & è, che del feme sparso in terra da Gioue, (che sognaua di essere forse con qualche bella giouane) nacque vn Genio, ò Demone, che voglia mo dirlo, in forma di huomo; ma che haueua però l'vno, & l'altro sesso, & fu chiamato Agdiste . Di che spauentati gli altri Dei, come di cosa mostruosa, gli furono subito attorno, & gli tagliarono la parte maschile, & la gittarono via. Di questa da indi à poco nacque vn'arbore di pomo granato, de'frutti del quale la fighuola di Sangario fiume passando di là se n'empiè il grembo per mangiarseli: ma questi sparuero quasi subito, & ella restò grauida, & al suo tempo partori vn bel bambino, qual per vergogna nascose in certa selua, oue vna capra andò sempre à dargli il latte, sì

Sacerdoti castrati .

Agdiste.

che non perì; ma fatto già grande fu nomato Atilde era tanta bel-

Ali che fignifichi .

A. 1 234 7. Claudia Vestale.

lo, che più tosto cosa diuina, che humanaparena elleren onde il Genio Agdiste ne faardentissimamente innamorato. Avenne, che il bel giouaue mandato da i suoi andò à Pellinunte circa principale della Frigia, oue il Rè del paese se lo fece genero; dandogli per moglie la figliuola: & già era tutto in punto per celebrarsi le nozze quando Agdisteli che andaua dietro all'amato gionane i arrino quiui ; è tutto pieno d'ira, & di rabbia, vedendo che altruiera per godere la cosa da lui tanto amata, cacciò subito con suoi incanti, ò come si facesse, vua così fatta pazzia nel capo di Ati & del Rè suo suocero, che furiosamente si tagliorono ambi con le proprie mani il membro genitale. Ma pentito dapoi Agdiste di ciò che ha ueua fatto, perche l'amore che portaua ad Atinon se ne era anco del tutto andato, pregò Gione, & l'ottene, che le altre parti del cor po dell'amato giouane non potessero corrompersi, ne infracidirsi più mai. Et altro non ho letto di questo Ati, se non che per lui vo leuano gli antichi inteder quei fiori, alli quali non succede mai frut to alcuno, nè producono seme, come riferisce Eusebio, & perciò finsero le fauole, che ei si castrasse, come hò detto. Ma ritornia. mo alla gran Madre, la quale con solenni commonie su portata di Frigia à Roma da huomini mandati colà à posta, secondo che haueuano inteso i Romani da i verfi della Sibilia douersi fare, & che bisogaua che fosse riceuura da casta mano. Onde si fesmò la na ue, che la portaua, alla foce del Tebro, one era andata quasi tutta Roma ad incontrarla; nè era possibile mouerla quindi, ben che molti, & molti si sforzassero di tirarla sù per le acque del fiume. Allhora Claudia vergine Vestale, della pudicioia della quale molti dubitauano, perche andaua più vagamente ornata,& conuersaua, & parlaua più liberamente, che non le sarebbe forlecon uenuto, inginocchiatasi sù la riua del siume, e stendendo le mani giunte verso la Dea: Tu sai, disse, alma Dea, ch'io sono stima ta poco casta; se cosi è, ti prego fanne segno: che condennata da te mi confesserò meriteuole della morte; ma se anco è altimente, tu, che casta sei, & pura, facendo fede della integrità mia, segui ta la mia pudica mano. Et questo detto dette di piglio ad vna picciola fune, è tirò la naue a suo piacere, mostrando la Dea di seguitarla volontieri con non poco stupore di chi vide. Et non fu da poi piu chi osasse pensare male di Claudia, della quale hò ciò raccontato, perche questo fatto potrebbe seruire a chi volesse dipigere



AND CONTRACTOR (CONTRACTOR)

Simulacro della Dea Cibele, che è la terra, & il carro done era condotto processionalmente tirato da due Vacche dinotanti la fertilità della terra, & la viilità che da quella ne viene à mortali.

N

la Pudicitia: beche si possa fare in molti altri modi acota, come po trà chi ne vorrà la fatica, raccogliere da molte imagini già disegna te, & che restano a disegnare. Il simulacro di questa Dea portato al hora dalla Frigia, su vna gra pietra negra, che era adorata da quelle geti sotto il nome della Madre de i Dei. La quale arrivata oue Almone piccolo siume entra nel Tebro, su quiui lauata da vno de i suoi Sacerdoti; & posta poi sopra vn carro, tirato da due vacche; su portata nella Città con grande allegrezza del popolo; onde su osseruato di portarla poscia ogni anno con solenne pompa nel medesimo modo, & al medesimo suoco a farla lauare da i suoi Sacer doti, si quali lauauano sè stessi ancora, & le sue costella, come si vede appresso di Ouidio, oue dice:

Owidia.

Vnluoco è doue il fiumicello Almone
Entra nel Tebro, e la scia il proprio nome;
Quiui l'antico Sacerdote ornato
Di porpora, con molta riuerenza
Lauane l'acque di quel picciol fiume
L'alma sua Dea con le sue sacre cose.

Prudentio,

S. Anofina

Et a questa cerimonia andauano innanzi al carro molti co i piedi scalzi, come dice Prudentio, & cantauano le più dishoneste co se, che sapeuano dire di questa Dea, & di Ati suo innamorato. Onde Santo Agostino dannando quelle diaboliche feste dice, che non si vergognauano quelle pazze genti di gridare dinanzi alla Ma dre de i Dei cose, che le madri loro si sariano vergognate di ascoltare. Et Herodiano scriue, che andauano gridando allhora in quel modo non solamente persone vili & plebeie, ma molti nobili ancora, & huomini di conto, li quali si mutavano di habito per non essere conosciuti, & andauano poi dicendo & facendo turte le più dishoneste cose, che sapeuano. Furono anco osseruate molte feste, fatti molti giuochi, e celebrate molte cerimonie in honore di questa Dea: ma, perche di nulla seruirebbono al proposito nostro, meglio è il lasciarle, & dire piu tosto, che benche habbino voluto alcuni, che lo spargere del sangue proprio, qual saceuano i suoi Sacerdoti, come dissi, a lei fosse in vece di sacrificio, si troua non dimeno, che le fu facrificata anco la Porca, confacendosi molto questa bestia per la numerosa prole, che di lei nasce, con la fertilità della terra. Et Ouidio dice, che quando ella arriuò a Roma, le fu sacrificata vna giouenca indomita, hauendo forse impa-

Vittime. della gran Madre. Onidio.

rato

rato i Romani da quelli di Egitto, che questo animale fosse confor me alla terra, por che quelli, come riferisce Macrobio, volendo con loro misteriosi fegni mostrare la terra, faceuano vn bue, ò vacca che fosse. Appresso di Cornelio Tacito si legge che alcuni popoli della Germania adoravano la Madre Terra, come quella che esti pensauano, che interuenisse in tutte le cose de i mortali; ma perche questi non haucuano, come disti già, tempij, nè simulacri, faceuano le facre cerimonie di costei in vn bosco con vn carro coperto tutto di panni, il quale non poteua toccare altri che il Sacerdote, come che egli solo sapesse, che la Dea era quiui: & perciò gli andaua appresso con molta riuerenza, facendola tirare da due vacche per condurre quella come a spasso pel paese. A lihora erano i giorni tutti allegri, & giocondi, non si poteua guerreggiare in mo do alcuno, stauano tutti i ferri serrati, & coperti, & il paese era all'hora tutto pieno di pace & di quiete, & in ogni luoco; oue andaua la Dea, era guardato con rispetto grande. Ma satia, che ella era poi di andare attorno, & quando ella non voleua più conuersare frà i mortali, andauano a lauare in certo laco il carro, che la portaua, le vesti, che la copriuanno, & lei stessa anchora, come credeuano alcuni. Et i serui, che questo faceuano, eranbinghiottiti dal medefimo laco, nè si vedeuano mai più, il che accresceua la religione, & faceua che la Dea era sempre più temuta. La quale, come scriue il medesimo Tacito, adoravano parimente alcuni altri popoli della Germania, pure senza hauerne simulacro alcuno? ma la insegna della lor religione era portare la imagine devn Cinghiale, & questa àloro era in vece di arma, & pensauano di douere essere, mostrandosi in questo modo adoratori della Dea, sicuri da tutti i pericoli, & da i nimici anchora Ricordomi di hauer visto in vna medaglia antica di Faustina, la imagine della gran Madre, che si confa assai a quella, che io disegnai, & esposi dianzi: percioche è vna donna che hà il capo cinto di torri; siede, & stà con il braccio destro appoggiato alla sede, & con la sinistra mano sostiene uno scudo fermato sopra il ginocchio, & da ciascheduno de i lati ha vn Lione. Fu poi chiamata que-Ra Dea Cibele da cerro monte, nella Frigia, di che dice Diodoro Ciciliano. Che fu vn'antico Rè in Frigia nominato Meone, quale hebbe in moglie vna chiamata Dindimene; Di che effendo nata vna fanciulla, & non volendo la madre alleuarla, la pose nel monse Cibele, done su nodrita del latte delle fiere filuestre. Ma es-N

CornelioT& Terra adorata da ê Germani

.01:511 . 5

Medaglia di Faustina.

Cibele .

6. 24 di

**Lendo** 

196: Imagini de i Dei

sendo capitata quiui vna giouane, che iui d'intorno si andaua pascendo la gregge, & veduta la fanciulla, tutta stupefatta, la prese, & portò seco nominandola col nome del monte, & cosi la
alleuò sin che fatta grande riuscì di singolar bellezza, & d'ingegno mirabile: Imperoche non pur trouò ella prima la Fistola
fatta di cannelle, insieme giunte, & il Ciembalo, ma anco diuersi
rimedi alle malatie de'greggi, & à quelle de'fanciulli, per il che meritamente si guadagnò ella il nome di Madre, così dice Diodoro,
ma noi con Festo Pompeo diremo, che ella così sosse detta da certa sigura geometrica fatta apunto, come è vn dado chiamata Cubo, la quale da gli antichi su pur anche a lei consecrata, per mostrare la fermezza della Terra, perche gettisi vn dado, ei si ferma
sempre, & caschi in che lato si voglia. Et è la imagine di Cibele
vna medesima con quella della gran madre, perche ha parimente il
capo cinto di torri; come Lucretio, parlando di lei dice;

Diodoro : Festo Fúpeo Cubo :

-5326. 1. 479 "

Lucretie.

L'alta testa le cinsero, & ornaro Di corona murale, per mostrare, Ch'ella sostien Città, Ville, e Castella.

Corona muralecui si dauachi prima fosse montato per forza sù le mura de i nimici. Hà il carro medesimamente tirato da i Lichi, che mostra, secondo alcuni, che la terra stà nell'aria pendolone, & è sostenuta dalle ruote, perche le si aggirano intorno le celesti ssere del continuo, come mostrano i Leoni animali seroci, & impetuosi perche tale è la natura del Cielo, che circonda l'aere sostenutore della terra: onde appresso di Lucretio pur'anche così si legge;

Questa fecer seder gli antichi Greci,

Che poetando scrisero di lei,

Sopra un carro, al cui giogo vanno insieme

Due feroci Leoni, che dimostra

Che ne l'aereo campo la gran terra

Rendendo se ne stà per se medesma.

na tanto crudele, che non la vinca la pietà materna, & perciò così dice Ouidio di questa Dea:

Onidio.

Per lei si creda che sia la fiereZza. Vinta, e fatta piacenole, & humile.

Onde

Onde vien che si giungeno bumilmente

Da che non è molto dissimile quello, che scriue Aristotele, il qua Aristotele? le raccontando delle cose miracolose del mondo, mette che in Sipilo monte della Frigia nasceua certa pietra piccola lunga, & totonda, la quale chi hauesse trouato, & portata nel tempio di Cibele, diuentaua amoreuolissimo al padre, & alla madre, & vbidiua loro con ogni riuerenza, etiandio che stato fosse prima nimico à quelli, & con empiemani gli hauesse percossi. Pensarono anchora alcuni, secondo che riferisce Diodoro, che à Cibele fossero dati i Leoni, perche ella da questi sosse nodrita, & alleuata già nel monte Crbelo come si è detto, dal quale vogliono, che ella hauesse poscia il nome; perche raccontano gli antichi anco di molti altri, che furono nodriti da bestie, come fu Esculapio, & Giro da Cani, Romulo col fratello da Lupi, Telefo da Cerui, da gli vecelli Semirami, & dalle pecchie Gioue, con l'aiuto di vna Capra: il che se ben pare hauere del fauoloso, nondimeno per histo ria estato scritto. Quelli, li quali scriuono delle cose narurali, vogliono, che gli Elementi habbino frà loro vna tale communanza, che facilmente l'vno si muti nell'altro, secondo che più raro diuenta, ouero più denso. Onde Platone disse, che frà questi era la decupla proportione. Però chi mette mente à questo, non fi marauiglierà di vedere gli Dei de gli antichi tanto intricati infieme, & che vn medesimo Dio mostri souente diuerse cose, & che diuersi nomi significhino talhora vna medesima cosa; come Gioue, se ben mostra per lo più l'Elemento del fuoco, mostra però quello dell'aria ancho alle volte, & Giunone parimente è tolta per l'aria, ma non sì però, che non mostri la terra anco talhora: il Sole è vn solo, & la Luna parimente, & pure ciascheduno di loro hà diuersi nomi, l'Acqua ancor ella hebbe molti Dei, & la Terra ancora, dalla quale, per l'humido, che sugge del continuo, surgono esalationi, che ingrossatesi nella più bassa parte dell'aria fanno le nuuole, onde scendons poi le pioggie. Et per questo vuole Fornuto, che la Terra si dimandi Rhea, quasi che ella sia cagione, che la pioggia scenda; ouero che non la Terra, ma sia che si voglia, chiama egi Rhea la cagione delle pioggie, & dice, Rhea. che à questa Dea furono dati i timpani, i ciembali, le facelle, & le lampadi, perche i tuoni, i folgori, & i baleni fogliono anda-

1924 1.

Platone:

198

Vesta.

re innanzi alle pioggie, & accompagnarle anco fouente . Alcuni vogliono che i timpani significhino, che la Terra contiene in sè gli venti, & così l'intende Alessandro; il quale dice, che si danno à Vesta anchora, che fu dipinta donna di virginale aspetto, perche ella è la terra, che siede; come scriue Plinio, che la fece Scopa scultore eccellente, & fu lodata assai ne i giardini Seruiliani, & che tiene vn timpano con mano. Dice Fornuto, che la soleuano anco fare gli antichi quasi rotonda tutta, cosi le faceuano le spalle strette, & raccolte, & la coronauano di bianchi fiori; perche la terra è parimente rotonda, & circondata tutta dal più bianco elemento, che sia, che è l'aria. Ma egli è da auuettire, che due Veste surono appresso de gli antichi & per l'vna, che fu madre di Saturno, intesero la terra, della quale diffi pur mò; per l'altra, che fu figliuola del medesimo il fuoco, cioè quel viuifico calore, che sparso per le viscere della terra dà vita alle cose tutte, che di lei nascono, Et di questa non secero gli antichi alcuna imagine, perche credeuano, che, come dice Oudio, Vesta non fosse altro, che la pura fiamma, & dissero per ciò che ella fu vergine sempre tutta pura, & intatta, sì come la fiamma non genera alcuna cosa di sè, nè riceue bruttura, ò macchia alcuna: & per questo le cose sue sacre nó erano custodite, ne maneggiate selnon da purissime verginelle chiamate perciò le vergini Vestali;& furono, come si raccoglie da Liuio, introdotte, & ordinate da Numa. Gel lioriferisce, che la prima, che entrò al seruino di Vesta, hebbe no me Amata, & che perciò tutte le altre dapoi furono dette parimen te Amate, & erano prese dal sommo. Sacerdote non minori di sei anni, nè maggiori di dieci, & bisognaua che non hauessero difetto alcuno di lingua, ne di occhi, ne di orecchie, ne di altra parte del corpo, & che nè il padre, nè la madre fossero mai stati serui, nè hauessero fatto officio, ò mestiero sordido, & vile. Da prin cipio furono quattro solamente, & dapoi furono sei, perche in sei parti era prima diuisa la città, & era prohibito à gli huomini di andare oue elle posauano se non di notte. Queste stauano trenta anni obligate al serutio in questo modo, che ne i primi dieci imparauano le sacre cerimonie, & tutto quello che apparteneua al loro officio, qual'era principalmente di guardare, che non si estinguesse mai l'accesa fiamma, perche quando questo aueniua era di malissimo augurio a' Romani, & la vergine, che ne haueua la col pa, ne era castigata dal Pontefice con agre battiture, & raccendeua li poi

Liuio. Gellio. Amata prima vergine Vesta-

Vestali.

le.

si poi quel sacro fuoco non da altro fuoco materiale, ma da i raggi del Sole, come si fà con certi caui specchi, ò che come scriue Festo, tanto batteuano, e stropicciauano certa tauola, che gittaua fuoco, qual raccoglieuano in certi vasi di metallo, & lo rimetteuano al luoco del già estinto : ne gli altri dieci anni faceuano elle l'officio, & nelli dieci vltimi insegnauano alle giouani, che veniuano di nouo. Passato questo tempo poi erano in libertà di maritarsi : ma pochissime furono quelle che si maritassero mai, perche pareua, che maritandosi arrivassero poi sempre à milerabile, & infelice fine. Nelli trenta anni, che stauano al seruitio, bisognaua, che fossero caste interamente, & pudiche, perche la vergine Vestale trouata impudica era posta viua su'l cataletto, & portata nel la guisa, che sono portati i morti alla sepoltura, & la seguitauano i parenti, & gliamici piangendo fino appresso le mura della Città, oue era vna gran caua in gifa di camera fotto terra, con vn let to, & vna lucerna accesa, & con certo poco pane, acqua, e latte che vi metteuano, accioche non paresse, che vna Vergine consecrata fosse fatta morire di fame . Poi fatti quiui alcuni segreti preghi, il Pontefice mandaua l'infelice giouane giù per vna scala nella sotterranea caua, riuogliendo la faccia adietro, & quelli, che à ciò erano deputati, ui gittauano subito la terra sopra& la sotterra uano quiui, oue la pouerella se ne moriua miserabilmente per hauere violata la promessa castità : & il di che questo si faceua era mesto, & funebre à tutta la Città. Ogni anno si soleua in vn gior no detterminato di nuouo appicciar dalle medefime Vestali il fuoco sù l'altare, come anco hoggidi si vsa tra noi ne'cerij paschali. Trouasi poi, che si confonde spesso questa Dea con l'altra Vesta, che fu la Terra, appresso de gli antichi, quando scriuono della na tura, de 1 tempij, de i sacrificij, & delle altre sue cerimonie. Però non fia marauiglia, se io parimente ragionando dell'vna, dirò talhora delle cose, che parranno proprie dell'altra, conciosia che di rado si ragioni, ò scriua delle nature, & virtù della terra, che sono come anima di quella, senza intendere di lei ancora, cioè di tutto il corpo. Disse dunque Ouidio, che il tempio di Vesta in Roma, su prima casa regale di Numa, era tutto rotondo, per rappresentare il globo della terra, dentro del quale così si conseruaua il fuoco, come era conseruato in quel tempio inestinguibilmente. Et Festo scriue, che Numa consecrò a Vesta vn tempio rotondo, perche la credette essere la terra, che sostenta la vita de gli huomi-

Tempio di Vesta.

N 4 ni

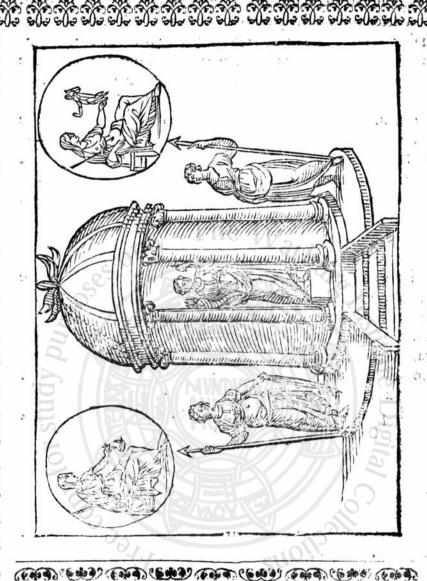

Tempio in Roma della Dea Vesta madre de gli Dei, & di Vesta dea del fuoco, & della Virginità significante quel viuifico calore, che da vita alle cose, ouero l'animo divino inuisibile, con le due Vestali custoditrici, che l'fuoco perpetuo non si estinguesse. ni: 8t perche illate farra come una palla, volle che il tempio suo hauesse la medesima figuta . Et il rempio solo fu souente la imagine diquella's onde Adeffandro volle, che per lei si intendesse l'animo dimino al quale non potiamo arrivare con gli occhi del corpo, mabene vediamo quelle cose, che gli sono d'intorno; & fu facto in questo modo, come lo disegna il Landino sopra Virgilio, qu'ando egli fa che Hettore in sogno raccomanda ad Enea Vesta; & lealtre sacre cose. Era grande, largo, & spatioso, & nel mezo haueua vn'altare collfuoco acceso dall'vna banda, e dall'altra, alla guardia del quale era vna Vergine per lato, & sù la cima del tempio era parimente vna Vergine, che teneua vn picciolo bambino in braccio; perche differo gli antichi, che Vesta mostrata per la Vergine nodri Giote, che è il bambino. Oltre di ciò confecrarono gli antichi à Vesta quel luocho nel primo entrare delle case, ouesfaceuano fuoco qual era per ciò come hà creduto Ouidio, dimandato Vestibulo. Quiui mangiauano anco souente inuitando. gli Dei alle mense loro, le quali consecrauano poi, & vsauano in vece di altari in adorando gli conuitati Dei . Perche dunque non si faceua sacrificio quasi mai senza fuoco, & questo fu mostrato per Vesta, meritamente erano consecrati à lei quei luochi, oue era più souente acceso il fuoco, li quali erano chiamati Lari propriamente, perche quiui erano adorati parimente i Lari, che erano ce rti Dei domestici di casa. Onde pare che sia venuto sin'a i temp'nostri anchora di dire Focolare, quasi che Lare, & Foco, che è il luoco stesso, oue si accende il suoco sia vn medesimo, benche ne facessero gli antichi l'uno il Dio, & l'altro la cosa al Dio consecrata. Nè si hà da credere, che Vesta fosse tolta pel fuoco generalmente, & per ogni forte di fuoco; perche secondo che sono diuerle le cose, che di quello si considerano, così se ne fecero ghantichi diuersi Dei, ma che si pigliasse per quello che stà rinchiuso nelle viscere delle terra, ilquale è per ciò perpetuo, nè si estingue mai, & dà vita à tutte le cose quiui create. Et in tutti gli facrificij di qualunque Dio, che fosse, era chiamata Vesta innanzi à tutti gli altri come dissi anco di Giano. Di che la ragio- erifici. ne fut oltre à quella, che dice Ouidio, che le prime entrate delle case soue da principio si sacrificaua souente, erano consecrate à lei, & oltrelalla fauola anchora, la quale dice, che ella ottenne da Gio-1 ue, dopò la vittoria contra i Titani, la verginità perpetua, & le 1 primitie di tutti i facrificij) perche tutte le cofe create, con le quamili gli . . '

Landina

Vestibulo.

Focolare ..

li gli antichi adorauano gli Dei, hanno essere, & vita dal calore, che le produce, e sa nascere, che viene dal suoco già detto. Nè pareua che fosse cosa, la quale meglio rappresentasse la purità, & il non morire mai de gli Dei, della pura, & viuace fiamma; e perciò non era fatto mai sacrificio senza fuoco, & che non fosse chiamata Vesta nel principio. Oltre alla quale furono poi altri Numi particolari adorati da gli antichi per le particolari virtù, che mostra la terra in diuerse parti; perche, come hà cantato Virgilio, & che scriuono gli auttori della Coltiuatione, in questa viene meglio il grano, in quella gli arbori producono meglio; in vna sono più allegri i fioriti prati, & in vn'altra sono più abondanti di herbofi paichi : onde heb bero nome le Dee Cerere, & Proferpina, & la Dea Bona, Flora, Pale, & altre delle quali si dirà poi. Hora dichiamo di Cerere, che fu stimata la prima, che mostrasse di seminare il grano, raccoglierlo, macinarlo, & farne pane a'mortali che per lo innanzi viueuano di herbe, & di ghiande: Onde Virgilio dice:

Cerere .

Virgilio .

Cerere fu la prima, che mostrasse A mortali di rompere il terreno Col duro ferro, e che lo seminasse. Et Ovidio parimente così ne canta,

Ouidio.

La prima, che spezzasse con l'aratro

Le dure glebe, e che spargesse il grano
Sopra quelle, onde hauesser da nodrirsi
I mortali, su Cerere, che insieme
Mostro con questo ancor le sante leggi.

Et perciò tanto suriuerita, & come Dea adorata, & su creduta di hauere dato le leggi innanzi a tutti gli altri, perche poi che su trouato l'vso del grano, lasciarono gli huomini insieme con le ghiande quella prima vita tutta rozza, & quasi serina, & ragunatisi insieme secero le Città, & vissero poscia ciuilmente. Et per questo su anco detto, che il nume di Cerere mostraua la virtù di quella terra, che si può coltiuare, & che produce largamente il grano. Onde su la sua statoa satta in sorma di matrona con ghirlande di spiche in capo, & teneua vn mazzetto di papaueri in mano, perche questo è segno di sertilità, & due sieri Draghi tirauano il suo carro, come scrisse Orseo. Onde Claudiano, quan do la sà ritornare di Sicilia, oue ella haueua riposta la figliuola, così dice:

Lezgi da Cerere.

Clandiano

De gli Antichi.

203



Imagine di Cerere Siciliana inuentrice, & dea delle biade, & del suo carro tirato dà Draghi significante la terra fruttifera, E la sua coltura, essendo che le biade non molto s'inal zino e parino quasi serpere, E dinota ancora li torti solchi della terra arata. Ascende il carro, e a le materne case.

Drizza de Draghi il volo, à cui le membra

Spesso percuote, & elli per le nubi

Ondeggian torti suffolando, e'l freno

Placidamente leccano, che molle

Dé l'amico velen la schiuma rende.

Questi coperta la superba fronte

Tengon d'altere creste, & hanno il tergo

Di nodi tutto, e di rotelle asperso.

E le lor squamme lunghe risplendendo

Paion d'oro gettar fauille, e suoco.

O perche non si ergono troppo in alto le biade, ma pare che va-

Serpēti per che dati a Cerere.

dino serpendo per terra: ouero perche i flessuosi corpi de iserpen ti mostrano i torti solchi, che fanno i buoi, mentre arano la terra: ò veramente su così finto, perche, come dice Hesiodo, nella Isola Salamina eta vn serpente già di smisurata grandezza, il quale disertaua tutto quel paese; & scacciato poscia quindi da Euriloco, se ne passo in Eleusi ( & quasi che per sua saluezza fosse suggito à Cerere) quiui dopò se ne stette sempre nel suo tempio come suo ministro, & seruente. Et che Cerere fignifichi la terra piana, & larga produttrice di grano, lo mostra dice Porficio, come riferisce Eusebio la imagine sua, essendo coronata di spiche, & hauen do intorno alcune piante di papauero, che mostra la fertilità. Per la quale cosa leggesi anchora, che la Sicilia le fu molto grata; perche è paese molto fertile, & ne su à lite con Volcano, qual di loro ne douesse hauere il possesso: ma la sentenza fu data a suo fauo re. Dache venne forse, che vna sua statoa, qual'era quiui molto grande, come dice Cicerone parlando contra Verre; teneua su la destra mano vna piccola figura della Vittoria, & questo mostra la fertilità di quella Isola, donde finsero le fauole, che Plutone rapi Proserpina intesa spesso per la fertilità, perche auenne forse vn tem po, che i campi Siciliani dauano poca riccolta. Ouero perche Proserpina è tolta anco alle volte per quella occulta virtù che hà il seme di germogliare, su finto che Plutone, intendendo per lui il Sole, la rapì, & portossela in Inferno; perche il calore del Sole, nodrisce, conserua sotto terra tutto il tempo dell'inuerno il seminato grano; & Cerere la và cercando poi con le ardenti facelle in mano, perche al tempo della estate, quando più ardono i raggidel

Sole,

Sicilia di Cerere ·

Proferpina rapita da Plutone •

Sole, i Contadini vanno cercando le mature biade, & le raccogliono. Et quindi fu che, come scriue Pausania, la statoa di Cere re fatta da Prasitele, secondo che mostrauano alcune lettere quiui intagliate, in certo suo tempio nell'Attica regione haueua le accese facelle in mano. Et i Sacerdoti di questa Dea andauano parimente con le facelle accese correndo, quando celebrauano le feste Eleusine, così dette da Eleusi Città non molto lontana da Athe ne, oue furono prima ordinate: nelle quali alcune giouinette consecrate alla Dea portauano canestretti di fiori per la primauera,& di spiche per la estate, & di queste sece mentione ancho Marco Tullio parlando contra Verre. Et erano parimente portate nelle Marco Tul medesime cerimonie le imagini di questi Dei, come riferisce Eusebio, del Creatore, la quale portaua il Hierofante che era il Sacerdote principale del Sole, portata da colui, che portava anco la face accesa: chi seruiua all'altare portaua quella della Luna, & quella di Mercurio il banditore , ò trombetta de i sacrificij : & Theodorito scriue, che à questa pompa solenne portauano anche Theodorite per cosa degna di gran riuerenza il sesso feminile, si come portaua no il-maschile nelle ceremonie di Bacco. Ma all'incontro Se foltri, antichissimo Rè dell'Egitto, come si legge appresso di Herodoto, l'vsò per cosa vile, & degna di dispregio. Imperoche ne i paesi, che ei soggiogaua con gran fatica, per difendersi i popoli gagliardamente, drizzaua alte, & belle colonne col nome suo & della patria, & come egli hauesse vinto quel paese: ma ouenon trouqua alcuno, ò se non poco contrasto, drizzaua pur anco le medesime colonne con le medesime lettere, ma vi aggiungeua di più la natura feminile, volendo in tal modo mostrare la viltà, & dappocaggine di quelle genti. Erano poi le ceremonie, & le sacre cose di Cerere con tanta religione guardate & così tenute secrete, che sempre che erano celebrate, il Sacerdote gridaua prima; Vadino via tutti gli huomini profani, scostinsi quinci tutte le maluagie per sone; perche non vi poteua entrare se non chi era, come diremo noi, ordinato à quelle, & bisognaua, che ei fosse ben purgato da ogni maluagità. Onde si legge di Nerone, che ei non osò mai di Nerone. trouarsi à queste cerimonie, sentendosi forse di essere troppo maluagio, & empie. Et Antonino per testimonio della bontà sua volle essere fatto vno di quelli, che intraueniuano à gli misterij Eleusini. Ne tac erò già questa sciocca vsanza anchora, che chi era ammes So à questi misterij si vestina il dì, che pigliana l'ordine, vna bella camifcia

Mistery Eleusini .

camilcia noua, e tutta moda, ne se la spogliaua poi mai più, fin che non era tutta logora, & stracciata : dicono alcuni, che guardauano ancho que'cenci da farne delle fascie per i fanciulli, mentre che sta-

Macrobio.

Paufania.

Dee Eleus ne .

uano in culla. Oltre di ciò non si poteua sapere, che fossero quelle misteriose cose, che mi si faceuano, & si serbauano; tanto erano tenute occulte, che se bene erano portate in volta à certi rempi da purissime verginelle, ciò faceuano in certe piccole celte, ò canestret ti, & molto ben serrate, & benissimo coperte, & pareua, che fosse peccato grande cercare di intéderne la ragione, & di sapere che fos sero. Onde Macrobio recita di Numenio filosofo, il quale come troppo curioso inuestigatore de i sacri misterij, hauendo diuolgato queste cole, vide in sogno le Dee di Eleusi starsi come meretrici in luogo publico, esposte à qualunque di loro hauesse voluto pigliarsi piacere: di che egli essendone maranigliato grandemente, & hauendo dimandato la cagione di tanta impudicitia, gli finda quelle Dee tutte adirate risposto, che ciò era venuto per lui il qual le le haueua tolte per forza da gli occulti secreti luochi, & messe in publico, in mano al volgo. Et Pausania scriue, che hauendo deliberato di parlare largamente de i facri misterij del tempio di Eleusi, vide certa imagine in sogno, che ne lo spauento . Et per ciò non ne dice altro, se non che dinanzi dal tempio fu vna statoa di Trittolemo, & vna vacca di bronzo inghirlandata di fiori; con le corna indorate, come erano le vittime, quando si doueuano sacrificare. Et Trittolemo doueua esfere vn giouane sopra vn carro tirato da duoi serpenti, che era il carro di Cerere: perche si legge, che ei fu mandato da lei col fuo carro pel mondo à mostrare come si haueua da coltinare la terra, seminare il grano, raccogliere le biade, & vsarle poi. Et per le Dee Eleusine si intende tempre di Cerere,& di Proserpina le quali furono etiandio chiamate le gra Dee appresso de 1 Greci: & quelli d'Arcadia le adoravano sopra tutte le altre tenendo in certo loro tempio il fuoco sempte accesocon grandissima religione, & fecero loro due statoe, come recita Paulania: quella di Cerere era tutta di marmo, & dell'altra di Proserpina quel di sopra, che faceua la veste, era di legno & erano quindeci piedi di grandezza. Dinanzi da queste stauano due ver ginelle con le vesti lunghe fin'a i piedi, che portauano su'l capo canestri di fiori, & à i piedi di Cerere era Hercole non piu gran de di vn cubito. Eranui anco due Hore, & erani Pan, che sona? ua la fistola, & Apollo la cetra, come quelli che erano due de principrincipali Dei dell'Areadia, secondo che vi era scritto, & vi erano poi alcune Ninfe, delle quali vna Naiade haueua in braccio Gioue piccolo fanciullino, le altre erano ninfe dell' Arcadia, & tra esse vna portaua innanzi vna facella, la quale hò già detto, perche fosse data à Cerere, vn'altra teneua duo diuersi vasi d'acqua, vno per mano, & due altre portauano parimente due hidrie, che versauano acqua:il che mostrauano forse, che in alcuni sacrifici) chiamati le nozze di Cerere non vsauano il vino, come faceuano in quelle di tutti gli altri Dei:donde quella vecchia ne fece il motto appresso di l'lauto, quando vide, che andauano à casa sua per apprestare un conuito da nozze, & non portauano vino. volete voi forse, disse ella, fare queste nozze à Cerere, perche non veggio, che portiate vino . Si può mettere con Cerere il porco, perche lo sacrificauano à lei gli antichi, come vittima sua propria. Et la ragione delle vittime appresso de gli antichi, cioè perche si sacrificasse à questo, & à quel Dio più vn'animale, che vn'altro, su come scriue Seruio, tanto la contrarierà, che la conformità, la quale era creduta hauere la bestia con quel Dio, cui era facrificata. Et per ciò dicono, che su dato il l'orco à Cerere, come che à questa piacesse di vedersi morire dinanzi il suo nimico, ilquale à Cerere. non solamente guasta le già nasciute biade, ma riuoltando anchora col grifo gli seminati campi và à trouare fin sotterra il gran o,& & lo diuora. Et per la medesima ragione disero, che su sacrisicato il Capro à Bacco, come animale grandemente noceuole alle viti. Hanno voluto anchora alcuni, che fosse grato il sacrificio del porco à Cerere per la conformità, & simiglianza, che è fra lo-10 . Imperoche ella è Nume terrestre, poscia che per lei si intende la terra, & il porco stà più d'ogni altro animale inuolto nella terra; & è per lo più negro, come la terra di sua natura è parimente negra, & tenebrosa. Oltre di cio mostra questa bestia la fertilità della terra, onde era facrificata ancho talhora à Cerere la por ca pregna; perche si legge, che sà alle volte ad vn parto solo sin à venti Porcelii, & trenta ne haueua fatto quella Porca, che apparue ad Enea sù la ripa del Tebro, come canta Virgilio. Vn'altro fimulacro di Cerere fu ancho nell'Arcadia, il quale teneua con la destra mano vna facella, & accostaua la sinistra ad vn'altro simulacro di certa Dea adorata più che da tutti gli altri, da gli Arcadi, & da loro detta Hera figliuola, come hanno voluto alcuni, di Nettuno, & di Cerere, benche questo nome Hera, come dice Paula-

Nozze de

Vittime perche di Gione .

Porco dato

Cerere.

Brinne.

Cerere in

Caualla.

Nettuno in Gauallo

Cerete no-

Seaton di Cereri.

- 2-

Pausania, fu parimente dato à Cerere in Arcadia, & Giunone; anchora appresso de i Greci su chiamata Hera. Teneua la statoa di costei sedendo vno scettro sù le ginocchia, & vna cesta . Et in Arcadia pur anco, come scriue il medesimo Pausania, Cerere fu chiamata Erinne, che viene a dire Furia, & la cagione di ciò fu questa. Mentre che Cerere andaua cercando la figliuola rapita da Plutone, Nettuno innamoratofi di lei faceua ogni sforzo di goderla, & ella per leuarselo d'attorno, pensando di porerlo ingannare; mutatali in Caualla si cacciò fra certi armenti di Caualle ; ma troppo è difficile ingannare chi ama , che dell'inganno al meno non fi auegga. Nettuno dunque, che di ciò si accorle, diuentò anch'egli subito vn Cauallo, & in quel modo godè dell'amor suo, onde ne nacque il cauallo Arione. La quale cosa tanto si hebbe a male Cerere, che tirata quasi fuori di sè dalla ira fu per diuentarne pazza, & perciò le dierono allhora gli Arcadi nome di Furia. Et benche si placasse pur poi, & che lauatasi in certo fiume lasciasse quiui tutta la sua ira, nondimeno ne restò mesta anchora per assai lungo tempo. Da che venne, che ella su chiamata Cerere negra appresso di certo antro a lei consecrato pure nell'Arcadia; percioche quiui era vestita di negro, parte dicono per dolore della rapita figliuola, parte per lo sdegno; che ella hebbe della forza fattale da Nettuno, onde nascostasi nell'antro, che io dissi come più non volesse vedere la luce del Cielo, vi stette assai buon tempo, il perche non produceua piu la terra frutto alcuno, & ne nacque vna pestilenza grande, che mosse a pietà tutti gli Dei, liquali non poteuano però prouedere alla miseria humana, non sapendo oue fosse Cerere. Ma auenne, che il Dio Pan errando, come era suo costume, & andando qua, & là per quei monti cacciando, capitò là doue ella staua tutta mesta: e trouatala subito ne diede auiso à Gioue, onde esso sollecito al bene de i mortali, senza punto indugiare, mandò le Parche à pregarla in modo, che ella deposta ogni mestitia, & tutta placata vsci finalmente dell' antro, & cominciò allhora la terra à produrre gli vsati frutti, celsando insieme la pestilenza. Della qual cosa, perche ne restasse memoria, le genti di quel paese consecrarono l'antro à Cerere, con vna statoa di legno, che staua à sedere sopra vn sasso, & era donna in tutto il resto; se non che haueua capo, & collo con crini di Cauallo, intorno alquale andauan scherzando alcuni serpenti, & altre fere. La copriua tutta vna veste lunga fino à terra, & nell'-



Statua di Cerere negra in Arcadia, dea delle biade conuertita in Caualla, & in tal forma fatta gravida da Nettuno dio del Mare transformato in Cauallo, della quale ne nacque poi il Cauallo Arione.

vna mano teneua vn Delfino, & vna Colomba nell'altra. Trouasi anchora, che in certa altra parte del medesimo paese dell'Arcadia erano dinanzi al tempio della Eleufina duo gran pietre acconciein modo, che l'una sopra l'altra si congiungeuano benissimo insieme, & quando veniua il tempo di fare gli solenni sacrificij leuauano l'vna di sù l'altra, perche quiui trouauano certo scritto, che dichiaraua tutto quello, che si doueua fare circa le sacre cerimonie. Questo faceuano leggere diligentemente à i sacerdoti, & , ripostolo poi al luoco suo, rimetteuano quelle pietre insieme. Et quando haueuano da giurare quelle gentidi qualche gran co sa, andauano à fare il giuramento su la congiuntura di quelle due pietre: doue sù la cima di quella era certo coperchio rotondo, che copriua quiui nella pietra la effigie di Cerere. Questa si metteua il Sacerdote come maschera al volto il di solenne della festa, & a questo modo có certe poche verghe, che portaua in mano per vna cotale vsanza, batteua gli popolani. Quiui dicono che stette già Cerere, mentre che andaua cercando la figliuola, & che a quelli, li quali la alloggiarono gratiosamente, distribui tutte le sorti de i legumi, dalle faue in fuori, come legume impuro: nè hà voluto Paulania, che racconta tutto quelto, dire perche le faue fossero legume impuro, essendo ciò forse delle cose misteriose, lequali non era lecito diuolgare. Ma si potrebbe forse dire, che le faue erano giudicate tali, perche le adoprauano alle cerimonie de i mor ti, parendo a chi prima introdusse questo, che a ciò niuno altro grano si confacesse meglio, perche sù le foglie de i suoi fiori paiono essere certe lettere, che rappresentano pianto, & sono segno di dolore, & di mestitia, & per questo su detto, che le anime de' morti andauano souente a cacciarsi nelle faue. Onde il Sacerdote di Gioue non poteua non solamente non mangiarne, ma nè anco toccarle, & nè pure nominarle. Et Pitagora comandaua ad ognuno, che si astenesse dalle faue, forse perche, si andaua a pericolo di mangiare con quelle l'anima di qualchuno, la quale ei pensò forse, che fosse in quel piccolo animaletto, che nasce delle faue; percioche sua opinione su, che le anime andassero come in circolo di vno in vn'altro corpo, & passastero spesso di huomo in bestia, come dirò poi vn'altra volta più diffusamente. O pure vietaua Piragora il mangiare le faue, volendo perciò intendere, che bisogna lasciare da banda le cose meste, & lugubri, le quali suiano la mente dalla consideratione delle virtù, & delle co-

fe di-

Legumi di firibuitida Cerere

Faue legume impura

Pitagora:

sediuine: ouero per ricordare a gli huomini, che si guardino da esser simili a'morti, mentre che sono anco in vita, ò perche altro se lo facesse, basta, ch'egli parimente stimò le faue legume da guardarsene, come fece anco Cerere, quando non volle distribuirle insieme con gli altri legumi. Ma perche, come già hò detto, le diuerse virtù della terra furono mostrate da gli antichi con diuersi Numi, quella che produce i lieti paschi, fu intesa sotto il nome di Pale che su perciò Dea particolare de' Pastori appresso i Romani. Di costei non hò trouato statoa, nè imagine alcuna : onde in vece di dipingerla dirò quelle poche cerimonie , che furono fatte in celebrando le sue feste, lequali dal nome suo erano dette Palilia, ò come alcuni vogliono Parilia, perche i suoi sacri- Palilia. ficij si faceuano per il parto delle pecore, & erano fatte il di medesimo del Natale di Roma, che su il di 20. d'Aprile, nè si ammazzaua in queste vittima alcuna, come che fosse male dare la morte a chi si sia nel di del nascimento della Città, ma si purgauano prima gli huomini con suffomigi fatti di sangue di cauallo : del cenere del vitello tratto del ventre della vacca già offerta in certi altri facrificij, & di quelle della stoppia della faua, & dapoi purgauano i greggi col fumo del zolfo, mettendoui anco l'vliuo, la teda, la sauina, il lauro, & il rosmarino: poi saltando passauano per mezo la fiamma accesa con certo poco fieno, & indi offeriuano, alla Dealatte, formagio, sapa, alcuni vasetti pieni di miglio, & certe schiacciate pur anco di miglio, cibi tutti vsati da Pastori, & con solenni preghi finiuano il sacrificio. Dal quale non era differente quello che fu fatto à Pomona Dea de i pomi, & de gli altri frutti, Pomono e de i quali sacrificandole le offeriuano. Ouidio la fà hauere la cura de gli horti, & che fosse moglie di Vertunno, cui erano parimen te raccomandati gli horti, & le dà in mano vna piccola falce da tagliare i rami superflui de gli alberi fruttiferi, & da innestare. Onde chi volesse ancor meglio ornare la sua imagine, potrebbe farla con tutti quelli stromenti, che vsano i giardinieri intorno à gli alberi, alli quali ella era creduta dare virtù di produtre gli maturi frutti, sì come Flora gli faceua prima fiorire, & era perciò Flora. la Dea de i fiori, & non de gli arbori solamente, ma di tutte le piante, & de i verdi prati ancora; della imagine di costei dirò, poi quando verrò à dilegnare Zefiro, che fu suo marito, secondo le fauole; perche le historie dicono, che ella fu vna meretrice, ò quella, che diede il latte à Romulo, & Remo, ò pure vn'altra,

Pale Deals de Pafteri

Ouidio .



Imagine di Pomona dea de gl' Horti, & moglie di Vertunno; con la Falce in mano per tagliare i Frutti, a' quali essa era creduta dare la maturità. co'l Cane appresso custode de Giardini.

Nouella de Flora.

la quale lasciò vna grossa heredità al popolo Romano. Et leggesi di costei vna cosi fatta nouella. Trouandosi vn di vn Sacerdote di Hercole à spasseggiare nel suo tempio tutto ocioso, & spensiera to riuoltosi al suo Dio, lo inuitò à giuocare seco à dadi con questa conditione, che restando il Dio perditore gli hauesse à dar qualche segnale di douere far per lui cosa degna della grandezza di Herco le; ma se vinceua, ch'egli farebbe apprestar à lui vna bellissima cena, & farebbegli anco venire vna delle più belle donne, che potesse trouare, la qual si starebbe vna notte con lui. Dapoi comin ciò à giuocare tirando gli dadi con l'vna mano per sè, & con l'altra per Hercole, & auenne, che il Dio restò vincitore, onde, il Sacerdote secondo il patto, che egli stesso haueua proposto, appa recchiò la cena douuta, con vn letto benissimo ornato, e fatto venire vna bellissima donna detta per nome Larentia, la quale segretamente faceua volontieri piacere altrui, la ferrò nel tempio con Hercole, & la lasciò quiui tutta sola quella notte, come che hauesse da cenare con quel Dio, & giacersi anco poi con lui. Dicono che Hercole mostrò di hauerla hauuta cara, & che perciò le apparue, & le disse che douesse, mostrarsi facile, & piaceuole al primo, che trouasse la mattina andando in piazza sù la Aurora, come ella fece: onde venne ad innamorarsi di lei vn Tarrutio ric- Tarrutiochissimo huomo, ilquale l'amò tanto; che venendo à morte la lasciò herede, della maggior parte delle sue faccoltà, sì che ella in poco tempo diuenne molto ricca; & morendo poi fece suo herede il popolo Romano; il qual come dice Plutarco, che racconta tutto questo, la hebbe perciò in grandissima veneratione sempre; ma perche si vergognò forse di fare tanto honoread vna meretrice, le cangiò il nome, & chiamolla Flora, & furonle ordinate le sacre ceremonie, & certi giuochi, li quali con grandissima lasciuia erano celebrati dalle meretrici, & faceuano anco gli antichi nelle feste di costei caccie di timide lepri, & di fugaci capri , perche questi sono annimali guardati souente ne i giardini che erano sotto la cura di questa Dea, come ella stessa dice appresso di Ouidio, Queste cose si operavano a'28. d'Aprile, & il primo giorno di Maggio, onde poi è venuto l'vsanza sino al di d'hoggi osseruata tra noi, che il primo giorno di Maggio, fi fogliono adornare per le Città molti luoghi con fiori, & con frondi di diuerse sorti. Oltre alle già dette Dee vi fu la Dea Bona ancora, Nume parimente della terra; perche Porfirio vuole, come riferisce Eusebio, che

Dea Bona. Porfirio.

Fauna.

Plutarco.

Cerimonie della Des Bona.

quella virtù della terra, la quale abbraccia lo sparso seme, & insè lo tiene, & nodrisce, fosse intesa da gli antichi per la Dea, Bona: & dice, che di ciò fà segno la sua statoa, la quale porge con, mano alcune verdi piante, quasi pur mò germogliare. Et la vittima ancora, che le facrificauano, qual'era vna Porca pregna, mo-Araua, che gli antichi intendeuano della terra per questa Dea; la quale fu chiamata Bona, come hò già detto, perche dalla terra ci. vengono infiniti beni ; & fu detta ancora Fauna, perche è fauoreuole à tutti i bisogni de i viuenti: oltre à molti altri nomi, che le dà Plutarco, oue racconta ciò che auenne, quando Clodio, inna morato della mog'ie di Cesare, entrò vestito da donna alle cerimonie di costei. Si legge, che ella fu già donna di castità, che non vide mai, ne vdì pure nominare altro huomo, che suo marito & non fu veduta mai vscire della sua stanza; da che venne, che non poteua huomo alcuno entrare nel suo tempio, ne trouarsi ài suoi sacrificij, nè alle sue cerimonie, ma erano fatte souente in casa del Pontefice massimo, ò dell'vno de i Consoli, ò di qualche Pretore, & all'hora partiuano tutti gli huomini di quella. casa, & vi si congregauano le donne solamente, le quali con canti, & suoni trapassauano tutta la notte; che di notte si faceuano que-: ste feste. Et mostraua la Dea Bona hauere tanto à schifo il sesso. maschile, che nelle sue cerimonie copriuano tutto quello, che fosse stato nella casa dipinto di maschio. Nel tempio di costei eran o herbe di quasi tutte le sorti, delle quali daua spesso, chi ne haueua la cura, à molti per medicina di diuerse infirmità; & per questo hanno voluto dire alcuni che ella fu Medea, la quale non vole ua vedere gli huomini; per la ingratitudine vsatale da Giasone. Ma le fauole narrano, che questa Dea Bona, ò Fauna cosi anco detta, perche fauorisce all'vso commune di ciascuno, fu figliuola di Fauno ; il quale innamoratosene cercò più volte con parole di trarla alle sue voglie, ma sempre in vano, stando quella suttauia ferma nel suo casto pensiero. Il perche egli si voltò à farle forza, & ella difendendosi, lo feri su'l capo con vua verga di mirto, & ributtollo da sè: onde su osseruato dapoi di non portare il mirto nel suo tempio, & chi ve l'hauesse portato peccaua grandemente. Ma nè per questo l'innamorato padre si ritird dall'amore suo, ma con inganno cercò di imbriacare l'amata figlia pensando di pote re dapoi fare di lei il suo piacere; che non gli venne però fatto. Et per memoria di ciò vna vite spandeua i rami sopra il capo di questa

Degli Antichi.

215



Imagine della Dea Proserpina figliuola di Gerere intesa per le biade, & imagine della dea Buona intesa per la terra, & per quella virtù che conserua li sparsi semi, co'l serpente & oca alle dette sacrati.

Imazine della Dea Bona.

Froferpina.

Proferpina per le bia-

Proferpina

Dea; nè dimandauano il vino, che adoprauano nelle sue cerimo? nie, vino ma latte. Vedendo dunque Fauno di non hauere potuto in tanti modi da lui tentati godere della figlia, & desiderandolo pure ogni volta più, si cangià alla fine in serpente, & in quel mo do giacque con lei, & perciònel suo tempio appariuano souente delle bitcie, le quali nè temeuano di altri, ne porgeuano esse altrui alcuna tema. Per le quali cose la statoa della Dea Bona, alla quale fu posto anco talhora vno scettro nella sinistra mano, perche la credettero alcuni di auttorità eguale a Giunone, hebbe sopra il capo vn ramo di vite; & a lato vn serpente con vna bacchetta di mirto. A questa Dea su molto simile di potere Proserpina, hauendo inteso parimente gli antichi per les quella virtù della terra, che conscrua il seminato grano, & se ne legge anco vna fauola, che è quasi la medesima con quella, che hò detta pur hora, riferita da Eusebio, quando scriue delle sacre cerimonie di Cerere,ce lebrate in Egitto. La fauola è, che Cerere hauendo partorito di Gioue Proserpina, la quale su anco detta da alcuni Peresate, & essendo ella cresciura, di lei s'innamorò il padre, che l'haueua generata, & si cangiò in serpente, per godersela à maggiore commodità, come fece: & quindi fu che i Sauatij popolo di Egitta voleuano, che come cosa misteriosa fosse presente sempre alli loro sacrificij vn gran serpente tutto in sè riuolto, & raggirato. Pe refate fatta grauida dal padre partorì vn figliuolo in forma di toro, onde cantano souente i Poeti le laudi del serpente padre del toro. Leggesi anchora, che Proserpina significa le biade, le quali nascono della terra, che è Cerere, ma non senza il temperato calore, che in quella infonde il Cielo, mostrato per Gioue, & sono rapite da Plutone, ouero perche talhora seminate non rinascono, onde la terra pare attriftarfi, & starne mesta, perche non si vede adorna di quelle, hora verdi & hora tutte biancheggianti, qua do sono mature; ouero perche il calor naturale rapisce il seminato grano, l'abbraccia, & lo fomenta fino al maturire delle no ue biade. Significa parimente la Luna alle volte, & perciò se ne può fare imagine in tutti quei modi, che gli antichi fecero la Luna, come credo di hauere detto già, quando la disegnai. Fassi ancho ra alle volte Proserpina con vna Oca in mano, come Pausania scriuendo della Beotia racconta, che in certa parte di quel paese nel bosco di Trofonio, giocando una giouane detta Ercina con la. figliuola di Cerere Proserpina, si lasciò vscire di mano à dispetto

suo vna oca, la quale andò à nascondersi in vna cauernetta quindi poco lontana sotto alcuni sassi. Proser pina correndole subito appresso la trouò, & presela, leuando la pietra, sotto laquale staua nascesta l'oca d'onde spicciarono subito acque viue, che fecero poi il fiume chiamato Ercino, lungo la ripa del quale era vn piccolo tempio con la statoa di vna Giouane, che teneua vna oca con la mano, & era questa Proserpina, figliuola di Cerere.



# NETTVNO.

CAD CAD CAD CAD

V Nettuno de i tre fratelli quello, al quale toccò per sorte il regno delle Acque, & perciò fu detto Dio del mare, & lo dipinserogli antichi in diuersi modi, facendolo hora tranquillo, quieto, & pacifico, & hora tutto turbato, come si vede apprel so di Homero, & di Vergilio, perche tale si mostra parimente il mare secondo la varietà de'tempi. Et l'hanno messo alle vol

te gli antichi con il tridente in mano, & dritto in piè in vna gran conca marina, la quale à lui sia in vece di carro, tirato da caualli che dal mezo in dietro erano pesci, come sono descritti da Statio, quando così dice:

Varcando il mar Egeo Nettuno in porto Mena gli affaticati suoi destrieri: Che'l capo, il collo, il petto, e l'ugne prime Han di Cauallo ch'obbidisce al freno; E son nelresto poi guizzanti pesci.

Et alle volte l'hanno vestito anchora, mettendogli intorno vn panno di colore cilestre, come dice Fornuto, che rappresenta il color del mare. Et Luciano ne i suoi sacrificij lo finge hauere i ca Luciana. pegli parimente cilestri, & negri anchora; benche Seruio dica,





EN CONCENTRACENTAL CONCENTRACENTRACENTAL CONCENTRACENTAL CONCENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACENTRACEN

Imagine di Glauco dio marino dinotante il colore, & spuma del mare, & li pesci viuer lunga vita, & sani. dinota ancora li effetti della humidità delle

che appresso de gli antichi tutti i Dei del mare erano fatti con capegli canuti, e bianchi, & per lo piu vecchi, conciosia che i capi loro biancheggino per la spuma del mare. Onde Filostrato dipingendo Glauco, che fu parimente Dio marino, dice, che egli hà la barba bianca tutta bagnata, e molle, & le chiome medesimamente bagnate si spargono sopra gli homeri, le ciglia sono spesse, folte, e raggiunte insieme, & le braccia à guisa di chi volendo nuo tare con quelle taglia l'onde, & al nuotare le fa facili, il petto è tutto carico di verde lanugine, e di alga marina, & il ventre a poco a poco si vien mutando in modo, che il resto del corpo, le coscie, & le gambe diuentano pesce, qual si mostra con la coda alzata fuor de l'acqua. Et Ouidio, quando lo fa raccontare à Scilla sua inamorata, come di pescatore diuentasse Dio marino, poi che vide il pesce da lui preso non si tosto messo sù l'herba, che tornò à gittarsi in mare, onde lui hauendo parimente gustato di quella herba, fu spinto à gittarsi dietro à quello, fa che ei disegna insie me la figura sua in questa guisa.

Filostrator

Onidio.

Allbor subito vidi questa barba,

E questa chioma tutta verdeggiante Coprirmi il petto, e l'ampie terga, & vidi, Verdeggiar queste braccia parimente, E le coscie, e le gambe farsi pesce.

Il medesimo Filostrato dice poi di Nettuno, ò che ei và per lo mare tranquillo, & quieto sopra vna gran conca tirata da Balene, e Caualli marini, hauendo in mano il tridente, qual dicono alcuni, che significa gli tre golsi del mare Mediterraneo, che vengono dall'Oceano, & secondo altri dimostra le tre nature delle acque; perche quelle de i sonti, & de i siumi sono dolci le marine sono salse, & amare, & quelle de i laghi non sono amare, ma ne anco grate al gusto. Se li da parimente la Buccina, che è quella conchiglia sonora, la quale portano sempre i Tritoni. Li quali anchora da gli antichi surono posti tra i Dei del mare, & accompagnano Nettuno quasi sempre. Onde Statio sa, che gliene vadino due a'steni d'caualli, dicendo,

Tridente che significhi

Tritones

Statio.

Viensene il Rè del mar alto e sublime Tratto da ferocissimi dest rieri, A gli spumosi fren de i quali vanno ITritoni notando, e fanno segno

Alondo



Imagini de Tritoni & delle Ncreide huomini & donne mari ne secondo Alessandro Napolitano, Theodoro Gaza, & altr antichi, & moderni; con l'imagine di Galatea nereide principale, & suo carro significante la doppia virtù delle acque.

CON THE CONTRACT CONTRACTOR CONTRACTOR

A l'onde che si debbano quetare.

Et dicono le fauole che i Tritoni sono i trombetti, e gli Araldi del mare, perche portano in mano quella conchiglia in sè ritorta, con la quale fanno terribile suono. Onde scriue Higino, che quando combatteuano i Giganti con gli Dei del Cielo, venne vn Tritone con la Buccina, che pur dianzi hauea trouata, & con quella sece vn suono tanto terribile, e spauenteuole, che non lo poten do soportare i Giganti, se n'andarono in suga tutti. Et erano que sti animali, che mi pare douersi così più ragioneuolmente chiamare Tritoni, che Dei, ouero huomini, la metà di sopra di sorma humana, & di pesce quella di sorto come dice Virgilio,

Che il primo aspetto e d'huomo, epesce il resto.

La quale doppia forma, come dicono alcuni, significaua la dop pia virtu dell'acqua, perche questa gioua talhora, e talhora nuoce. Nè fu però cosa in tutto finta da' Poeti questa de'Tritoni; imperoche raccontano le historie, che veramente si trouano huomini marini, li quali sono la metà pesce. Et scriue Plinio, che al tempo di Tiberio Imperatore vennero à Roma ambasciatori à po sta di Lisbona, terra principale di Portogallo, per dire che ne i loro liti era stato vdito vn Tritone sonare la Buccina & veduto ancora da molti. Et Alessandro Napolitano racconta di vn gentilhuomo di sua terra, il quale diceua di hauere visto vn'huomo marino, condito nel mele, mandato in Hispagna fin dalle vicime par ti dell'Africa, come cola mostruosa, & lo dipingeua in questo modo, egli haueua la faccia di huomo vecchio, i capegli, & la barba horridi, & aspri, il colore cilestre, & era di statura grande, & maggiore di huomo, haueua alcune ali, come hanno i pesci, & era coperto di vn cuoio tutto lucido, & quasi trasparente. Etfoggiunge il medesimo Alessandro, che Theodoro Gaza affermaua di hauere veduto, essendo nel Peloponesso, vna Nereide, gittata sul lito del mare per fortuna grande, di faccia humana, & assai bella, coperta dal collo in giù tutta di dure scaglie infin'allecoscie, le quali raggiunte insieme diuentaua pesce. Onde non è ma rauiglia, chei Poeti fingessero poi, le Nereide essere bellissime Ninfe, le quali accompagnauano gli loro Dei, come l'Oceano, Nereo lor padre, Nettuno, Tetide, Dorida, & altri molti; li quali mostrano le diuerse qualità, & i varij effetti delle acque: &: furono adorati da gli antichi, come che loro potesser giouare, & nuocere assai. Et benche siano state le Nereide molte, che Hesio-

Virgilio-

Huomini marini Plinio

Alessandro Napolitano

Theodoro Ga{a . Nereide . Galatea.

Filostrato.

do le conta cinquanta, & le nomina tutte; nondimeno dirò di vna solamente che e Galatea, la quale sù cosi chiamata dalla bian chezza: che rappresenta in lei forse la spuma dell'acqua, ò per meglio dire dal nome Gala, che latte significa; onde Hesiodo le fà hauere le chiome bianche, & la faccia simile al latte. Polifemo innamorato di lei, volendola laudare appresso di Ouidio, la chiama parimente più bianca de i bianchissimi Ligustri. Et Filostrato in vna tauola, ch'ei fa del Ciclope, mette Galatea andarsene per lo quieto mare sopra vn carro tirato da Delfini, li quali so no gouernati, e retti da alcune figliuole di Tritone, che stanno in torno alla bella Ninfa, preste sempre a seruirla, & ella, alzando le belle braccia stende alla dolce aura di Zefiro vn porporeo panno, per fare coperta al carro, & a sè ombra, & ha le chiome sue non sparse al vento, ma che bagnate stanno stese parte per i bianchi humeri . Non lascierò di dire questo ancora, che per cosa vera riferisce il medesimo Alessandro accaduta già nell'Albania: che vn Tritone, ò dichiamolo huomo marino, se così ne pare, da cer ta cauerna, nel lito del mare hauendo visto vna donna andare per acqua indi non molto lontano, tanto stette in agguato, che d'improuiso le fu alle spalle, che ella non se ne auide, & pigliatala, & fattale forza leco la trasse nelle onde. Per lo che tanto lo spiarono le genti di quel paese, che lo presero: ma tratto che i fu fuor delle acque non campò guari. Pausania scriuendo della Beotia così dipinge i Tritoni. Hanno le chiome simili all'apio palustre di colore, come che non si discerne l'vn capel dall'altro, ma sono contesti insieme a guisa delle foglie del petrosello, & il corpo tutto è co perto di minuta scaglia aspera, & dura. Hanno le branche sotto le orecchie, il naso di huomo, la bocca più larga assai della humana, gli denti come quelli delle Panthere,e gli occhi di colore verdeggiante, le dita delle mani, e le vgne sono come il guscio di sopra delle gongole, & hanno nel petto, & nel ventre, come i Delfini, alcune alette in vece di piedi . Da questi, & dalle Nereide non sono dissimili molto le Sirene, perche di loro raccontano. le fauole, che hanno parimente il visodi donna, se il resto del corpo anchora, se non che dal mezo in giù diuentano pesce, & le fanno alcuni con le ali, e vi aggiungono gli piedi di Gallo. Et dicono, che furono tre figliuole di Acheloo, & di Calliope Mula: delle qualil'vna cantaua; l'altta sonaua di piua, ò di flauto, come

vogliam dire; la terza di lira, e tutte insieme faceuano vn così soa-

Paufania. Tritoni.

Sirene .

ue con-



Imagini di Partenope, Leucosia, & Ligia Sirene dee del mare figliuole di Acheloo siume, & di Calliope musa, tutte quali imagini signissicano le meretrici & loro blanditie & allettamenti, dinotano anco alcuni scogli, & li eloquenti lodatori, & gli adulatori.

ue concento, che facilmente tirauano i miseri nauiganti à rompere in certi scogli della Sicilia, oue elle habitauano. Ma, che vedendosi sprezzare da Vlisse, il quale passando per là, fece legare

Seruio.

Plinio.

sè all'albero della naue, & à i compagni suoi fece chiudere le orecchie con cera, accioche non le vdissero, si gittarono in mare disperate, & fu all'hora forse, che diuentarono pesce dal mezo in giù . Si dice, che loro era concesso viuere sino a tanto, che venisse, chi non ostante il lor canto, con che conduceuano ciascuno alla morte, si partisse libero da loro; & che perciò alla partenza d'Vlisse si morissero, come s'è detto. Seruio non pesce, ma vecello le fa in quella parte, che non è di donna, come fa Ouidio put anche, quando racconta, che queste erano compagne di Proserpina, le quali, dopo ch'ella fu rapita da Plutone, si mutarono in cosi fatti animali, che haueuano il viso, & il petto di donna, & era vcello poi il rimanente. Suida parimente riferisce, che le fauole greche finlero, le Sirene effere vecelli con bella faccia di don na, che cantauano soauissimamente. Ma, che in vero furono certi scogli, tra gli quali le onde del mare faceuano vn così soaue mormorio, che i nauiganti tratti dalla dolcezza del suono volontieri passauano per là, oue miseramente periuano poi. E Plinio, parlando de gli vecelli fauolofi, dice, che furono creduti esfere in India gli vecelli Sirene, li quali con la soauità del canto addormentauano altrui, & poi lo diuorauano. Ma pesci, come disfi, ò vecelli che fossero le Sirene, basta, che sono cosa in tutto finta : onde vogliono alcuni, che per loro sia intesa la bellezza, la lasciuia, e gli allettamenti delle meretrici, anzi che fossero le istesse meretrici, & che fosse finto, che cantando addormentassero i nauiganei,& che accostatesi alle naui, gli vecidessero poi : perche così intrauiene à quelli miseri, li quali vinti dalle piaceuolezze delle rapa ci donne, chiudono gli occhi dell'intelletto sì, che elle poi ne fanno. ricca preda, & quasi se gli dinorano. Per la qual cosa riferisce il Boccaccio, che gli antichi dipingono le Sirene in verdi prati sparsi tutti di ossa di morti: come che volessero perciò mostrare la rouina, & la morte, che accompagna, ouero vien dietro a i lasciui pensieri. Et appresso di Virgilio gli scogli delle Sirene sono parimente descritti coperti quasi tutti di ossi di morti, & grandemente difficili, & molto pericolosi. Ma Xenosonte al contra-

rio ha voluto, che le Sirene siano cosa piaceuole, e virtuosa; percioche, narrando gli detti & fatti di Socrate, scriue, che elle can-

Virgilio.

Xenofonte.

tauano .

ranano solo le vere lodi di coloro, che erano degni, essaltando in quelle le virtu, & che perciò appresso di Homero cantarono di Vlisse, che egli era degno di essere lodato sommamente, perche era ornamento grande a tutti i Greci, & che questi erano gli incanti, & i soaui accenti, con li quali tirauano à sè gli huomini virtuosi; perche questi, vdendo lodare la virtù, che amano tanto, cercano di accostarsi ogni volta più à quella,& facilmente, & volontieri vanno dietto al dolce canto del lodatore. Et per questo for- Aristotolo: se fu, che, come scriue Aristotele nelle cose marauigliose del mondo,in certe Isole, chiamate delle Sirene, poste frà i termini della Italia, elle hebbero tempij, & altari, & furono da quelle genti adorate con molta solennità, & erano i nomi loro Partenope, Leucosia, & Ligia. Hora ritorniamo à Nettuno, perche, se ben nel mare sono de gli altri mostri assai ,& veri,& finti anchora da' Poeti, come finge Homero di Scilla, la quale staua in vno antro o- seille. scure, & spauenteuole, & con terribile latrato faceua risonare il mare, & che haueua questo mostro dodici piedi, & sei colli, con altretanti capi, & ciascheduna bocca haueua tre ordini di denti, dalli quali pareua che stillasse del continuo mortifero veleno, & fuori della spelonca horrenda porgeua spesso in mare le spauenteuoli teste, guardando se naue alcuna passasse di là, per fare miserabile preda de'nauiganti, come già fece de i compagni di Vlisse, che tanti ne rapì, & crudelmente se glidiuorò, quante crano le voraci bocche; & quando Virgilio fa, che Heleno mostra ad Enea il corso, che ha da tenere, per nauigare sicuro in Italia, gli sa dire, che si guardi da duo mostri crudeli, & spauenteuoli à chi passa lo stretto della Sicilia; de'quali l'vno è Cariddi, qual sorbe, & inghiottisce miserabilmente le naui, & le tira quasi nel profondo, & le regitta anco poi spinte da furiose onde che le leuano quasi fino al Cielo. Di cui le fauole contano, che fu vna femina rapacissima, che rubbò gli buoi di Hercole, onde fu fulminata da Gioue, & gittata nel mare diuentò lo scoglio che hà seruata dapoi sempre la rapace sua natura di prima. L'altro Scilla; che stà nascosta in vna horribile spelonca, & mette spesso fuori il capo, per vedere se naue passa da poterne fare preda crudele. Hà questo mostro aspetto di bella giouane sin sotto la cintura, oue sono poi le altre membra Lupi, & Cani giunti insieme con code di Delfini, che fanno risonare quani per tutto di horribili latrati. Et diuentò tale la misera Scilla, che su già bellissima ninfa,per la ge-

Cariddi.

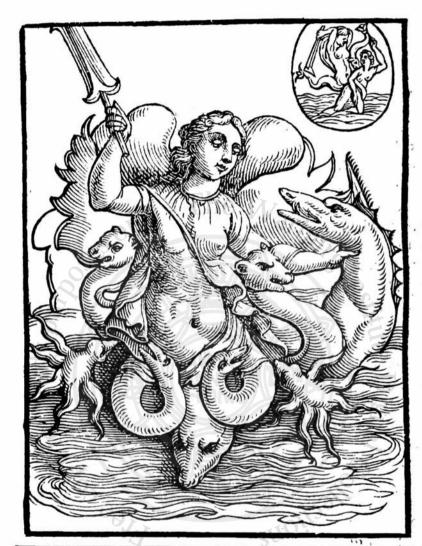

#### CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN

Imagine di Scilla scoglio Siciliano detto da Poeti atrocissimo mostro marino, & significa li pericoli à quali sono sottoposti li naviganti; di fortune, scogli, secche, corfari, & mille gravi, & mortali mali.

lossa di Circe innamorata di Glauco, il quale amaua non lei, ma Scilla; onde la terribile incantatrice sparse suoi incantati succhi, oue la bella Ninfa andaua souente a lauarsi, & la fece diuentare quale l'hò difegnata, sì che non potendo la infelice Scilla sopportare lo spauento de glianimali, che le erano nati d'intorno, andò a gittarli in mare, & restò quiui l'horrendo mostro, che io dissi secondo le fauole, le quali à questo modo hanno voluto con qualche vaghezza esprimere la natura di questi pericolosi scogli. Se ben dunque, come hò detto, sono nel mare de gli altri mostri anchora, à me non tocca però dire di tutti, ma di qualch'uno solamente, che da gli antichi fosse posto frà gli Dei, ouero aggiunto a quelli per compagnia, come furono le Ninfe marine, & i Tritoni, delli quali ho già detto, perche questi accompagnauano Nettuno . Et delle Nereide scriue Platone, che gliene erano cen- Noreide. to, che sedeuano sù altretanti Delfini, quando disegna quel gran tempio, & miracoloso, ilquale era appresso de gli Atlantici consecrato à questo Dio, che quiui staua sopra vn carro, tenendo con mano le briglie de i caualli alati, & era così grande, che toccaua con il capo il tetto dell'alto tempio. Vedeuasi anco buona parte della compagnia di Nettuno in vn suo tempio nel paese di Co rintho, come recita Pausania, percioche egli con Anfitrite sua moglie staua sù vn carro, oue era anco Palemone fanciullo appoggiato ad vn Delfino: erano tirati da quattro caualli, & haueuano a lato duo Tritoni Nel mezo della base, che sosteneua il carro, era intagliato il mare, & Venere, che ne vsciua fuori accompagnata da bellissime Nereide. Fù Palemone appresso de i Greci quello, che chiamarono i Latini Portuno, Dio de i porti, alquale sacrificauano i nauiganti ritornati a saluamento in porto: perciò và con Nettuno Dio vniuersale del mare. Nel tempio del quale in Egitto fu anco adorato Cano po nocchiero già di Menelao, & Canopo. riposto poi fra le stelle. La imagine di costui era quiui grossa, corta, & quasi tutta rotonda, con collo torto: & con breuissime gambe. La cagione di tale figura fu , che i Persiani andauano in volta col Dio Fuoco da loro principalmente adorato, & disfaceuano tutti gli altri Dei di qualunque materia che fossero, alliquali l'accostauano, per vedere chi di loro hauesse maggiore forza, & il Sacerdote di Canopo per non lasciare distruggere il suo Dio, tolse quella hidria, con la quale purgauano l'acqua del Nilo, & havendo turato ben bene con cera tutti i fori, che vi erano d'intor-



Imagini di Nettuno dio del mare, & di Ansitrite sua moglie, dinotanti la spuma del mare, & le tre qualità dell'acqua marina, de siumi, & de laghi, salata, dolce, & neutrale, con il veloce & frequente moto delle acque.

no, la empiè d'acqua, & postoui sopra il capo di Canopo, la dipinse, & acconciò in modo, che pareua essere il simulacro di quel Dio, & così lo pose alla proua col Dio Fuoco, nella quale hauendo il fuoco disfatto la cera, gli fori si apersero, & ne vscì l'acqua cosi in abondanza, che estinse il fuoco, & perciò il Dio Canopo restò vincitore del Dio de i Persiani, come riferisce Suida, & fu poi sempre per questo fatto il suo simulacro nella forma, che io dissi, & come si può vedere in vna medaglia antica di Antonino Pio. Leggesi ancho, che furono cari i Delsini più di tutti gli altri pesci à Nettuno: onde Higino scriue, cheà tutte le sue statoe ne metteuano vno in mano, ouero fotto vn piede, come ancho si vede a quella posta sit in cima la scala, che và nel palagio a Venetia al par di quella di Marte, forse perche secondo Eliano, così sono i Delfini Rè de i pesci, come sono i Lioni delle fere, & le Aquile de gli vccelli. Fà Martiano nelle nozze di Filologia, che vi sia pur Nettuno, & lo descriue nudo, tutto verdeggiante come l'acqua del mare, con vna corona biancha in capo, che rappresenta la spuma, la qual fanno le agitate onde marine. Et quando Pallade tessendo contende con Arachne appresso di Ouidio, & mette in tela la lite, che hebbe con Nettuno, della Città di Athene dauanti a dodici Dei .

Delfini tari à Nettu

Eliano .

Martiano.

Ouidio.

Fà, che Nettuno nel sembiante altero Col tridente percuote un duro fasso, Onde un destrier vien fuor superbo, e fiero.

Virgilio parimente nel principio della sua agricoltura dice, che Virgilio. Nettuno percotendo la terra col tridente ne fece vícire vn feroce Cauallo. Il che vuole Seruio, che sia stato finto, per mostrare con questo animale il veloce, & frequente moto delle acque del mare. Onde furono detti i caualli esfere etiandio sotto la guardia di Castore, & Polluce, perchele loro stelle sono velocissime. Altri hanno detto, che fu dato a Nettuno il ritrouamento del cauallo, perche è animale, che vuole hauere luochi piani, aperti, & spatiosi, che sono benissimo rappresentati dal mare. Et il medesimo Seruio, oue Virgilio fa, che Turno mette fuori gli stendardi della guerra contra Enea, dice, che i Romani parimente ne metteuano fuori duo a certi tempi, & che l'vno era vermiglio della gente da piè, l'altro ceruleo di quella da Cauallo, perche questo è il colore del mare, & che il Dio del mare su il ritrouatore del cauallo. Dio-

doro

230

Paufania.

doro seriue, che Nettuno fu il primo, che domasse caualli, & insel gnasse l'arte del caualcare, & che perció su cognominato Equestre, come scriue anco Pausania, & dice, che perciò Homero descriuendo il giuoco del correre de i caualli introduce Menelao, che fa giurar pel Nume di Nettuno, che non vi si vserà fraude alcuna. Et soggiunge, che il cognome di Equestre in questo Dio è più notabile di tutti gli altri, perche è commune a tutte le nationi. Donde fu anco forle, che appresso de'Romani i giuochi Circensi, oue correuano i caualli, fossero celebrati in honore di Nettuno, & la festa si chiamaua Consuale, nel cui giorno cessauano i caualli dalle fatiche, & i muli si vedeuano inghirlandati il capo di varie sorti di fiori, che fu quella, come scriue Liuio, che sece celebrare Romulo, quando rapi le donne Sabine; perche secondo che riferisce Plutarco, egli haueua già trouato quiui sotto terta vn'altare, oue fu vn Dio chiamato Conso; ò perche fosse creduto dare configlio altrui, ouero perche bisogna, che'l configlio de i grandi affari sia secreto, & occulto; & perciò non si apriua mai quello altare, se non alla festa, che io dissi, de i giuochi Circensi,il che fece credere, che il Dio Conso fosse Nettuno, del quale baste rà di hauere fatto questo poco schizzo, perche non ne hò trouato anchora fimulacro alcuno. Ma, che i caualli appartenessero à Nettuno, lo mostra anchora quello, che scriue Pausania, che in Grecia in certo luoco, oue correuano i caualli, era dall'yna delle bande del corso vno altare tutto rotondo, oue adorauano Tarasippo, così detto dal mettere paura a i caualli; perche questiariuati à quello altare subito si spauentauano così forte, che faceuano le maggiori stranezze del mondo, con gramssimo danno di chi gli guidaua. Da che ne nacque, che andauano sempre, prima che si mettessero al corso a detto altare, & pregauano quel Dio con certe cerimonie, e voti che volesse essere à loro & à loro caualli benigno, & piacenole. Seguita poi Pausania, e recita molteopinioni dicostui, chi ei fosse: ma di tutte si rissolue à credere, che la piu vera sia, che quel Tarasippo fosse cognome di Nettuno Equestre, perche la origine prima de i Caualli venne da lui; dal quale si legge ancho, che Giunone hebbe duo caualli in dono, dona ti poscia da lei parimente à Castore, & Polluce. Et à tutto ciò accorda, che Ope mostrasse à Saturno di hauere fatto vn cauallino, quando partori Nettuno; il che Festo mette frà le ragioni, che ci rende, perche Nettuno fosse detto Equestre: & dice, che per que-

Confo Dio.



Imagine di Nettuno dio del mare appo Filostrato, o sia imagine di Tarasippo spauentatore de Caualli tolto per Nettuno. S questa dinota per il mare condursi tutte le cose necessa rie al vitto, S ogni sorte di mercantia all'oso humano destinata.

P 4

Filostrato.

sto nella Illiria di noue in noue anni gittauano quattro caualli in mare à Nettuno. Et hanno anchora voluto alcuni, che il cauallo si confaccia à costui, perche così ci porta il mare da ogni parte le cose necessarie, come fanno i caualli. Onde Filostrato dipingendo due Isolette, le quali haueuano vna piazza sola trà loro commune, oue l'vna portaua quello, che coglieua da coltinati capi, l'altra quello, che andaua depredando per il mare, dice che quiui fu drizzata vna statoa di Nettuno con l'aratro, & col carro, come di coltiuatore di terra; volendo mostrare chi la fece, che da lui riconosceuano le genti di quelle Isole etiandio ciò che dalla terra viene; ma perche non paresse poi, che terrestre lo hauesse fatto solamente, aggiunse al l'aratro vna prota di naue, sì che pareua, che Nettuno nauigado araf se la terra. Et appresso de gli Elei i Grecia su certa statoa, come scri ue Pausaniadi giouane seza barba, che si teneua l'vn piede sopra l'al trose staua con ambe le mani appoggiato ad vna hasta, questa si ve stiuapoi à certi tempi hora con veste di lino, & hora di lana; Et fu ella creduta essere di Nettuno, che portato quiui di certo altro luoco della Grecia, fu por hauuto in grandissima riuerenza da tutti del paese, benche non Nettuno, ma Satrape fosse nominato. Veg gonsi anchora due medaglie antiche, l'vna di Vespasiano, & l'altra di Adriano, nelle quali è la imagine di Nettuno fatta à guisa. di huomo, che stà in piè tutto nudo, se non che dal sinistro homero gli pende vn panno, & hà nella destra mano vna sferza di tre: correggie, tenendo il tridente in alto con la finistra. Et in certa altra medaglia pure antica, Nettuno è ben fatto nudo, & dritto in piè, ma che hà la finistra alta appoggiata al tridente, porge vn Delfino con la destra, e tiene l'vno dei piedi sopra vna prora di naue. Oltre di ciò voleuano gli antichi, che delle Città le porte fossero date à Giunone, le rocche, & le fortezze à Minerua, & à Nettuno le mura, & i fondamenti, come nota Seruio, oue Virgiliofà che Venere mostra ad Enea la rouina di Troia non essere reparabile, perche questi Dei vi si affaticauano à metterla in terra, rouinando ciascheduno quello, che era suo & così gli dice:

Fondamen: ti di Nettuno. Virgilio...

Quì, doue vedi, che gli alti edifici
Rotti, e disfatti in terra vanno, e'l fumo
Con polue misto ondeggia fin'al Cielo.
Nettun col grantridente scuote, e abbatte
Le mura, e da profondi fondamenti.

Le suelle, e la Città tutta roina .

Et per questo egli su chiamato da Greci Ennosigeo, che viene à dire concussore della terra, volendo che lo spauenteuole Terremoto venisse da lui, & fosse fatto dal mouimento delle acque. Per la quale cosa quelli di Tessaglia dissero, che Nettuno haueua dato esito all'acque, che allagauano prima tutto quel paese circondato da alti monti, perche scuotendo la terra aperse frà quelli vna assai larga via al fiume Peneo, come recita Herodoto, & dice, che à lui pare, che la separatione di quei monti non sia venuta da altro, che dal terremoto, & che diranno sempre, che l'habbi fatta Nettuno tutti quelli, li quali vogliono, che da lui veghi lo scuotime to della terra, & le rouine, che ne seguono. Questo hò detto, non perche serua molto alla imagine di Nettuno, ma perche mostra; che egli serue assai à disegnare il terremoto. Da costui non fu molto dissimile la imagine dell'Oceano : qual dissero gli antichi pa dre di tutti i Dei, & intesero per lui oltre al mare di fuori, che cir conda tutta la terra, l'vniuersal potere ancho dell'acqua; la qual voleua Thalere Milesio, che fosse stata principio di tutte le cose; da che presero le fauole occasione di chiamare l'Oceano padre de'-Dei; & gli diedero perciò moglie, che fu Thetide Dea parimente, la quale partori vn numero grande di Dei marini, di Fiumi, di Fonti, & di Ninfe . Era vecchia, tutta canuta, & bianca, onde i Poeti la chiamano souente madre, & veneranda, & di tal aspetto si può mettere col marito, che su come riferisce il Boccaccio, dipinto sopra vn carro tirato da Balene per l'ampio mare, & gli andauano i Tritoni dauanti con le buccine in mano, i quali hauevano la parte di sopra humana, & quella di sotto di Delfino, o di Balena, come vuole Fornuto, & d'intorno l'accompagnauano molte Ninfe, & lo leguitaua poi vn numeroso gregge di bestie marine fotto la custodia di Proteo, che ne era il pastore, & fu parimente vno de i Dei del mare che prediceua souente altrui le cose à venire, ma non lo faceua però se non sforzato, & cercaua ancho d'ingannare chi voleua fargli forza, mutandost in diuerse forme per vscirgli di mano; perche bisognaua legarlo, & tenerlo stretto, fin che fosse ritornato alla sua prima figura, che allhora poi rispondeua di ciò che era dimandato. Di costui scriue Diodoro, che egli fu già eletto Re in Egitto, come il piu sauio, che si trouasse allhora in quel paese, & perito in tutte le arti, con le quali ei si cangiana à suo piacere in dinerse forme, che veniua forse à dire appresto

Ennofigeo-

Terremote dato a Nef

Oceano.

Thetide

Proteo .

Diodoro ..

Proteo perche in diuerse formes



Imagini di Eurinome, & di Derceto dee marine l'una figliuola di Proteo l'altra madre di Semirami, significanti la proprietà dell'acque, & li effetti, & accidenti che si veggono di quelle. presso di quelle genti che egli sapeua con la molta sua prudenza accomodarsi à tutte le cose. Et i Greci vollero, che ciò fosse detto di Proteo per la vianza, che haueuano i Re in Egitto di portare, quando si mostrauano in publico; su'l capo come per insegna di Rè, quando il dinanzi di vn Lione, quando di vn toro, ò di serpente, & alle volte vno arbore, ò qualche pianta, & altre vna fiamma di fuoco, come che in quel modo fossero più risguardeuoli . Finsero dunque i Greci, che Proteo così si cangiasse in diuerse forme, come essi cangiauano la insegna reale. Leggesi anchora, che egli fu Signore in Carpato Isola, dalla quale è cognominato il mare Carpatio, di verso l'Egitto: & perche questo mare bà gran numero di Foche, chiamate altrimente Vitelli marini, perche hanno le parti dinanzi con cuoio, & pelo di vitello, & di altre simili bestie, fu finto che Protheo fosse, come dissi, pastore, & pastore di custode de i greggi dell'Oceano. Del quale fu anco detta figliuola Eurinome; perche Homero fà, che ella accompagna Tetide, quan do và a trouare Volcano, se bene qualchuno hà voluto crederla piu tosto Diana, come dice Pausania; che non si confà però punto al suo simulacro, quale era in forma di femina il di sopra, & il di sotto di pesce legato attrauerso con catene d'oro. Questa su certo Nume adorato nell'Arcadia da Figalesi in vn tempio a loro santisfimo, qual non apriuano, fuor che vn certo di dell'anno, & allhora celebrauano solenne festa, & faceuano molti sacrificij in publico, & in privato. E mi riduce a mente certa altra Dea favolosa, come la chiama Plinio, nomata Derceto da gli antichi, che fu parimente tutta pesce, dal capo in fuori,che era di donna. Di costei scriue Diodoro, che ella fu prima Ninfa, & che fatta grauida senza sapersi mai da cui, partori Semirami con grauissimo sdegno di hauere perduta la virginità, perilche gittatasi in certo laco della Siria, fupoi come Dea adorata nella forma, che io dissi, da quelle genti, le quali non hauerebbono poscia mangiato piu per cosa del mondo pesce alcuno di quel laco; perche stimarono, che tutti fossero consecrati a lei. Mà ritornando all'Oceano, per dichiarare il resto della sua imagine; il carro mostra, che egli và intorno alla terra, la rotondità della quale è mostrata per le ruote, & lo tirano le Balene, perche queste così scorrono tutto il mare, co me le acque del mare circondano tutta la terra,& sparseui per den tro anchora, ne occupano la maggior parte. Le Ninfe poi vogliono significare la proprietà delle acque, & gli diuersi accidenti, che spesso.

greggi ma-

Eurinome.

Derceto.

Diodoro.

. 2 7 7

Imagini de i Dei 236

spesso si veggono di quelle: le quali da gli antichi furono inteseno. solamente sotto il nome dell'Oceano, di Nettuno, di Tetide, di Dorida, di Amphitrite, & di altri Dei del mare, ma di Acheloo ancora. Benche vogliono alcuni, che quelli significassero la natura delle acque salate, & per costui si intendesse delle dolci, come sono quelle de i Fiumi, li quali da gli antichi furono parimente adorati, & fatti in forma humana. Ma prima che io dica di loro, disegnerò i venti, perche hauendo detto del mare, oue essi mostra no meglio forse, che in altro luoco le forze loro, parmi che sia ragioneuole mettergliquì. Et benche nè ancho sarebbono stati male con Giunone dimostratrice dell'aria, perche vogliono i naturali, che nonsia altro il vento, che aria mossa con impeto; onde Eolo Rè de i venti così rispose à Giunone, quando ella lo pregò appresso di Virgilio, che turbasse il mare con grandissima tem pesta à danno de'Troiani, che nauigauano in Italia.

Tù, qualunque il mio regno sia, mi fai Rè, tu mi rendi il sommo Gioue amico, E da te vien , che sono in mio potere I fieri venti, i nembi e le tempeste.

Nondimeno nè hora sarà fuori di proposito dirne quel poco, che ne bò trouato scritto, hauendo gli antichi adorati questi ancho ra come Dei,& fatto loro sacrificio, ò perche fossero già stati,ò per che hauessero ad essere fauoreuoli all'auenire; & gli dipinsero con le ali, con il capo tutto rabbuffato, & con le guancie gonfie in guisa di chi soffia con gran forza, & secondo poi, che dinersi sono gli effetti, che essi operano col soffiar loro; perche alcuni raccogliono le nuuole insieme,& fanno le pioggie,alcuni le scacciano,& in mol ti altri modi mostrano il poter loro, così furono da' Poeti descritti diuersamente. E ben che di molti si legga, quattro però solamente sono i principali, che soffiano dalle quattro parti del mondo, ciascheduno dalla sua, come sono disegnati da Ouidio nel partimento primo dell'uniuerso. Ma vi sono stati ancora secondo Stra bone alcuni, che hanno voluto, che non fossero più di due. L'vno detto Aquilone, & chiamato Borea ancora, & da'marinari de'nostri tempi Tramontana, che soffia da Settentrione, & questo scriue Pausania, che era scolpito da un lato dell'arca di Cipsello nel tempio di Giunone appresso de gli Elei in Grecia, che rapiua Orithia, come fingono le fauole, ne dice, come ei fosse

Venti prin cipali.

Ouidio.

Venti.

Virgilio.

OTEA.

fattó

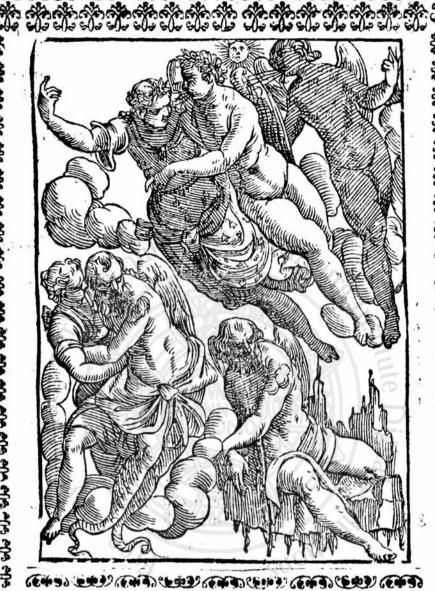

Imagini di Borea, Austro, Euro, & Zesiro quattro venti prin cipali, & di Orithia & Flora l'vna moglie di Borea, l'altra di Zesiro, che dimostrano li effetti de detti venti mentre sossinano, & dominano nelle stagioni & paesi sottoposti al lor sossiare.

Note.

Quidie

fatto, se non che in vece di piedi haueua code di serpenti: ma perche ei fa col suo soffiare freddo grande, porta le neui, & indurisce il ghiaccio, gli si fà la barba, i capegli, & l'ali tutte coperte di neue. L'altro è l'Austro detto etiandio Noto, & Ostro da marinari, che viene dalle parti di mezzo di: di doue perche questo con il suo soffiare adduce per lo più pioggie, così lo descriue Ouidio.

Spiega l'ali guazzose Noto, e viene

Con viso oscuro, e carco di spauento.
Le bianche chiome son di pioggia piene,
E di nembi il barbuto horrido mento.
La fronte cinge densa nebbia, e tiene
Il ciglio graue al tempesto so vento,
Cui bagnan l'acque ogni hor le piume, e'l petto,
Nè mai serena al nubilo so aspetto.

Enre.

Et dei quattro che io dissi, il terzo è detro Euro, ò Leuante da nostri, che sossia dalle parti dell'Oriente, & si sa tutto negro per gli Etiopi, che sono nel Leuante, d'onde egli viene; & si dipinge con vn sole infocato sul capo, però che, se il Sole, quando tramonta, è rosso, mostra, che questo vento hà da sossiare il dì, che vien dietro, come scrisse Virgilio. Il quarto, il cui lieue spirare si sente con vna aura temperata, e soaue dall'Occidente, è Zesiro, ò Ponente secondo i moderni, ilquale perciò di primauera veste la terza di verdi herbe, & sa siorire i verdeggianti prati. Onde venne che le sauole lo sinsero marito di Flora, che già dicemmo adorata da gli antichi come Dea de i siori, la imagine della quale su di bella ninfa: onde ella stessa quando racconta ad Ouidio le ragioni delle sue seste, così gli dice della bellezza sua.

Zefiro

Flora.

E per modestia non ti dico, s'io
Fossi bella: ma basta, che fui tale,
Che un Dio non isdegnò, sol per hauermi,
Venire à farsi genero à mia madre.

Portaua ghirlanda in capo di diuersi siori, & veste parimente tutta dipinta a siori di colori diuersi: perche dicono, che pochi sono i colori, de i quali non si adorni la terra, quando siorisce. Et di Zestro sa Filostrato vn disegno tale. Egli ègiouane di faccia molle, & delicata, hà le ali a gli homeri, & in capo vna ghirlanda di belli, e vaghi siori, Nè piu dico de i venti, ma ritorno a i siumi, li

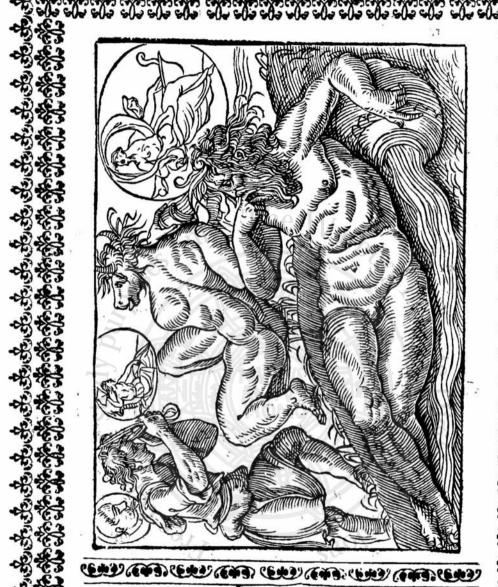

Imagini di Cefiso, & del Pò siumi, quello di Grecia, que sto d'Italia, & d'un giouanetto che tagliatisi li capelli à quello li offerisce, & dinotano la natura & im peto de siumi con illor mormorio, & tortuoso corso.

Paufania. Eilostrato.

quali da gli antichi furono parimente stimati Dei, Numi, come si voglia dire, & gli pregauano con solenni voti, & faceuano loro sacrificio non meno che a gli altri, & soleuano offerirgli de i capegli ragliatisi perciò có certa cerimonia, & lo faceuano tutti i Gre ci per antico costume, come dice Pausania, che si può raccogliere da Homero, quando mette; che Peleo fa voto al fiume Sperchio di tagliarsi i capegli, & darli a lui, se Achille ritorna sano . & saluo dalla guerra di Troia. Et nel paese di Athene appresso a a Cefiso fiume era certa statoa di vn giouinetto, che si tagliaua i capegli per dargli a quello. Erano i fiumi fatti in forma di huomo con barba, e con capelli lunghi, che stia giacendo, & appoggiato sopra l'vn braccio, come dice Filostrato, quado dipinge la Thessaglia, perche non si lieuano i fiumi mai dritti in alto; & alle volte anchora, & per lo più, si appoggia sopra vna grande vrna, che versa acqua, & però Statio così dice di Inaco fiume, che passa per la Grecia

Inacho. Statio. 1

> Inacho ornato il capo di due corna Sedendo appoggia la sinistra all'orna, Che prona largamente l'acque versa.

Et fansi con le corna i fiumi, dice Seruio, ouero perche il mormorio dell'onde rappresenta il muggiare de i buoi, ouero perche veggiamo spesso le ripe de i fiumi incuruate a guisa di corna. Onde Virgilio, oue chiama il Tebro Re de i fiumi della Italia, lo chiama cornuto ancora, & cosi lo dipinge quando fa, che ad Enea,

Tebro . . Virgilio .

Tra le populee frondi par mostrarsi

Già vecchio, cinto gli homeri, & il petto Di verdeggiante velo, e ombrosa canna Cuopre, e circonda le bagnate chiome,

Po fiume. Probo.

Et del Pò chiamato Eridano anchora dice in vn'altro luoco. che hà la faccia di Toro con ambe le corna dorate. Oue Probo espone singersi il Pò con faccia di Toro, perche il suono, che sa il corso suo è simile al muggito de i Tori, & le ripe sue sono torte come corna, & Eliano parimente scriue, che le statoe de'fiumi, le quali da prima erano fatte senza alcuna forma, furono poscia fatte in forma di Bue. Come si legge ancho appresso di Festo Pompeo, oue dice, che i simulacri de i fiumi erano fatti in forma di Tori, cioè con le corna, perche sono fieri, & atroci come i Tori. Oltre di ciò coronauano gli antichi i fiumi di canne, per-

che

Bliano



Imagine del Teuere mostrante l'abondanza, e'Iprinc piodell'Imperio di Romane' due fratelli.

Q

Aci fiume. Ouidio .

che la canna nasce, & cresce meglio ne i luoc hi acquosi, che altroue, & quindi venne che Virgilio fece, come diffi pur mò, il Tebro hauere il capo coperto di canna. Et Ouidio raccontando la fauola di Aci già mutato in fiume, quando Polifemo gli hebbe gittato quel sasso addosso, che lo schiacciò tutto, sa così dire a Galatea di lui.

Subito sopra l'acque tutto apparue Il giouinetto fin alla cintura, Et in aliro mutato non mi parue, Se non, ch'era d'assai maggior statura. Et il color di prima anco disparue, Onde la faccia già lucida, e pura Verdegoia, e ornato è d'uno, e d'altro corno Il capo, cui và verde canna intorno.

Vedesi però a Roma in Vaticano vna statoa del Tebro, che

non hà le corna, nèil capo cinto di canne, ma di diuerse foglie, & di frutti volendo forse in quel modo mostrare chi la fece, la fertilità, & l'abondanza, che fa questo fiume in quel paese, nè lasciò però costui in tutto la fittione de i Poeti, perche gli pose vna canna in mano. Quado appresso di Ouidio Acheloo racconta a Theseo il rumore, che ei fece có Hercole per Deianira, dice, che stà appoggia tò sopra l'uno delle braccia,& hà cinto il capo di verde cana, & è có vn máto pur verde intorno, & nó ha due corna come gli altri, ma vno solamente, perche l'altro gli fu rotto da Hercole, secodo le fauole, il quale pieno di diuersi fiori, & fructi fu poi donato a quelli di Etolia, che lo chiamorono corno di douitia. Et sù così finto, ome recita Diodoro, perche Hercole con non poca fatica tor se vn ramodi quel fiume dal suo primo corso, & lo riunoltò in altra parte, la quale, oue era da prima arida, & non fruttaua, diuenne per l'acque che vi spargeua sopra alle volte questo fiume co'l riuoltato ramo, fruttifera sopra modo. Et perciò sono i fiumi descritti diuersamente da'Poeti, risguardando essi talhora alla qua lità delle acque, & al corso loro, & talhora alla natura del paese, per lo quale passano. Onde è, che scriuendo Pausania dell'Arcadia dice, che in certa parte di quel paese sono alcune statoe de i piu nobili fiumi, & celebrati da gli antichi tutte di bianchissimo marmo, eccetto però quella del Nilo che la hà di pietra negra.

Et soggiunge poi, che ragioneuolmente fu fatta la statoa del Nilo

di pietra,

Achelvo .

Corno di douitia.

Nilo fiume



Imagine del fiume Nilo sedente sopra la Sfinge, con molti fanciulli intorno che dinotano li gradi del crescimento del detto siume, che sono sedeci cubiti per ordinario.

di pietra negra, perche ei correndo al mare passa per gli Ethiopi gente tutta negra. Luciano scriue, che dipingendo quelli di Egitto il Nilo, lo metteuano a sedere sopra vn Crocodilo, ouero su vn cauallo Fluuiatile, qual'è certa bestia da quattro piedi, come la de scriue Herodoto, della grandezza di vn gran Toro, & ha la testa come i buoi, il naso schiacciato, come le capre, le crine come di cauallo, & la voce; gli denti in fuori, & incerti, la coda splen dida, & il cuoio così grosso, & duro, che quando è secco, ne fan no dardi ; & fu detto questo animale da i Greci Hippopotamo,& gli faceuano intorno alcuni fanciullini, li quali tutti lieti scherzauano, come si legge anco appresso di Plinio, il quale scriuendo di certa sorte di marmo duro, e rozzo come il ferro, dice, che Vespasiano pose nel gran Tempio della Pace vna statoa del Nilo la maggiore, che fosse mai vista, con sedeci figliuolini, che gli scher zauano intorno, & significauano, che le acque di quel fiume al maggior crescere, che facessero, arriuauano fino all'altezza di sedici cubiti. Leggesi anchora, che la statoa di Vertunno posta nel foro Romano rappresentaua il Tebro, che prima passaua quin di, ma fu poi riuoltato in altra parte, & era adornata di fiori, & di frutti, per mostrare, come dissi pur dianzi, la fertilità de i campi à lui vicini. Benche fu Vertunno anchora creduto vn Dio, che fosse sopra à gli humani pensieri, & che si mutasse in diuerse forme, perche spesso mutano gli huomini pensiero. Et alcuni lo dissero il Dio dell'anno, il quale secondo le stagioni piglia diuerse fac cie, & à gli homini porge occasione di fare quando vna, & quan do altra cosa, come dice Propertio, il quale rende la ragione del nome suo, & insieme lo descriue così bene, che non dando à me l'animo di dirne più , ne meglio , porrò lolo quello che ei ne dice, tirando al volgare alcuni suoi versi in questo modo.

Vertunno.

Propertio.

#### VERTVNNO.

A che ti marauigli di vedere,

Tante forme in vn corpo ? se m'ascolti
Che sia Vertunno tu potrai sapere.

Quà venni di Toscana, oue da molti
Visitato non son, nè mi dier mai
Tempi, con archi, ò con soperbi volti.
Di che punto non curo, perche assai

Mibasta

## Degli Antichi.

245



CADEAD (CADEAD) (CADEAD) (CADEAD)

Imagine di Vertunno, con Pomona appresso; tenuto per Dio de pensieri humani, dell'anno, de gli horti; mutatore di diuerse saccie, inteso anco per il siume Tebro.

૱ઌ૱ૡ૽૱ૡ૱ૡ૱ૡ૱ઌ૱ઌ૱ઌ૱ઌ૱ઌ૱ઌ૱ઌ૱ઌ૱ઌ૱ઌ૱૱૱૱૱૱૱૱ ઌૺૢૹૢ૽ૡૢ૽ૡૢ૽ૡૢ૽ૡૢ૽ૡૢઌૢ૽ૡૢ૽ઌ૽ૡૢઌઌૢઌ૽ઌ૽૽ઌૢ૽ઌ૽૽ઌૢ૿ઌ૽૽ૡૢૺઌ૽ૡૢઌ૽ૺઌ૽ૺઌૺઌ૽ૺઌ૽ૺઌ૽ૺઌ૽ૺઌૺઌ૽ૺઌૺ 246

Mi basta di veder il Roman Foro, Et unqua d'altri honor non mi curai,

Passauan di quà via col corso loro

L'acque del Tebro già, come si dice, Che in altra parte poi voltate soro.

Perche'l bel Tebro con lieto, e felice

Successo al popol suo volse dar loco,

E ciò su del mio nome la radice.

O che da l'anno, qual a poco a poco

Si và volgendo, fui Vertunno detto,

E consecrato anchora in questo loco.

Quasi che per me sotto l'humil tetto

Riponga il contadino la ricolta, Che poscia gode, e per cotal rispetto

Vedi che circondato son di molta

Vua, che porporeggia, e la mia testa E tutta di mature spiche auolta.

Et par che'l tempo ogni anno mi rinesta

Secondo la stagion di dolci frutti,

Chemi porge la mano al mio honor presta.

Però qui vedi i pomi già produtti

Dal pero a suo dispetto, che l'accorso Inseritor m'offerse, nè di tutti

Gli altri ti vò dir hora , perche scorto

Da la mendace fama altra ragione Di nouo del mio nome anco t'apporto.

Matu, non quel, che dicon le persone

Di me, ma quel chio stesso dico credi,

Ch'al ver non son tutte le lingue buone.

La mia natura è atta, come vedi,

A trasformarsi in tutte le figure,

Pommi in carro , à cauallo , o fammi à piedi.

10 mi confaccio a tutto, e se tu cure

Vedermi giouinetta delicata.

Dammi feminil vesti monde, e pure .

HNOW.

#### De gli Antichi.

Huom sarò, se la toga mi sia data, E sarò con la falce un metitore, S'haurò di sien la fronte coronata.

Vestito d'arme già non poco honore Per quelle hò meritato, sì parena A tutti ch'io fossi huom di gran valore;

Et chi l'arme d'intorno poi mi leua,

E mi veste da grave litigante. Paio nato a le liti, e se t'aggreva

Vedermi si seuero, conuiuante

Quasi ebbro mi vedrai, se'l capo m'orni Di rose, e che giocondo, e lieto cante.

Parrotti Baccopoi, se tu mi adorni

De la mitra, ch'ei porta, e giurerai Che veduto non hai unqua a tuoi giorni

Che più Febo a ssomigli, se mi dai L'arco, e la cetra, & un gran cacciatore S'haurò le reti tu mi crederai.

Mi dirà ogn'uno vago vecellattore Simile a Fauno, che mi veggia in mano La liene canna; eche? non mi dà il core

Di mostrarmiti ancor à mano à mano Vn dotto auriga, e simile a chi regge I correnti destrier con forte mano?

In somma non bà termino, nè legge

Alcuna il mio cangiarmi in varie forme; Qual fo sì ben, ch'alcun mai nol corregge;

S'io vorro , saro simile à chi l'orme

Guarda de i vaghi greggi, e de gli armenti.

Ouer farommi a un pescator conforme.

E quel, che sa più sorse che mi senti Nominar spesso, e che de iben colti horti I bei frutti mi son sempre presenti.

Come la Zucca, el canol con ritorti Giunchi legato, e me notano ancora

2 4 1 cocomeris

#### Imagini de i Dei

I cocomeri, quali mi son porti.

Et ti concludo che quanto orna, e infiora
I lieti prati, tutto mi vien dato,

Et perche mi riuolto adhora adhora
In forme assai, Vertunno fui chiamato.

# PLVTONE.

CAD CAD CAD



Enche nella partigione, che fecero frà loro dell'vniuerso i figliuoli di Saturno, toccasse all'vno il regno del Cielo, all'altro
quello delle Acque, & al terzo quello dell'
Inferno, secondo le fauole che viene a dire,
come lo raccontano le historie, che Gioue
hebbe le parti dell'Oriente, Plutone dell'
Occidente, e Nettuno le Isole del mare:

nondimeno pare, che ciascheduno di loro habbi che fare per tutto, onde Nettuno appresso di Virgilio minaccia i Venti, perche senza intendere il suo volere hanno hauuto ardire di turbare il Cie lo, & la terra; & Gioue souente mette ordine alle cose dell'Inferno & Plutone parimente alza il suo potere fino in Cielo: da che vien detto che Gioue hà il fulmine con tre punte, Nettuno il tridente. la imagine di costui, la porremo talhora di potere pare al Sole, & talhora simile alla terra, ma sarà egli però il Rè dell'Inferno, come che quiui più, che in altra parte valesse il suo potere, ou e gouernaua le anime vscite già de i corpi de i mortali. Et accioche a ciascheduna fosse dato luoco, & pena secondo i meriti haueua tre giudici a cio deputati, Eaco l'vno, l'altro Radamanto, & il terzo Minos, che come si è altroue detto, furono figliuoli di Gioue,& di Europa l'vno, & li due di Asia. Delli quali dirò prima, quello, che se ne legge appresso di Platone, & dapoi verrò alla imagine di Plutone, perche mi pare ciò debba essere cosa assai bella, e dilet-

Gindici del E Inferno.

Platone.

teuole.

teuole, & dalla quale si può vedere come questi tre si habbiano a dipingere, oltre che vi s'impara anco quali debbano estere i Giudici così dunque diffe Platone. Fù già al tempo di Saturno vna legge tale, la quale hoggi ancora è appresso de i Dei, & vi fu sem pre, che tutti quelli huomini, li quali viuendo erano stati giusti, & buoni, moredo por ne andassero alle Isole de i Beati, & all'incon tro chi hauesse operato male in vita, doppo morte in luoco a ciò deputato fosse meriteuolmente punito. Et al tempo di Saturno, & quando cominció Gioue a regnare, parimente erano giudicati gli huomini viui ancora, & da Giudici pur anche viui nel dì medesimo, che doueuano morire; onde auueniua, che molti era no ingiustamente giudicati. La qual cosa intendendo Gioue da Plutone, & da quelli, che al gouerno stauano delle Isole Beate, perche molti senza meritarlo andauano à loro, disse; Ben prouederò io a questo disordine, poiche conosco, che di esso la cagione è, che gli huomini hora sono giudicati prima che moiano, & essen do anco vestiti del corpo mortale, doue hanno chi dice bene, & chi male di loro: & perciò molte anime empie, & maluagie hanno ardire di presentarsi a i Giudici co me buone, perche cuoprono la maluagità loro con la bellezza del corpo, con la nobiltà del casato, & con la splendidezza delle ricchezze; nè mancano loro testimonij, quali dicano, che in tutta la loro vita furono sempre buoni,& giusti. Onde i Giudici vestiti parimente delle membra terrene, le quali sono quasi oscuro velo intorno all'anima, non pon no se non marauigliarsi della bontà di quelli, & giudicarli perciò degni di ogni bene. Bisogna dunque fare prima, che gli huomini non sappiano, quando hanno da morire, come hora fanno (Et così si fu comandato a Prometheo, che douesse fare ) Dapoi che spogliati di tutte le cose terrene, & già morti vadino dinanzi à gli Giudici, li quali siano parimente nudi, & morti, sì che veggiano con l'animo solo gli animi solamente nudi, & aperti, & così riuscirà facilmente, che sia giusto il giudicio, che si farà di loro . Per la qual cosa voglio, come già trà me medesimo hò deliberato, che i miei figliuoli, due nati in Asia, cioè Minos, e Radamanto, & vno di Europa, ilquale è Eaco, poscia che saranno morti, stando in certo prato(questo era chiamato il campo della verità) oue la strada in due parti si diuide, l'vna delle quali và all'Inferno, l'altra alle Isole de i Beati, siano Giudici delle anime de 1 mortali; & giudicherà Radamanto tutti gli Asiatici, & Eaco quelli,

Giuditi per che falsi .

Ordine buo no per giudicare le anime-

che

Radamäte Laco . Minos.

che verranno di Europa, & se qualche dubio vi sarà talhora, toes cherà a Minos di conoscerlo, accioche senza inganno alcuno siano mandate le anime a i meritati luochi. Questo fu l'ordine posto da Gioue, perche le anime fossero giustamente giudicate : Il perche stanno Radamanto, & Eaco, quando giudicano, ciaschedu+ no di loro con vna verga in mano; & Minos separato da quelli fiede solo, & considera, tenendo anche egli in mano vno scettro do rato, che così dice Vlisse appresso di Homero di hauerlo veduto in inferno rendere ragione à i morti: le anime de i quali portano sopra di sè segnati, & impressi tutti gli affetti, che hebbero,& ciò, che operarono mentre, che furono congionte à i corpi. Di modo che i giusti Giudici quando se le veggono dauanti, non dimandano, nè vogliono sapere chi furono, ma guardano quel, che fecero mentre, che stettero al Mondo, & secondo quello le giudicano, & mandano al meritato luoco, ò delle pene, ò de i piaceri. Qui seguita Platone dicendo qual siano le anime, che per lo più vanuo al luoco de i dannati, & quali à quello de i Beati: ma non lo riferirò già io, che mi basta di questo che ho detto, per far vn poco di dilegno de i tre Giudici dell'inferno; de i quali Dante pare hauere figurato Minos in forma di bestia, percioche nel suo Inferno ei lo mette con la coda, & lo fa ringhiare, come fanno a punto i Cani, quando dice :

Dante.

Stauui Minos horribilmente, e ringhia,

Esamina le colpe ne l'entrata

Giudica, e manda secondo, ch'auinghia.

Dico, the quando l'anima mal nata

Gli vien dinanzi, tutta si confessa,

E quel conoscitor delle peccata,

Vede qual luoco d'Inferno è da essa,

Cignesi con la coda tante volte,

Quantunque gradi vuol, che giù siamessa.

Minos che fignifiche. Et per costui vogliono alcuni intendere il rimordimento, che ha ciascheduno nell'animo dei proprij errori, ilquale del continuo lo trauaglia, lo accusa, se non ad altri, alla conscienza propria, & li mostra il supplicio, & le pene, di che lo san meriteuole i commessi peccati. Et quindi viene, che sono, come dissi, tre giudici in inferno, per lo quale è stato inteso questo nostromondo, oue regna Plutone, che dalle riechezze su così nomi-

nato,

nato appresso dei i Greci, con ciò fosse che per lui intendessero la terra, dalla quale traggono i mortali tutto quello, che hoggi più fi apprezza. Et l'hanno dimandato Ditei Latini per la medesima ragione, cioè, perche da lui venghino le ricchezze, lequali latinamente sono dette con voce a quella molto simile, ò come vuole Quintiliano, fu così detto per contrario senso, quasi che egli non posta esfer ricco, esfendo che i morti sono creduti priui di ogni ricchezza. Ma lasciamo queste spositioni da parte, & quello anchora, che nedice, che Plutone fu Dio, ò Rè de i morti, perche troud le pompe funerali, & tutto quello, che intorno a i morti si fa, & facciamo ritrato di lui secondo le fauole, le qua li lo fanno stare in Inferno sedendo come Re sopra vn'alto seggio & così lo descriue Claudiano, quando racconta, che egli manda Mercurio à Gioue à dimandargli moglie, come le haueuano pregato à fare le Parche.

Plutonepar che Rè de i morti .

Cleudiane

Sopra de l'infernal horendo seggio, Con maesta Dire sedeasi, tutto Horrido, e d'atra nebbia il capo cinto, Lo Scettroruggino so in man tenea.

Martiano parimente gli dà la corona, come a Re quando lo de scriue insieme con il fratello Nettuno, dicendo, che egli è di colore fosco, & ha in capo vna corona di negro hebeno tinta della scurezza della ombrosa notte. Lo scettro, che tiene in mano, medesimamente lo mostra Re, & è piccolo, perche mostra il Regno di questo basso mondo, che così l'espone Porfirio, come riferisce Eusebio, & intende sotto nome di Plutone il Sole, detto Re dell'Inferno, perche poco si mostra à noi nel tempo de l'inuerno : ma Rassene per lo piu con quelle genti, le quali sono nella parte di sotto del mondo, se pur è vero, che noi siamo in quella di sopra, perche esse l'hanno intesa altrimente, come riferisce Seruio, che Tiberiano scrisse essere già venuta vna lettera da gli Antipodi por tata dal vento, la qual incominciaua così. Noi che siamo di so pra, salutiamo voi, che ci sete di sotto. Er Aristotele parimente mostra con ragione; che siamo noi quelli di sotto. Ma questo niente serue al proposito nostro; basta, che Plutone, intendendo il So le per lui, e creduto stare sotterra tutto il tempo, che non appare sopra il nostro orizonte, & tiene seco la rapita Proserpina, che Proserpina. mostra la virtù del seme, perche questo allhora stà serrato nel ven

Colore de Plutone . Corona di Plutone. Scettro di Plutone. Plutone per il Sole.

Imagini de i Dei

252

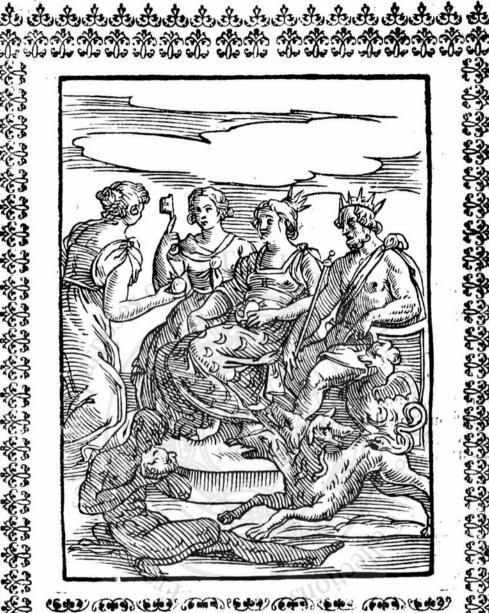

Imagini di Plutone dio dell'Inferno, di Proferpina sua moglie di Eurynomo diuoratore delle carni de morti; di Cerbero cane trisauce custode dell Inferno. Plutone è tolto per il Sole nel tempo del Inuerno, nel quale la viriù della terrastà in se ristretta; & Proserpina è intesa per la terra; il cane per le tre cose necessarie al seme, il nascere, crescere, & persettionarsi.

tre della terra. Egli hà vn'elmo, come disse Homero, Platone, & Higino, perche la sommità del Sole a noi è occulta. E secondo le fauole l'elmo di Plutone, ò di Orco, che Plutone fu detto anchora Orco, rendeua inuisibile chiunque lo portaua in modo, che vedendo lui gli altri, ei non era punto veduto. Et dicono, che Perseo l'hauea, quando tagliò il capo à Medusa, & che con questo si nascose dalle sorelle di lei, che gli furono subito dietro, & lo hauerebbono trattato male, se non era lo elmo di Orco, datogli da Minerua, la quale appresso di Homero se ne seruì parimente per non esser vista da Marte a combattere contra Troiani. Il ca ne Cerbero con tre capi, che gli stà a'piedi, come scriue etiandio Fulgentio, ilqual chiama Plutone preside, & custode della terra, & lo fa circondato di oscure tenebre con vno scettro in mano, significa la inuidia ne i mortali nascere di tre maniere, cioè ò per na tura, ò per caso, ò per accidente, ouero ancho, come vogliono altri, che tre cole fanno dibilogno al seme, se debbe produrre il frutto: prima che sia sparso in terra, poi che quiui sia coperto,& vltimamente che germogli. Pindaro finge, che Plutone habbia in mano vna verga, & dice che egli con questa conduce le anime in inferno. Et alcuni gli posero vna chiaue, come che egli così tenga serrato il regno dello inferno, che le anime colà giù discese vna volta non possano vscirne più mai. Onde leggesi appresso di Pausania, che nel tempio di Giunone in certa parte della Grecia su po sta vna tauola, nella quale erano intagliate molte cose, & eraui trà le altre Plutone, & Proserpina con due Ninse; delle quali tene ua l'vna con mano vna palla, l'altra vna chiaue, perche, ( soggiun ge esso Pausania ) la chiaue è insegna di Plutone, conciosia che ei tenga serrata la casa infernale in modo, che quindi niuno può vsci re . Ilche diede occasione alle fauole di fingere , che Cerbero stia alla porta dello inferno,nè latri se non a chi tenta di partire, spauentando quiui le anime perdute, come dice Seneca descriuendolo Seneca . in questo modo.

Eulgentie .

Paufania.

Chiaue in Plutone .

Il serribile cane, che à la guardia Stà del perduto regno, e con tre bocche Lo fa d'horibil voce risonare, Porgendo graue tema a le triste ombre, Il capo, e'l collo hà cinto di serpenti, Etè la coda un fero Drago, il quale

Fischias

254 Imagini de i Dei

Fischia, s'aggira, e tutto si dibatte.

Apollodoro Dante . Così lo descriue anco Apollodoro; se non che dice di più, che i peli del dosso sono tutti serpentelli. Et Dante così dice del medesimo,

Cerbero fera crudele, e diuersa

Contre gole caminamente latra

Soura la gente, che quiui è sonmersa.

Gli occhi havermigli, la barba vnta & atra,

Il ventre largo, & onghiate le mani.

Graf sia gli spirti, gl'ingoia, & isquatra.

Hefiodo.

Eurinomo.

Hesiodo lo sece con cento teste, & dice che era il portinaio di Plutone, & che faceua carezze à tutti quelli, che entrauano in inferno, ma a chi voleua vicirne fi auuentaua subito, & lo diuoraua. Il che si confà molto bene al suo nome, perche tirandolo dal Greco, Cerbero viene à dire, che diuora la carne. Et per questo han no derto alcuni, che per lui s'intende la terra, la quale diuora gli corpi morti. Et vn simile fu fra gli Dei dell'inferno in Delfo, chia mato da quelle genti Eurinomo, ilquale era cteduto mangiare la carne de'morti in modo, che ne lasciaua l'ossa tuttemude, come re cita Paulania, che lo descriue tutto negriccio, & del colore delle mosche star à sedere sù vna pelle di auoltoio, & mostrare gli denti . Hanno anco voluto alcuni, che per Cerbero fi intenda questo nostro corpo, il quale si mostra piaceuole à chi entra in inferno cioè si dona à i vitij, & a'lascini piaceri, & grida poi a chi ne vuole vicire, cice lasciare questi, & darsi alla virtu. Et così l'intese forse Virgilio, quando fece che questa bestia si leuasse contro Enea andante in inferno, il che se ben pare esser contrario a quello, che di lei scriffero Hesiodo, & gli altri, dicendo che ella si mostri piaceuole all'entrata a chi và, non è però; perche bisogna auertire, che tutti quelli li quali sono andati in inferno, non vi sono andati per vna medesima cagione, nè ad vn medesimo fine perció ne sond

anco auenuti diucrsi successi . Imperoche chi và in inferno (che al-

tro non vuole hora dire, che discendere frà laperduta turba de vi-

tij) per starsene sempre frà vitiosi piaceri, troua all'entrata Cer-

bero piaceuole, perche questo corpo tace, & gode contentando

gli suo lasciui & disordinati appetiti, ma grida poi quando vede, che l'huomo vuole tornarsi in dietro, & partire da questi per segui

Discendere all inserno, che signisichi.

> tar la ragione. Onde chi fa questo viaggio per andare alla consideratione

deratione de i vitij, accioche sappi, come egli hà da suggire, & farsi perciò più spedito alle operationi virtuose, come sece Enea, troua Cerbero, che gli si leua contra, che vien a dire, che l'appetito sensuale grida, perche vede di non potere godere quelli piaceri, che piu desidera. Et per questo ancora su finto, che Hercole andasse in inferno, & quindi ne trahesse Cerbero legato, come figura dell'huomo prudente, il quale lega, & stringe questi sensi del corpo in modo, che facilmente se gli tira dietro fuori dell'inferno de i vitij e gli guida per la luce della virtù. Et che Piri too all'incontro andato a leuare la mogliea Plutone, per contentare l'appetito lasciuo, vi restasse morto da Cerbero, perche chi tutto si immerge ne'brutti piaceri, & vitiosi, non torna poi piu ad operare virtuosamente, ma frà quelli se ne muore. Hecateo scrisse, come riferisce Pausania, che non vi su cane alcuno di inferno, ma che ciò fu finto, perche in certa cauerna, per la quale fu creduto potersi discendere in inferno, staua vn terribile serpente, che faceua subito morire chi vi si accostaua, & che questa su la bestia, che trasse Hercole ad Euristeo d'inferno, alla quale Homero diede nome di cane solamente, ma altri doppo lui lo chiamarono Cerbero, & lo finsero hauere tre teste : di che , & di molte altre cose, che restano di questa bestia, non dico piu per hora, perche sarà più a proposito metter le poi in certa scrittura, che hò già disegnata dell'anima. Ma ritorno a Plutone, del quale Seneca Seneca? fa ritratto in questa guisa dicendo nella tragedia di Hercole fu-

Hecateo .

Con maestà terribile, e crudele Siede Pluto seuero, e tristo in fronte; Ma non tanto però, che non si mostri Pur anco in parte simile à fratelli, E nato del celeste seme . Il volto Par esfere di Gione allhora, ch'egli Spiega l'ardente fulmine, e l'oscuro Regno cofa non ha, che più tremenda Sia d'esso, poi ch' al suo tremendo aspetto Pauentacio, che altrui spauento porge.

A costui dettero gli antichi vn carro tirato da quattro ferocissimi caualli negri, che spirauano suoco, nominati Orfneo, Tone, Nitteo, & Alastore, che tanti ne mette Claudiano, benche dica il Boc-

Pluton #.

Dio delle vicchezze Pluto Aristofane

Luciano.

Stobeo .

Fileffrato .

il Boccaccio, che erano tre solamente, & che'l carro parimente non haueua piu di tre ruote, volendo mostrare in questo modo, chi lo fece, quale sia la fatica, & il pericolo di coloro, che cercano articchire, & la incertitudine delle cose venture; perche lo tolsero anco per lo Dio delle ricchezze. Benche ne hauessero vn'altro ancora i Greci de i Dei delle ricchezze, il quale bene hebbe quasi vn medesimo nome con questo, perche lo chiamarono Pluto; su però diuerso da lui, almeno di imagine : perche Aristofane lo descriue huomo cieco, & dice, che Gioue gli cavò gli occhi, accioche ei non potesse conoscere gli huomini da bene, dotti, & modesti, perche mostraua sin da fanciullo di amargli tanto, che andaua dicendo per tutto di volere stare sempre con quelli. Luciano parimente lo fa non selo cieco, ma anco zoppo, & che vadi con lettica talhora, e talhora che sia tutto spedito, & veloce nel caminare, percioche dicesi, che nel dare le ricchezze a'maluagi, egli è presto, & veloce, ma che quando le porta a'buoni và a passi tardi, & lenti, che è proprio anco della Fortuna. Et però scriue Pausania, che fu vn'accorto configlio di colui, che appresso de i Thebani pose il Dio Pluto in mano della Fortuna, come che ella fia di lui madre,& nutrice. Et soggiunge poi, che non meno accor tamente fece Cefisodoto, scultore eccellente, il quale fece a gli Athe niesi vna statoa della pace, & le pose in grembo il Dio Pluto, perche la pace è conservatrice delle ricchezze, & le guerre le diffipano. Stobeo nella comparation, che fanno di sè medesimi insieme questo Pluto, & la Virtù, sa che egli si gloria di condur al desiato fine i desiderij de gli huomini, & del nascere suo dice Hesiodo; che essendo vo certo Iasio amato dalla Dea Cerere, del loro congiungi mento ne nacque Pluto, che su poi totalmente felice in ogni suo affare. che ad altri anco soleua applicar questa sua felicità. Questo interpretando alcuni, dicono della terra intesa per Cerere, congiunta con Iasio, che significa lo agricoltore, ne nasce questo Plu to, che vien interpretato ricchezza. Essendo che veramente dalla fertilità del terreno, la quale si fa col ben coltiuarlo, l'huomo si acquista ricchezze, & beni. Plutarco scriue, che appresso de i Lacedemonij era il Dio Pluto cieco, & che staua giacendo sempre. Et quelli di Rhodo l'haueuano che vedeua, & era con l'ali, e dorato, come si raccoglie da Filostrato, il quale dice, che Pluto staua alla guardia della rocca di quella Città dipinto con le ali, come quello, che dalle nuuole era disceso; dorato perche oro su la materia,

teria, in che egli apparue prima, & con gli occhi, perche venne dalla diuina prouidenza . Conclosia che dica, che nel nascimento di Minerua piouue oro sopra gli Rhodij,& did si legge appresso di Claudiano ancora, oue egli lauda Stilicone. La qual cosa, fu secondo il medesimo Filostrato, perche ben conobbero quelli di Rhodo Minerua, & la adorarono ancora, ma non come si doueua fare, percioche senza foco le sacrificauano, & però concesse loro Gioue la pioggia dell'oro. Ma a quelli di Athene fu data la Dea come a più faggi, & che ne suoi facrificij vsarono il fuoco. Fu poi dato al Dio dell'inferno Plutone il Cipresso, & dei rami, & delle foglie gliene fecero ghirlande gliantichi, come di arbore trista, & mesta, & che ne i funerali era adoperata, ò fosse perche co me vna volta è tagliato, più no rigermoglia, ouero perche, come di ce Varrone, circondauano de suoi rami il foco, che abbruciaua i corpi morti, accioche il graue odore de gli 'abbruciati corpi non offendesse quelli, che quini stauano d'intorno; essendo vsanza de gliantichi, che i parenti, e gliamici andauano ad accompagnare il morto fin'al luoco apprestato per abbruciarlo, oue gli si metteuano poi tutti all'intorno, & con alcune lamenteuoli voci rispondeuano a cerra femina la quale condotta a prezzo per questo pian gendo gridana, & si lamentana quanto potena, & dicena anco talhora qualche bene del morto; ne partiuano fin che fossero raccol te le ceneri, & riposte hauendo alshora la femina lasciato di piangere,& detto le vltime parole, che tanto valcuano, quanto sarebbe a dire : Hora potete andaruene. Et di Adianto herba, che vol garmente fi chiama Capeluenere, fu inghirlandato anco alle volte Plutone. Et vi sono stati di quelli etiandio, che gli hanno posto intorno al capo di Narcifo, facendo gliene pute ghirlanda, perche questo fiore era creduro esfere grato a i morti, forse per lo infelice fine del giouane già mutato in esso ; onde ne faceuano ghirlande parimente, come dice Fornuto, alle Furie infernali. Queste erano serueii,& ministre di Plutone,& veniuano spesso a punire i mortali delle loro empie, & maluagie opere, ò che a farne delle altregli tirauano, & erano tre, i nomi delle quali sono Aletto, Tisifone, e Megera. Furono da gli antichi adorate piu perche non facellero male, che perche hauellero da fare aleun bene, come furono ancho adorati i Dei Auerrunci, perche rimouessero, & discac ciassero ogni male, & per questo solamente dice Pausania, che sacrificauano loro anco i Greci. Et il nome stesso mostra apunto

Ore piones

Varrene .

Narciso sie

. . . w

la forza del Dio Auerrunco, perche auerruncare già appresso de à Latini era il medesimo, che rimouere, & discacciare. Hebbero dunque le Furie tempij, & altari, come gli altri Dei, & appresso de i Greci gli Atheniesi le dimandauano le Dee Seuere, & i Sicionij le chiamarono Eumenide, & sacrificauano loro ogni anno in certo di a ciò destinato, alcune pecore pregne, & oltre alle altre ce rimonie le offeriuano anco certe ghirlandette di fiori. Nell'Achaia ancora hebbero le furie vn tempio con simulacri di legno asfai piccoli, nel quale se alcuno macchiato di qualche grane sceleraggine fosse andato, ancor che per veder solamente, come si fa diuentaua subito forsennato, & pareua, che gli entrasse in cuore turto lo spauento del mondo, & perciò non vi lasciauano andare persona, come nota Pausania: il quale descriuendo l'Arcadia racconta anco, che in certa parte di quel paese fu vn tempio, & vn campo colecrato alle Dee Manie, le quali ei pensa che fossero le Furie, perche diceuasi, che quiui Oreste perde il senno, & diuentò furioso hauendo ammazzato la madre,& che indi non molto lungi fu certo poggetto chiamato il Dito, perche iui si vedeua vn gra Dito tagliato in pietra per memoria, che Oreste forsennato si mangiò in quel luoco vn dito della mano. D'onde palsò poi sù certo altro piccolo colle poco lontano, que trouà, rimedio al suo furore, & in vn'altro tempio delle Furie, le qualizcome ei le haueua viste tutte nere già, quando incominciò ad impazzire, così le vide allhora bianche, onde ritornò subito in suo senno. Et sù perciò osseruato poi da gli habitatori del paese di fare sacrificio alle Dee bianche, & alle Gratie insiememente . Cicerone scriue, che i Romani parimente hebbero certo boschetto confecrato alla Dea Furina, oue con solenni cerimonie adoravano le Furie, i simulacri delle quali haueuano ferpenti sul capo in vece di capegli, che così le finse Eschilo innanzi à tutti gli altri, che l'hanno seguitato poi, come riferisce Pausania. Onde Seneca finge, che Giunone così dica, quando vuol far che Hercole diuenti forsennato.

Seneca.

Hor cominciate voi serue di Pluto, Venite via con adirata mano -ul vara . . Scotendo l'empie faci , su, Megera and be beard Capo, le guida di voi, c'horrendi Serpi In vece di capegli hanete, leni

259

La mesta face dal funereo rogo , E con quella ne venga apportatrice Di lagrimosi affanni , e di dolore .

Dante .

Dante dice, che trouandosi egli nel prosondo infernale drizzò gli occhi a certa torre.

Oue in vn punto vide dritte ratto

Tre furie infernal di sangue tinte,

Che membra feminil haueano, & atto.

E con Hidre verdisime eran cinte,

Serpentelli, e ceraste hauean per erine,

Onde le siere tempie erano auuinte.

Ma quali elle fossero poscia nel resto si può raccoglier da Strabone, il quale scriuendo delle Isole Cassiteride dice, che vna di quelle è habitata da huomini tutti di color fosco, vestiti con toniche, che vanno lor insin'a i piedi, e cinti attrauerso il petto, con bastoni in mano, simili apunto a quelle Furie, che mostrano spesso le Tragedie sù le scene. Et Suida riferendo di Me nippo Cinico (cui era entrato in capo vna tal pazzia di farsi credere officiale d'Inferno, & che i Dei di là giù l'hauessero mandato per veder il male, che faceuano gli huomini, & riferirlo poi loro ) che egli viaua l'habito delle Furie, & lo descriue à questo modo dicendo, con veste negra, lunga fin'à terra, nè molto larga, & cinto attrauerfo ben stretto con vna grossa fascia, haueua vn capello in capo, nel quale erano disegnate le dodici figure del Zodiaco, & le sue scarpe erano, quali vsauano i recitatori delle Tragedie, portando vn grosso bastone di frassine in mano; & hauendo la barba (che era sua propria) come di Filosofo, anchor che questa hauesse niente da fare con le Furie, come anco si può dire del cappello: onde la veste negra solamente lunga, & cinta attrauerso, & il bastone che haueua in mano saranno in Menippo, secondo Suida, la imagine dell'habito furiale, come lo descrisse anco Strabone. Quando fu lasciata Ariadna sul lito del mare da The seo, che se n'andò via con Fedra, oue doppo l'essersi lamentata la misera assai, voltatasi à pregar vendetta di chi l'haueua tradita, chia mò le Furie così dicendo appresso di Catullo.

Strabone.

Catullo.

Voi Furie, ch'à mortai de le male opre

? 2 Solete





Imagini di Aletto. Tesifone, e Megera tre furie infernali punitrici del male, & di quello anco apportatrici, intese per tre passioni dell'animo, Ira, Auaritia, & Libidine, con la pecora nera à loro sacrata, & con le tortore segno di mestiSolete dar le meritate pene,

A le quali il vipereo crine cuopre

La trista fronte, che segnato tiene

In sè l'empio furor, & apre e scuopre

L'ira arrabbiata, che dal petto viene,

Quà, quà venire à vdir le mie querele

Contra questo maluagio, empio, e crudele.

Quasi che altri non fosse che meglio lo potesse punire della sua impietà. Conciosia che gli affetti stessi dell'animo siano quelli, che piu ci trauagliano di qual'altra si voglia cosa, quando torcono dal dritto, & diuentano disordinati; nè altro sono in noi le Furie infernali : che di quelli intesero i Poeti sotto il nome di queste. Onde Lattantio così dice : Finsero i Poeti che tre fossero le Furie, le quali venissero à turbare le menti humane, perche tre sono gli affetti, che tirano gli huomini à fare ogni male senza pure hauer alcun minimo rispetto, nè alla propria fama, nè alla famiglia, da che si scende, nè alla propria vita; La Ira, che cerca vendetta; la Cupidigia, che brama ricchezze, & la Libidine che si da in preda à dishonesti piaceri. Benche ci furono questi affetti dati da Dio perche a ben viuere ci aiutassero, & perciò pose loro la diuina pro uidenza certi termini, oltre alli quali non piu ci giouano, ma ci nuocono; perche mutano li natura loro, & di virtù, che erano prima diuentano vitij. Imperoche il desiderar di hauer su aggiunto all'animo nostro, accioche si procaciasse ciascheduno di conseguir quello, che alla vita è necessario. Fugli dato l'appetito lasciuo, perche solamente à generar figliuoli l'adoperasse, & così per la continua successione fosse conseruata la humana prole, & ordinato fu, che quando v oleua, si potesse adirare, accioche meglio castigasse glialtrui errori, e mettesse freno à quelli li quali sono in suo potere, & si pigliano ogni libertà di far male. Questi affetti dunque, & passioni dell'animo nostro, mentre che stanno nella natura loro, nè più oltre passano di quello, à che furono ordinati, ci danno vita quieta, & tranquilla : ma se altrimenti fanno, tutta ce la turbano, & ci trauaghano à guisa di Furie infernali. Alle quali dauano gli antichi accese facelle in mano, per mostrare gliardori, che nel petto ci pongono gli affetti, che io dissi, come si vedrà meglio anchora nella imagine di Tisifone, della quale, qua do ella và per seminare odio, & discordia tra gli empi fratelli

Lattantie. Furie perche tre . Statio.

Etheocle, & Polinice, Statio mostrando la letitia, che ella sentiua per lo andare ad operare cosa simile, sa ritratto in questa guisa.

Non và più lieta altrone, ò più veloce,

Nè sà meglio di questa alcuna via;

Ne la ve à l'alme peccatrici noce

V'è bolgia tal, ch'à let più grata sia.

Mille Ceraste da la fronte atroce

Fanno ombra al volto spauento sa, & ria,

Sotto duo cigli in suor pendenti, e caui

Torti, & nel capo spinti hà gli occhi praui.

Tintahà la faccia di color sanguigno,

Qual trà le nebbie è l'incantata Luna;

Il rimanente è pallido, & ferrigno,

Sparso di sanie congelata, & bruna.

Di bocca esce un vapor grosso, & maligno,

Che non pur l'herba attosca, & l'aria imbruna;

Maspargetrà mortai con siera sorte

Fame, sete, impietadi, horrori, & morte.

Nè da sì strano & spauento so aspetto

El habito, che porta, differente,

Sdruscito à tergo se l'allaccia al petto

Con le sibbie; ogni sibbia è d'un serpente.

Atropo, & Proserpina per diletto

La sogliono adornar si vagamente.

D'Hidre la destra man ruota una sferza;

L'altra col soco horribilmente scherza.

Et quando Giunone la manda à leuare il senno ad Athamante, Ouidio la descriue di turbata vista, con chiome canute, miste di serpenti, che le scendeno giù per la faccia, vestita di gonna tutta sparsa di sangue, & la fa cinta à trauerso con serpenti insieme ritorti, & che habbì in mano vna facella tinta parimente di sangue, & che có lei sen vadi la tema, & lo spauento. Non seruiuano dunque à Plutone solamente le Furie, benche sossero di sua famiglia, ma à Giunone ancora, & à Gioue parimente: li quali parmero hauer che sare anco in Inserno, onde su chiamato souente.

l'vno, & l'altro infernale, & Stigio dalla Stigia Palude, che cinge l'Inferno intorno intorno, come cantano i Poeti; dicendo anco, che giu rauano sempre i Dei per le acque di questa con pena à qualunque di loro hauesse giurato il falso di essere subito priuato della dignità per vn'anno, di non bere nettare, & non mangiare ambrosia. Et su dato quel prinilegio alla Palude Stigia, che i Dei giurastero per lei, in consideratione della Vittoria sua figliuola, che fu con Gioue nella guerra contra Giganti. Ma leggesi anco, che ciò fu finto, perche Stige significa merore, e tristezza, dalla qua le sono sempre lontani i Dei, che godono perpetua allegrezza; & gioia; come che giurassero per quello, da che sono in tutto alieni. Circonda questa Palude l'Inferno, perchealtroue non si troua mestitia maggiore, & per ciò vi fu anco il fiume Lete, Acheronte, Flegeronte, Cocito, & altri fiumi, che significano pianto, do lore, triftezza, ramarico, & altre simili passioni, che sentono del continuo i dannati. Le quali i Platonici vogliono intendere, che siano in questo modo dicendo, che l'anima allhora va in Inferno, quando discende nel corpo mortale, oue troua il fiume Lete, che Leteflume. induce oblinione, da questo passa all'Acheronte, che vuol dire priuatione di allegrezza, perche scordatasi l'anima le cose del Cielo, perde tutta la gioia, che sentiua dalla cognitione di quelle, onde stà tutta trista, e mesta & è perciò circondata dalla Palude Stigia, & se ne ramarica souente, & ne piange, che viene à fare il fiume Cocito, le cui acque sono tutte di lagrime, & di pianto; si come Flegetonte le ha di fuoco, & di fiamme ; che mostrano l'ardore del l'ira, e de gli altri affetti, che ci tormentano, mentre che siamo nell'inferno di questo corpo, come habbiamo detto, che faceuano ancho le Furie; alle quali Virgilio aggiunge le ali, & dice, che elle fono preste sempre dinanzi à Gioue, qualunque volta egli vuole mandare a'mortali qualche spauento grande di morte, di guerra, di peste, o di altro granissimo male. Et Eliano scriue, che le Tortorelle furono consecrate da gli antichi alle Furie; ne trouo, che altro animale fosse proprio loro, se non che Virgilio ne fa cangiare vna in Ciuetta, ò Gufo che fosse, quando Goue la manda à spauentare Turno, mentre che combatte con Enea. Sono stati di quelli poi, li quali alle tre furie già dette aggiungono la quarta, che chiamano Lissa. Questa significa appò noi rabbia, & perciò vogliono, che ella sia, che faccia arrabbiare i mortali, e perdere il senno. Onde Euripide finge, che Iride comandata da Giu-

Stigin Pa

P latonici

Acheronte.

Fleg etone

Eliano .

R



Imagini dell' Arpie, Streghe, & Lamie, punitrici, & apportatrici di male, & mostri ancora spauenteuoli di Libia, significanti la finta & artificiosa bellezza, & allettamenti delle meretrici, & le adulationi de maluagi adulatori, che apportan prima diletto, poi danno all'anima, & al corpo, all'honore, & alla vita. mone mena costei ad Hercole, perche lo faccia diuentar surioso, & arrabbiato. Ella hà il capo cinto di serpenti, & porta vno stimolo, ouero vna serza in mano. Alle Furie potiamo aggiungere le Arpie, perche credeuano gliantichi, che mandassero i Dei queste parimente talhora à punire i mortali del loro maluagio operare; le quali stauano pure in Inserno, quantunque Virgilio le sacesse vna volta habitare le Isole Strosade nel mare Ionio: ma quiui, od altroue che stessero, non importa à me nel dipingerle, & meno à chi vorrà sapere come sossero fatte. Haueuano queste adunque la faccia di donna assai bella, ma magra, & il resto del corpo era di vecello, con ali grandi, & con adunchi artigli, che così le descriue Virgilio, qual dall'Ariosto è stato molto bene imitato, & quasi tradotto in questa parte; il che sa, che io lascio i versi di Virgilio, e pongo quelli solamente dell'Ariosto, che così dicono dell'Arpie,

Arpie.

Ariosto.

Erano sette in vna schiera e tutte
Volto di donna hauean pallide, e smorte,
Per lunga fame attenuate, e asciutte,
Horribili à veder più, che la morte.
L'alacce grande hauean deformi, e brutte,
Le man rapaci, e l'vgne incurue, e torte.
Grande, e fetido il ventre, e lunga coda,
Come di Serpe, che s'aggira, e snoda.

Et Dante parimente, togliendone pur'il ritratto da Virgilio, ne pante. fece vno schizzo, dicendo nel suo Inferno.

Quiui le brutte Arpie lor nidi fanno,
Che cacciar de le Strofade i Troiani
Con tristo annuncio di futuro danno.
Ali hanno late, colli e visi humani.
Piè con artigli, e pennuto il gran ventre
Fanno lamenti in sù gli alberi strani.

Dalle Arpie dice Ouidio che nacquero le Streghe, le quali erano certi vecellacci grandi, spauenteuoli, & auidissimi del sangue ouidio, humano, & così le descriue.

Han grande il capo, e gli occhi sono fuore Del commun vso grossi, & eminenti,

Pieni

### Imagini de i Dei

Pieni dibrutto, e di crudele horrore.
Gli artigli incurui, & à la preda intenti,
Adunco il rostro, e di color canuto
Le penne, e par che ognun di lor pauenti.

Statio.

Plinio.

Andauano queste volando la notte, & cacciatesi nelle case, oue fossero teneri fanciulli succhiauano lor il dolce sangue, onde ne moriuano i miserelli. Statio le fa nate in Inferno, & con faccia, collo, e petto di donna, & che habbino alcuni serpentelli, che scendono dal capo sù la fronte, & sul viso; dice parimente, che vanno la notte nelle case à pascersi del sangue de i piccoli fanciulli. Et per rimediare a questo male adoranano gli antichi quella Dea Carna, ouero Cardinea, della quale dissi nella imagine di Giano, Pensa Plinio, che sia fauola cio che si disse delle Streghe, & che gli antichi vsassero questa voce solo in fare onta, & dire villania altrui : come hoggi anchor noi chiamiamo Streghe le malefiche vecchie, e tutte le donne incantatrici, le quali sono preste sempre a fare male altrui. Hanno poi voluto alcuni, che le Lamie fossero il medefimo appresso de i Greci, che le streghe appresso de i La tini. Ma Filostrato nella vita di Apollonio dice, che le Lamie sono spiriti, ò vogliam dire demonij maluagi, & crudeli, libidinosi oltra modo , & auidi delle humane carni . Scriue Suida , & Fauorino anchora, che Lamia fu vna bella donna, della quale s'innamorò Gioue,& ne hebbe vn figliuolo che la gelosa Giunone fece poi malamente perire, onde la misera madre tanto pianse, che tutta si disfece, & a vendetta del suo è andata sempre facendo ma le a gli altrui figliuoli. Altri dicono, che furono le Lamie anima li, che haucuano aspetto di donna, e piedi di cauallo. Ma Dione

historico le descriue in altro modo, & perche ne hà detto più di tut ti gli altri: voglio riferire tutto quello, che egli ne scriue. Leggesi dunque appresso di costui, che in certì luochi deserti della Li bia sono alcune crudelissime sere, le quali hanno il viso, & il pet to di dona bello i modo che meglio no si potrebbe dipigere, e si ve de loro nell'aspetto, e ne gli occhi tanta gratia, & vna vaghezza tale, che chi le mira, le giudica tutte mansuete, & piaceuoli. Il resto del corpo poi è coperto di durissime scaglie, & và diuentando serpente, sì che finisce in capo di serpente terribile, & spauenteuole. Non hanno queste bestie ali, ne parlano; & non han no altra voce, se non che sischiano, & sono tanto veloci, che non

Filostrato.

Lamie.

Dione .

è ani-

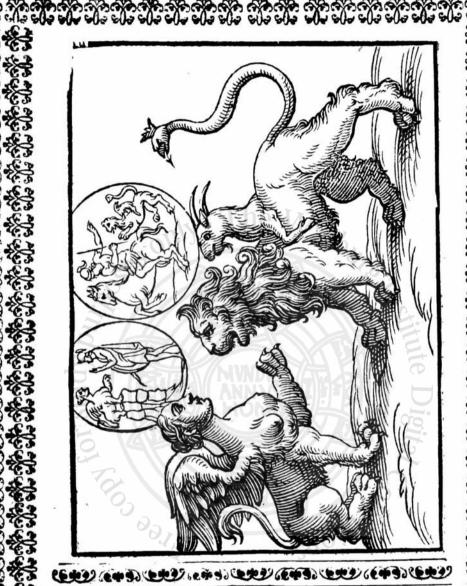

Imagine della Sfinge Thebana superata da Edipo, & della Chimera Licia superata da Belleros otesqual su un monte della Licia pieno, di seroci animali, & deserto; da Belleros onte ridotto à coltura, & habitabile.

Cieremia .

è animale alcuno, che da loro possa fuggire, & fanno caccia de gli huomini in questo modo. Mostrano il bel petto, come disse Giere mia Profeta ancora : benche volesse intendere d'altro, che di queste bestie, oue scrisse. E haueuano le Lamie scoperti i bianchi pet ti. De'quali chi gli vede così diuenta vago che desidera di essere con quelle, & da cotal desiderio sforzato, a loro ne và, come a bellissime donne, le quali non si muouono punto, ma quasi vergognose chinano gli occhi spesso a terra, nè mostrano però mai gli adunchi artigli, se non quando chi andò a loro e ben appresso, per che lo pigliano allhora con quelli, nè lo lasciano prima che il Serpente, che è di loro fine, & quasi coda con venenati morsi l'habbia veciso, che all'hora poi se lo diuorano. Et più non dico delle Lamie, ma vengo a dissegnare le Sfinge, le quali sono mostri non molto diffimili da quelle, fauolosi in parte, & in parte veri. Percicohe scriue Plinio, che sono queste bestie nella Ethiopia di pelo fosco, con due poppe al petto, di faccia mostruosa. Et Alberto magno scriuendo de gli animali le mette trà le Simie, & per quello, che ei ne dice, sono quasi quelli, che noi dichiamo Gatti Mã mont. Ma ne scriuono i Poeti in altro modo, dalli queli ne hanno tolto il ritratto poi gli scultori tutti, & i Dipintori ; perche questi, come dice Eliano, fanno la Sfinge la metà donna, e la me tà Lione, che così la descrine la fauola, qual si racconta di Thebe, oue ella staua sù certa rupe proponendo dubbiosi detti à qualuche passaun di là, & chi nó sapeua sciorgerli, da lei restaua misera mente veciso, e diuorato. Il dubbio era, qual fosse quell'animale, che prima di quattro, poscia di due, & in fine si seruiua di tre piedi : & dicono, che hauendolo dichiarato Edipo dicendo, che era l'huomo, il quale nella infantia adopra caminando le mani, & i piedi, & cosi se ne và in quattro, fatto poi grande, va con due solamére, & in fine quado è da gli ani agravato va con tre, adope rando vn bastone per suo sostegno, ella di dolor ripiena da se stelsa si precipitò giù della detta rupe, & così rimase priua di vita. La vera imagine di questa, secondo le fauole, è che habbia la faccia, & il petro di donna con grandi ale, & il resto sia di Lione, come si raccoglie pur anche da certi versi di Ausonio Gallo. Leggesi appresso di Plinio, che in Egitto, oue erano quelle grandissime Piramidi, fu vna Sfinge, la quale riuerinano le genti del paese, come Nume saluatico, fatta di pietra viua, & così grande, che il

capo haueua di circuito cento due piedi, & cento quarantatre di

Sfinge .

Alberto Magno.

Eliano .

lunghezza, & dal ventre fin'alla cima della testa, erano cento ses santa duo piedi. Non tacerò la Chimera anchora Mostro in tutto fauoloso, & finto da i Poeti, ilquale, secondo che lo descriue Homero, & dopò lui Lucretio, haucua il capo di Lione, il ven tre di Capra, & la coda di fiero Drago, & gittaua ardenti fiamme dalla bocca, come dice Virgilio anchora, che la mette nella prima entrata dell'inferno con alcuni altri terribili mostri. Ma la verità fu, che la Chimera non vna bestia, ma era vn monte nella Licia, che dalla sua più alta cima à guisa di Mongibello spargeua viue fiamme, & quiui d'intorno stauano Lioni assai al mezo poi haueua de gli arbori, & affai lieti paschi con diuerse piante, & alle radici era da ogn'intorno pieno di Serpenti, in modo che non ardiua alcuno di habitarui. A che trouò rimedio Bellerofonte, mandatoui da Giobate, perche vi rimanesse morto in vendetta dell'oltraggio fatto ( come ei credeua ) à Stenobea sua figliuola; moglie di Preto, il quale fece sì; che fu poscia rutto il monte habitato sicuramente. Per la qual cosa dissero le fauole, che la "Chimera fu vecisa da Bellerofonte. Andarebbono con questi mostri i disegni di molti mali, che tutti sono della famiglia infernale ma perche tornerà più commodo dirne in qualche altro luoco, come ho già deliberato di fare, & non è cosa, che qui rileui molto, gli lascio, & vengo a descriuere le Parche, che furono parimente poste da gli antichi fra il numero de i Dei, & come gli altri hebbero tempij, & altari consecrati. Queste furono tante, quante erano le Furie, seruiuano parimente à Plutone, come vna di loro dice apprello di Claudiano, quando lo prega, che non voglia muouere guerra à Gioue, & le sue parole sono tali.

Chimern

Parche.

Claudiane

De l'ombre, e de la notte, ò eterno, e grande Fiero rettore, e giudice onde sempre Gli stami noi volgendo insieme tanto Ci affatichiam per te aggradir del tutto Da cui dipende il fin vltimo, e il seme. Che il viuer, e'l morir reggi, che serbi Gli humani corpi eternamente vguali.

Et non è marauiglia che le Parche seruano à Plutone, perche elle furono credute filare la vita humana, la quale ò poco dura, è molto, secondo che il corpo frale è di natura sua atto à viuere più, è meno, & è questo nell'huomo la materia rapresentata da Pluto

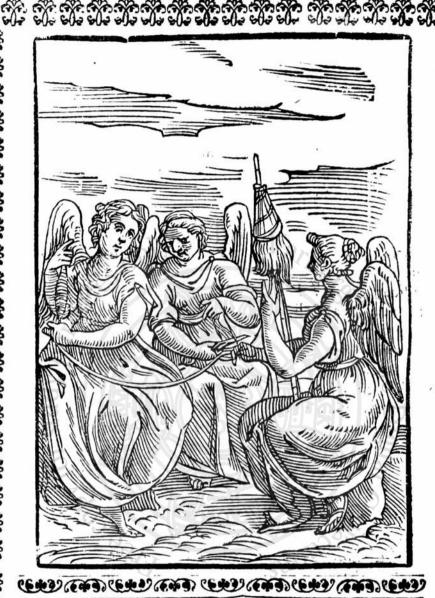

Imagini di Cloto, Lachesi, & Atropo, dette le tre Parche, dellequali diceuano li antichi esser nelle mani la vita & morte de tutti, significanti le alterationi della vita, dalle quali nasce la lunghezza & breuità sua, intese anco per il fato & destino.

ne. Dalle mutationi dunque, che riceue in sè la materia, viene la morte, & la vita, quale alla misura di quella fanno le Parche lunga, & breue. Et perciò finsero gli antichi, che sossero tre, & l'vna hauesse la cura del nascere, l'altra del viuere, la terza del morire. Onde è, che stando tutte tre insieme à filare le vite de i mortali, teneua vna, Cloto la piu giouane, la conocchia, e tiraua il filo, l'altra Lachesi di maggior età l'auuolgeua intorno al suso, e la terza Attopo già vecchia lo tagliaua. Però Virgilio così parla di Dante à chi si marauigliaua di vederlo tanto oltre in Purgatorio, volendo dire, ch'ei non era anco morto.

Dante .

Ma perche lei, che dì, e notte fila, Non gli hauea tratta ancora la conocchia, Che Cloto impone 'à ciascuno, e compila.

F ulgentio dice, che sono le Parche preste a i seruitif di Plutone, perche la forza loro è solamente sopra le cose terrene, & habbiamo già detto, che anco per Plutone si intende la terra. La più parte de'scrittori conclude, che le Parche cosi siano dette da Parco voce latina, che volgarmente significa perdonare, per quella figura che loro addimandano Antifrasi, cioè che ci dinota il contrario di quello, che la parola fignifica, quasi vogliono dire, che per ciò hanno elle questo nome, perche non perdonano giamai ad aleuno. Ma Varrone vuole, come riferisce Gellio, che siano state dette dal partorire, come a quelle ne toccasse la cura : donde venne, dice egli, che i Latini ne chiamarono vna Decima, l'altra Nona, perche il tempo del maturo parto è quasi sempre a l'vno di questi duo mesi, nono e decimo. Ma perche chi nasce hà pur anco da morire, fu detta la terza delle Parche Morta dalla morte, con la quale era creduta mettere fine al vivere humano. Et questa è difegnata da Pausania, quando racconta le cose scolpite nell'arca di Cipsello in questo modo. Quiui era, dice egli, Polinice caduto n ginocchione, sopra del quale andaua il fratello. Etheocle per vcciderlo, & vi era a tergo vna femina con denti, & vgne adunche,& che pareua i vista più crudele di qual si voglia crudelissima fera; & era questa, come le lettere quiui intagliate mostrauano, Mor ta vna delle Parche, e voleua significare, che Polinice moriua per destino, ma Etheocle per sua colpa, & per merito suo. Et perche molti de i Filosofi antichi, vollero, che la divina providenza habbi disposto vna volta tutte le cose, di modo che non si possano più

Varrone.

Decima ... Nona ..

Morta .

Pausania.

mu-

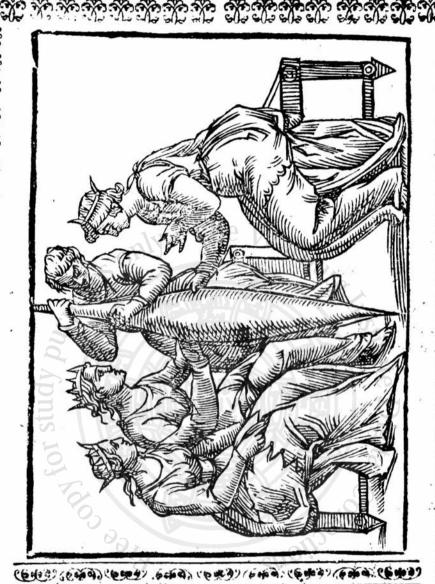

Imagine della Dea Necessità, & del fuso adamantino trauersante il mondo, & imagini delle tre Parche figliuole della Necessità nominate Cloto, Atropo, e Lachesi, denotanti li tre tempi & tre stati della vita, passato, presente, e venturo, dinotano ancora il destino secondo gli antichi.

mutare, come che le cause di quelle siano così ordinate insieme, che da loro stesse venghino a produrle, d'onde nasce la forza del Fato; alcuni hanno detto che i Poeti intelero il medesimo sotto la fittione delle Parche, & che le fecero tre, perche ogni cosa comincia da vn principio, & caminando pel suo appropriato mezo arriua al destinato fine; e nacquero del Chaos, perche nella prima separatione, che fu fatta, furono a tutte le cose assegnate le proprie cause. Altri hanno fatto le Parche nate dell'Herebo, che fu il profondo, & oscuro luoco della Terra, & della Notte, volendo con la sicurezza del padre, & della madre mostrare, quanto siano occulte le cause delle cose. Platone le fa figliuole della Dea Necessità, frà le ginocchia della quale ei mette quel gran fuso di diamante, che tiene dall'vn polo all'altro, & che le Parche, che stanno a sedere a canto alla madre, egualmente discoste l'una dall'altra, in alto, & eleuato feggio, cantano infieme con le Sirene, che sono sopra gli orbi celesti, Lachesi del passato, Cloto del presente, & Atropo di quello, che hà da venire;e mettono parimente mano al fulo insieme con la Dea Necessità loro madre in questo modo; Cloto vi mette la destra, Atropo la sinistra, e Lachesi con ambe le mani lo tocca di quà, e di là: & sono vestite di panni bianchi, & hanno il capo cinto di corona. Seguita poi Platone, dicendo, come le sorti della vita humana vengono da Lachesi, & alcune altre cose, le quali contengono alti sensi, e misterij grandi, come dichiarerò, quando scriuerò dell'anima, secondo che altre volte ho promesso di fare, che hora non viene à proposito; ma basta sapere, chele Parche erano vestite di bianco, & coronate a guisa di regine stauano sedendo, e porgeuano chi l'vna mano, e chi tutte due al fuso, che era fra le ginocchia della Necessità loro madre : la quale su parimente detta Dea, & su dedica to vn tempio a lei, & alla Dea Violenza, come scriue Pausania appresso de i Corinthi, oue diceuano, che non era lecito ad alcuno di entrare. Hanno alcuni fatto ghirlande alle Parche di bianchi Narcissi, & altri hanno cinto loro il capo di bianca fascia, come Catullo, il quale facendole vecchie di faccia, così le descriue.

Fate

Neceffità

Veste delle Parche -

Catullo;

Hanno le Parche intorno bianca veste.

Che le tremanti membra cuopre, e cinge
Circondata di porpora, e à le teste de Han bianca benda, che l'annoda, e stringe.

E ben-

E benche vecchie sian, son però preste Con la man sempre, che lo stame finge In vary modi; onde l'humana vita!

Viene, e vassene all'oltima partita.

Homero nelle laudi che ei canta à Mercurio dice, che le Parche sono tre sorelle vergini, che hanno le ali, & il capo sparso di

Homero.

bianchissima farina. Et appresso di Pausania si legge, che Venere fu posta da i Greci per vna delle Parche, & massime da quelli di

Venere frà le Parche.

Athene, li quali haucuano in certo tépio dedicato à questa Dea vn fimulacro fatto i forma quadra, come gli Hermi che si faceuano p Mercurio, có vno epigrama che lo nomana Venere celeste vna delle Parche, & la più vecchia di loro, nè vi era persona, che ne sapesse di realtro. Ilche mi riduce à mente quello che faceuano i Romani; che tencuano nel tempio di Libitina quelle cose, che seruiuano à portare i morti alla sepoltura. Di che rendendo la ragione Plutarcho, dice che Libitina era Venere, & che nel suo tempio erano guardati gli ornamenti de i morti, per ammonirci della fragilità del la vita humana, il principio, & fine della quale era in potere di vna medesima Dea. Perche, come vn'altra volta habbiamo detto, Venere fu la Dea della generatione, & il farla la più vecchia delle Parche voleua à punto dire, che ella era, che metteua fine al viuere humano. Ma potremo forse ancho dire, che questo mostraua, che le Parche erano credute cosa dal cielo, benche fossero dette seruire à Plutone, & io le habbi messe con lui per le ragioni che ne hò detto. Onde si troua, che in certa parte della Grecia fu vn'altare dedicato al Dio Meragete, che viene à dire Capo', & du ce delle Parche, & dice Paulania, che si hà da tener per cerro, che quello fosse cognome di Gioue, perche egli solo hà le Parche in suo potere, & fa egli solo quello, che ordinano i Fati. Da che ven ne anco forse, che alcuni le chiamarono Cancelliere de i Dei, co me che fosse loro officio intendere il volere di Gioue, & le delibe-

rationi di tutto il Senato celeste, e metterle in iscritto, acccioche

che ne chiami alla vita, la seconda ne dimostri il modo, che dobbiamo vsare, mentre viuiamo, & la terza la condition della mor-

Meragete Dio .

6.

Cancelliere de i Dei

si potessero poi stendere al tempo di mandarle ad essecutione. Fulgentio interpretando il nome di queste dice, che Cloto, che è no-Eulgentio. me greco, nella nostra lingua significa euocatione, Lachesi vol dire sorte, & Atropo dinota senza ordine, quasi che la prima sia

te,



Imagini delle tre Parche trouate secondo Pietro Appiano in Stiria del 1500 interpretate Cloto euocatione vice phincipio di vita, Lachesi sorte cioè vso, e camino, ò corso di vita,

Atropo senza ordine, cioè necessità & varietà della morte à tutte le cose del mondo comune.

S 2

Pietro Ap-

te, che suol venire senza ordine, ò legge di sorte alcuna; Ricordo mi hauer già vilto nel libro delle anticaglie raccolte da Pietro Appiano le Parche dilegnate in quelta guifa, come egli dice che erano in certa lama di piombo, che fu trouata già nella Stiria nell'anno 1500. Egli è tirato vn segno in circolo, & dent ro di questo sie de sopra vn piccolo poggetto vn gioume nudo, che con ambi le mani si cuopre la faccia, e gli occhi, & ha scritto sopra il capo Clo to, à i suoi piedi giace en finciullo con l'ali, nudo pure, che tiene la mano destra sul destro ginocchio, e sta col finistro braccio appoggiato sopra vn teschio humano, che tiene in bocca vn stinco per lo trauerso, & al fanciullo eta scritto sopra Lachesi, & al teschio Atropo. Pareua poi che dalla destra del fanciullo poco lontano da lui fosse vna ardente siamma, & di dietro quasi verso il giouine, che sedeua, yn cespuglierro di herba con alcuni fiori, & era tutto il resto arido terreno con alcuni sassi sparsi quiui affordinatamente. Ora per merter fine alla famiglia dello Inferno veggiamo come fosse fatto il nocchiero, che alla ripa del fiume Ache ronte staua, per passar l'anime, che di tutto il mondo vscendo da mortali corpi colà si traheuano, quando però moriuano in ira di Dio, come fa Dante dire à sè da Virgilio in questa guisa.

Dante.

Figliuol mio disse il maestro cortese. Quelli, che muoiono nel irà di Dio.

Tutti conuenzon qua d'ogni paese.

Ma questa distintione non faceuano gli antichi; imperoche vo leuano che l'anime tutte vi andassero dopò morte benche non sossero tutte passate ad vn modo, come si raccoglie da Virgilio, quan do sa andare Enea in inferno, che in arrivando passauano quelle solamente, i corpi de i quali erano già stati sepolti: ma quelle, che non haueuano anchor hauuto sepoltura al corpo, andauano erran do cento anni, prima che potessero entrare nella piccola barca di Charonte, che le portaua all'altra ripa, Charon Dimonio, con gli occhi di bragia. Ilquale da Seneca è descrito in questa guisa, quando nelle Tragedie di Hercole surioso, sa, che Theseo raccon ta ad Ansitrione ciò, che egli hà visto giù in Inserno.

Chafonte

Seneca .

Guarda quel fiume un vecchio horrido, e tristo Ne l'aspetto, e ne l'habito, e da l'una A l'altra ripa porta le meste ombre Con la piccola barca, al cui gouerno Adopra solamente un lungo palo. Le guancie hà caue, e di brutto squalore Tutte piene, e dal vecchio mento pende La rabbuffata barba, e il negro panno. Che cuopre in parte pur le sozze membra, Raccoglie un nodo senza ordine, od arte.

Virgilio ..

Et hassi da credere, che ei ne togliesse il ritratto da Virgilio, quale buon tempo prima di lui così lo dipinse.

Quiui è la strada, che per l'aria nera
Diritto ad Acheronte ci conduce,
È la Palude, ch'ogn'hor più s'annera,
E calda arena entro Cocito adduce.
A l'entrar de l'horribile riviera
Stafsi Caron per traghettiero, e duce.
Gli occhi hà di foco, e pallido è in aspetto;
Bianca la barba, e lunga insino al petto.

La vesta giù da gli homeri gli pende,
Legata à un nodo, di lordez Za carca.

Esso al gouerno di continuo attende
Con remo, e vela d'una lieue barca.

La qual de l'alme onde gran copia scende
Giù ne l'Inferno, ogn'hor, non d'altro carca,

Già vecchio, e pien d'orgoglio, e pien d'asprezza,

Ma d'una cruda, e verde in lui vecchiezza.

Et così l'haueua dipinto anco Polignoto in certe tauole, che ei ne fece nel tempio di Apollo appresso de i Focesi, hauendone tolto il disegno da i Poeti antichi, come riferisce Pausania, il quale dice, che vi era anco certa acqua, laquale si può credere, che sosse il fiume Acheronte pel nocchiero, che la passaua, & vi era per dentro molta canna palustre, & alcuni, che pareuano più tosto ombre, di pesci, che pesci veri. Volendo il Boccaccio esporre que sta imagine, dice, che per Charonte s'intende il tempo, come l'intese Seruio anchora, il quale è figliuolo di Herebo, che si piglia per lo secreto consiglio della Diuina mente, dalquale il tempo, e tut-

Paufania.

Boccaccie.

Spositione di Charon

5 3 to

278



Imagine di Charonte nocchiero infernale nel siume nero di Acheronte, con una sua barca & remo, inteso per il tempo consumatore della vita, distruggitore di tutte le cose. E altri effetti suoi dinota ancora la miseria, E infelicità della vita humana.

te l'altre cose sono create; & la madre fu la Notte, imperoche pri ma che fosse il tempo, non si vedeua anchora alcuna luce, & perciò fù egli fatto nelle tenebre, & dalle tenebre parue na scere. Fu posto in Inferno pois perche quelli, che sono in Cielo, non hanno di tempo bisogno, come noi mortali, che habitiamo la piu bassa parte del mondo; onde se riguardia mo aloro, se può dire a ragione, che noi siamo in Inferno. Porta Charon te i mortali dall'vna ripa all'altra, perche, nati, che siamo, il tempo ne porta alla morte, & ci fa passare il fiume Acheronte, che vuole dire senza allegrezza, come appunto ne auiene trascorrendo questa vita frale, caduca, e turta piena di miserie. Egli è vecchio, ma però robusto, & feroce, onde per il tempo non perde con gli anni le sue forze; & ha d'intorno vn panno negro, e fordido, perche mentre noi siamo soggetti al tempo, poco curiamo altro, che le cose terrene, le quali proueremo vili, & sordide, se vogliamo paragonarle a quelle del Cielo, alle quali noi doueremo stare sempre con ogni nostro disio intenti. Ma questa frale spoglia del corpo mortale, che habbiamo intorno, così ci cuopre il lume della ragione, che quasi ciechi neandiamo per l'Inferno di questo mondo, scorti dal senso solamente, & da mille disordinati appetiti. Onde non è da marauigliarli, se da infiniti mali siamo poi circondati sempre, liquali ci fi rappresetano subito che l'anime scendono nell'Inferno di questo nostro mondo, & si cacciano ne i corpi mortali, che così si può esporre Virgilio, quando dice de i mali, che stanno alle porte dell'Inferno, i cui versi tirati in nostra lingua sono tali.

Virgilio .

Delcieco Regno fiero, e horribil, quanto
Sà l'alma, che la giù dannata fcende,
Sù la primiera entrata ha feggio il Pianto,
E'lrio Penfier, ch'a la vendetta intende.
Con faccia fmorta, e con lugubre manto
Quiui l'Infermitade il piè fospende,
E giace di dolor ripiena il petto,
Con la Vecchie zza in un medesmo letto.

V'habita à lei da presso la Paura, E languida la Fame al furto amica, La Pouertà, che d'honor poco cura, La Morte (horribil forme) e la Fatica.

S 4 Equel

E quel che l'huomo à sè medesmo fura; selle l'huomo à sè medesmo fura; selle l'huomo à sè medesmo fura; selle l'huomo à sè medesmo fura; selle l'huomo fura; selle l'huomo

V'hauea luogo à l'incontro l'empia Guerra
Col petto, e con le man tinte di sangue:
Sì come quella, che volge la terra
Spesso sossona, ond ella plora, e langue.
Poi di ferrigne mura un tetto serra
Le trè Furie, ch'al crine han più d'un Angue;
Anzi in vece di crin, di rabbia ardenti
Cingon le tempie lor mille serpenti.

Stà seco, nè giamai da quelle bande

La rea pazza Discordia arretra il piede;

Di cui pender su'l collo copia grande

D'aunelenate biscie anco si vede.

Nel mezo ancor l'antiche braccia spande

Vn grand Olmo, sù'l qual tengon lor sede

Accolti trà le foglie i solli Sogni.

Che san, che spesso l'huom vegliando agogni.





Imagine di Mercurio messaggiero de i dei, Dio della eloquenza, & de mercanti. Questo dinota la fauella esser messag giera & discopritrice della mente & del core, il Caduceo poi è segno di concordia, vnione, & pace, con alcuni animali à lui sacrati, dinotanti la industria & vigilanza nel contrattare, e ne'negoti.

# MERCVRIO.

(643. (643)

Messaggievi de i Dei.



Aueuano i fauolosi Dei de gli antichi così partiti gli offici frà loro, che à duo solamente su dato carico di portare le diuine imbasciate. L'vno era Mercurio Nuncio di Gioue, & l'altra Iride, che seruiua a Giunone; ma nè però sì che Gioue non le comandasse ancora alle volte. Beneè vero, che di questa egli non si seruiua, se non quando voleua, che sosse annunciata

a i mortali guerra, peste, same, ò qualche altro gran male; & per le cose piu piaceuoli poi mandaua Mercurio, che parola significa, il quale parimente non solo di Gioue, ma di altri Dei anchora su nuncio, e messaggiero, secondo le sauole, le quali sotto la sittione di costui intesero l'interprete de i Dei, essendo che la similla srà noi espone quello, che l'animo, il quale è di noi la parte di uina, hà già conceputo. Ma lasciando queste spositioni per hora, veggiamo come la vana credenza de gli antichi lo sece, hauendolo per lo Dio non solamente de i Nuncij, ma che al guadagno anchora sosse sono come secondo che egli di sè medesimo dice appresso di Plauto.

Mercurio e Suo officio.

> Hanno à me gli altri Dei, concessa, e data La cura de 1 messaggi, e del guadagno.

Nel libro delle anticaglie raccolte da Pietro Appiano si vede, che su già fatto per Mercurio, vn giouane senza barba, con due alette sopra le orecchie, tutto nudo, se non che da gli homeri gli pendeua di dietro vn panno non troppo grande, e teneua con la destra mano vna borsa appoggiata sopra il capo di vn capro, che gli giaceua à i piedi insieme con vn Gallo, & nella sinistra haueua il Caduceo. Questo era insegna propria di Mercurio, co-

Caduteo.

me l'hauere anco l'ali in capo, & à piedi: onde i Poeti quasi tutti lo disegnano in questo modo, facendo, che egli habbi le penne a i piedi, le quali chiamano Talari, & in mano il Caduceo da lozo detto verga, perche da principio su semplice verga, quando ei l'hebbe da Appollo in iscambio della Lira, che donò à lui, come raccontano le sauole, allhora che dopò le rubbate vacche si rappacisicorono insieme. Onde Homero nell'hinno, che canta di Mercurio, narrando quasi tutta la sauola, gli sa così dire da Appollo.

E poi darotti la dorata verga De la felicità de le ricchezze.

A questa furono dapoi aggiunti i serpenti, ouero perche si legge, che hauendone già Mercurio trouato duo combattere insieme la gittò frà quelli, & subito furono rappacificati, ouero perche, come dice Iamblico; hauendo Mercurio insegnato à noi la Dialettica, li fu però dato per insegna quella verga, poi che tanto à punto significano i due serpi, che si risguardano l'vno con l'altro; oueramente pure per quello, che mette Plinio, il quale poscia, che hà detto, come si annodano insieme i serpenti la estate, soggiunge: Et questo, che mostra concordia tra crudelissimi serpi, par essere la cagione, per la quale è stato fatto il Caduceo con i serpenti intorno; perche si legge, che gli Egittij, che furono forse i primi à farlo, lo fecero in questa guisa. Staua vna verga dritta, ò bacchetta, che vogliamo dirla, con duo serpi intorno, l'vno maschio, l'altro femina, annodati insieme nel mezo, & faceuano quasi vn'arco della parte di sopra del corpo, sì che veniuano ad aggiungere le fere bocche alla cima della bacchetta,& le code si aunolgenano intorno alla medesima di sotto, onde vsciuano fuori due piccole ali. Et lo chiamarono i Latini Caduceo, perche al suo apparire faceua cadere tutte le discordie, & fu perciò la insegna della pace. Onde lo portauano gli ambasciadori, che andauano per quella, li quali furono anco poi chiamati Caduceatori. Benche trouasi, che portauano l'vliuo parimente appresso de gli antichi gli Ambasciadori, che andauano come amici,secondo che Virgilio dice, quando fa, che Enea ne manda cento al Re Latino tutti coronati di verde vliuo, & che quando egli và ad Euandro, mostra à Pallante, il quale prima gli viene incontra, che va come amico, stendendo la mano con vn ramo, di pacifico.

Serpēti perche col Caduceo.

Ambascia tori pacisici . Vliuo segno di pa-

1/162

STATEO .

cifico vliuo. Statio medesimamente, quando fà andar Tideo à chieder per nome di Polinice il regno di Thebe ad E heocle, gli mette in mano vn ramo di vliuo, per mostrare, che andaua come ambasciatore pacifico, e glielo fa gittare via poi,quando non può ottenete quello, che dimanda: onde hebbe principio la scelerata guerra. Et Appiano recita, che vedendo Hasdrubale di non poter più tenere la tocca di Cartagine espugnata già, & presa quasi che in tutto da i Romani, lasciati quiui i figliuoli, & la moglie nel tempio di Esculapio con molti altri, liquali si abbrucciarono poi tutti insieme di commun volere, se ne suggi di nascosto a Scipione, portando in mano alcuni rami di vhuo, con li quali mo. straua di andare solamente per hauere pace. Ilche hauenano fatto parimente molti de luoi innanzi à lui, che erano fuggiti à Scipione per ottenere, come fecero, che, chi voleua, potelle vicire saluo della rocca, & andarsene, hauendo portata peròquesti in mano non l'vliuo, ma la Verbena, che volgarmente è detta Verminaca : benche si possa anco intendere per le parole di Appiano non di quella herba solamente, ma di tutte le altre herbe, & foglie, delle quali era adornato l'altare, & il tempio di Esculapio, che su in quella rocca molto bello, e ricco; conciosia che sotto il nome della Verbena fossero anticamente intese tutte le herbe, & frondi, delle quali erano adornati gli altari il di della festa. Er era anco il porgere altrui herba con mano segno appresso de gli antichi di confessati vinto da colui, cui si porgeua, & di offeritsi à lui, come soggetto. La quale cosa scriue Festo, che su introdotta nei primi tempi da pastori, perche quando questi faceuano à correre infieme, ò contendeuano in qualche altro modo frà loro, chi era vinto, si chinaua à terra, & pigliando herba con mano la porgeua al vincitore. Nondimeno fu pur anco la vera Verbena legno di pace, come scriue Plinio, & di quelta si coronauano gli Imbasciadori, che andauano per tregua, ò per pace, massimamente de'Romani, perche altre genti vsarono forse qualche altra cosa, come si legge appresso di Appiano di alcuni popoli della Spagna, li quali mandarono ambasciadori à Marcello per ortenere da lui perdono, e pace, & questi si portauano innanzi vna pelle di Lupo in vece del Caduceo, ò de i rami dell'vliuo, & della Verbena, che futono però quasi vniu ersalmente i piu adoprati ne gli affari della pace, & soleuano anco gli antichi auuolgere intorno alcune pica cole bende, ò fascie di lana, che significanano la debolezza, & huz

miltà

Vermina

Porgere her bà she mo Bri ·

### De gli Antichi.

miltà dichi lo portaua, perche la lana si trahe della pecora animal debole, & humile, come dichiara Seru'o sopra il primo ragionamento, che fa Enea ad Euandro appresso di Virgilio. Et perciò il Caduceo talhora solamente; talhora il ramo dell'Vliuo solo è stato fatto per la Pace. La quale fu Dea parimente appresso de gli antichi, & hebbe in Roma vn gran tempio tanto bello, & così ricco, che molti andauano à Roma solamente per vederlo. Questo fu fatto da Vespasiano, essendo però già principiato da Claudio, & dopo la Vittoria hauuta della Giudea vi portò tutti gli ornamenti del Tempio Hierosolimitano, & si può credere, che vi fosse anco qualche bel simulacro della Pace, ma non hò trouato però fin qui fattane mentione da alcuno. Vediamo dunque come altroue ella sia stata fatta, ò disegnata. A ristofane la descriue tutta bella nell'aspetto,& è secondo lui compagna di Venere, & delle Gratie. Pausania scriue, che la sua statoa in Athene era di donna, che tenena in mano, come altra volta hò detto, il fanciullo Pluto Dio delle ricchezze, perche queste meglio si acquistano, e si conseruano nella pace, che al tempo della guerra ; conciosia che allhora non si possa attendere à coltiuare i campi. Et però dissero gli antichi, che la Pace fuamica grande di Cerere, & à lei molto cara: & Tibullo così dice.

Servie

Pace Des .

Difegno della Pace.

Pace amica di Cerere. Tibullo

La Pace fu ; che prima giunse i buoi
Sotto l'incuruo giogo, onde il terreno
Fu coltivato, e'l gran produsse poi.

E il bel frutto di dolce succo pieno
Per la pace si coglie dalla vite,
Ch'ella à la terra già ripose in seno.

Claudiano,

Et le guerre sono cagione del contrario. Onde Claudiano finge, che Cerere non volle maritar la figliuola Proserpina à Marte, nè à Febosche ambi la dimandauano, perche i vehementi ardori del Sole, se troppo durano, così nuocono alle biade, come le guer re. Il perche fecero gliantichi alle volte per la Pace, come si vede in alcune medaglie antiche, vna donna, qual teneua con mano, vna spica di formento. E Tibullo perciò disse.

Vieni alma Pace con la spica in mano, Et di bei frutti pieno il bianco seno.

Et la coronauano talhora di vliuo, & alle volte di Lauro. E vendesi ancora in a leune medaglie antiche la Pace con ghirlanda di

tolé



Imagine della Pace, & de Hieroglifici ò segni che quella dimostrano, cioè il fanciullo Pluto che hà in mano dio delle ricchezze moltiplicanti nella pace, spiche di grano, che dinotano la coltinatione de campi nella pace, & lor fertilità, coronata di lauro hauendo sotto li piedi l'plino segno di trionso, & di quiete.

rose. Ma benche siano i nomi diuersi, & ne fossero ancora fatte di uerse imagini, nondimeno mi pare, che la Pace, & la Concordia siano vna medesima cosa,& furono l'vna, e l'altra adorate da gli antichi, accioche dessero loro vita quieta, & riposata. Sarà dunque bene, che hauendo disegnara, quella io disegni questa ancora, la quale era fatta in forma di donna, che teneua con la destra mano vna tazza, & nella sinistra haucua il corno della copia, onde Seneca. così disse Seneca di lei .

Et à colei, che può del fiero Marte Stringer le sanguinose man porgendo Tregua, e riposo à le noiose querre, E seco porta il corno della copia Faccisi sacrificio tutto mite.

Et alle volte ancora fu posto vno scettro in mano alla Concordia, dal quale pareuano nascere alcuni frutti. Aristide in certa sua oratione descriue la Concordia, che sia di aspetto bello, & graue, compressa di corpo, e ben fatta, di buonissi mo colore, e tutta vaga, & non habbia in sè cosa, che punto discordi dalla bellezza sua. Et dice, che ella scese già per bontà de i Dei di Cielo in terra,accioche le cose de i mortali andassero con certo ordine; imperoche per costei sono coltinati i campi, & ciascheduno sicuramente possiede quel, che è suo; da costei sono gouernate le Città, sono fat. te,e conservate le liete nozze, & nodriti erano, & ammaestrati i figliuoli poi. Fu mostrata la Concordia qualche volta ancora con due mani insieme giunte; il che si vede in certa medaglia antica di Nerone: come faceuano etiandio della Fede gli antichi, la quale hebbero parimente per Dea, & la fa Silio Italico habitare nella più secreta parte del Cielo, frà gli altri Dei, quando finge, che Her cole la và a trouare per la difesa di Sagunto, & le comincia à parlare in questo modo.

Fede Dea . Silio Itali-

O santa Fè, che innanzi al sommo Gione Fosti creata, e adorni huomini, e Dei: Per te tutte le cose han pace, & oue Talhora per difetto human non sei, Di rado è, che Giustitia vi si trone, Perche tu sempre vai à par con lei,

Et habiti ne i casti, e giusti petti,

Colore proprio della Fede .

1:00 100

Percioche la Fede hà da stare secreta, cioè le cose, che altrui so no credute in fede, & hà da est ere pura, & monda da ogni inganno. Per la quale cosa fu ordinato da Numa secondo Rè de i Romani, che il Sacerdote sacrificando alla Fede hauesse la mano coperta di vn velo bianco, come recita Linio, per dare ad intendere, che si hà da guardare la fede con ogni sincerità, & che ella era con secrata nella destra mano, perche la dobbiamo difendere con ogni prontezza, & forza. Virgilio parimente chiamò la Fede bianca, & canuta, il che Seruio interpreta detto anchora, perche pare, che si troui più fede ne gli huomini già canuti, & vecchi. Et Horatio dolendosi de i suoi tempi dice, che la Fede vestita di bianco è poco adorata, oue Acrone nota, che in sacrificando alla Fede il Sacerdote si copriua non solo la destra mano con bianco velo, ma il capo ancora, & quasi tutta la persona a dimostratione della candidezza dell'animo, che hà da accompagnare sempre la Fede. Per la quale cosa disse l'Ariosto .

Ariofto .

Horatio .

Non par che da gli antichi si dipinga

La santa Fè vestita in altro modo,

Che d'unvelbianco, che la suopre tutta,

Che un sol punto un sol neo la può far brutta.

Mano confecrata al. la Fede .

Et per effer creduto, che la sede propria della Fede fosse nella destra mano, & che questa perciò le fosse consecrata, come dissi, ella fu anco souente mostrata con due destre insieme giunte, & alle volte ancora erano fatte due figurette, che si dauano la mano l'una all'altra. Onde gli antichi hebbero la destra mano in gran rispetto, come cosa sacra. Da che è venuto, come dicono alcuni, che quando vogliamo racquetare vn rumore subito nato, mostriamo questa, leuandola in alto, & porgendola aperta significhiamo di apportare pace. Et perciò si vede, che molte statoe di Principi,& di Capitani illustri furono già fatte à cauallo, & a piè, che sté dono la mano destra. Et Gioseffo scriuendo le antichità de i Giudei, mette che frà i Barbari era segno certissimo di hauersi a sidare l'uno dell'altro, quando si porgeuano la destra mano, & che, fatto questo, non si poteua più nè l'vno ingannare,nè l'altro non fidarsi. Et quindi forse anco venne l'vsanza di baciare la mano a i Signori, & ad altri Superiori, che fu così bene appresso de gli antichi,

Gioseffo .

Baciare la



Imagine della Concordia, & hieroglifici denotanti la Fede & la Concordia, con la imagine della Fede, fignificanti la secretezza della medesima, & la sua puvità, & che per la Con cordia multiplica l'abondanza delle cose, e genti, & l'agricol tura, con gli vecelli Cicogna, & Cornice alla concordia sacra ti, che dinotano l'istessi effetti.

Plutarco .

antichi, come hoggi frà noi, come si vede appresso di Plutarco, oue Popilio Lena, poscia che hebbe parlato assai à Cesare, andante in Senato il di medesimo, che su veciso, gli baciò la mano, & se ne andò. Et Macrobio facendo parlare Pretestato à fauore de i serui, dice, che molti di loro sono, che per grandezza di arimo sprezzano le ricchezze, & che allo incontro si vede spesso, che moltiliberi, & padroni per la ingordigia del guadagno vanno vilmente a baciar le mani a gli altri serui: & questo atto mostraua, che chi lo faceua, si raccomandaua alla fede di colui, cui baciaua la mano, & perciò lo riconosceua per suo superiore, & Signore. Et è venuta parimente fin'a tempi nostri l'vsanza di dare la destra mano in segno di Fede, la quale fu mostrata anco alle vol te con vn cane tutto bianco, perche si leggono i miracoli della fedeltà de i cani. Ma ritornando alla Concordia, dalla quale mi hà suiato il disegno delle due mania lei commune con la Fede, le consecrarono gli antichi la Cicogna; onde erano perciò nel suo tempio molte Cicogne; benche vuole il Politiano, che non la Cicogna, ma la Cornice fosse data alla Concordia, & di cio chiama in testimonio alcune medaglie antiche, & Eliano, il quale dice, che soleuano gli antichi dopo l'hauere inuocato Himeneo nelle nozze chiamare la Cornacchia ancora per augurio di Concordia, che douesse essere poi tra quelli, li quali per generare figliuoli si congiungeuano insieme. Ma questo era etiandio per la Fede, che si deono servare insieme marito, & moglie, come diceil medesimo Eliano, raccontando, che sono le Cornacchie tra loro fedeli di modo, che di due che si siano accompagnate vna volta, morendone vna, l'altra se ne stà vedoua sempre. Erano oltre di ciò i pomi granati anchora segno di Concordia appresso de gli antichi, come dicono gli scrittori de gli Hebrei, & perciò gli mettenano intorno alle vesti de i loro sacerdoti . Ma già è tempo che ritorniamo a Mercurio disegnato con l'ali a i piedi, & con la verga in mano da Homero, quando Gioue lo manda a Calipso, perche ella lasci partire da sè VIsse, & a condurre Priamo nel campo de Greci per dimandare il corpo di Hettore, qual fù così bene imi-

tato da Virgilio poi, che pare quasi tradotto da lui in questa parte, quando egli sa parimente, che Mercurio comandato da Gioue và ad Enea, mentre che si trouaua appresso di Didone, così di-

Cicogna co fecrata alla Concordia .

Cornice ve cello della Cocordia.

Pomi granati per la Cocordia •

Virgilio .

cendo s

Mer curio

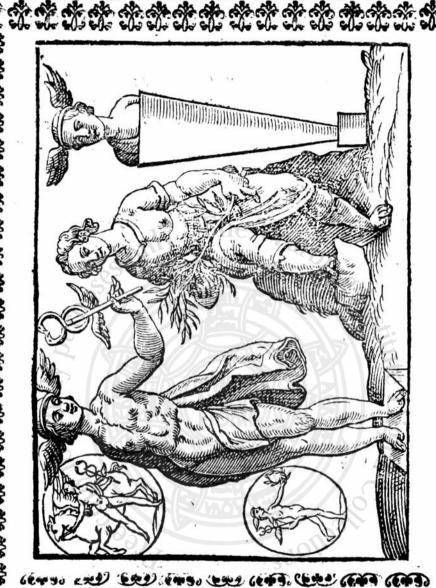

Imagine di Mercurio inuentore delle Lettere, della Musica della Geometria, & delle buone arti, & imagine di Palestra sua figliuola Dea della lotta, che tiene in grembo vn ramo di vliuo, essendo v so de lottatori di vngersi con olio.

T a

Mercurio ad obedir il Padre intento

Ne i dorati Talari i piedi afconde

I quai con ali preste ad'ogni vento

Alto il porta da terra, e fopra l'onde,

Prende la verga con cui in un momento

L'anime trahe da le Tartaree sponde,

Et altre vi ripone, e dona, e toglie

I sonni, e molti ancor di vita scioglie.

Potrei porre de gli altri Poeti anchora, li quali nel medelimo modo l'hanno descritto: ma parmi, che questi due siano di tanta auttorità, che quando essi sanno sede di vna cosa, non se ne de bba cercare altro poi, se sorse non sosse meglio ad intendere quello che da loro su detto, il che non sa hora dibisogno. Furono poi date le penne a Mercurio, come hò detto, perchenel parlare, di che egli era il Dio (ò che significaua sorse anco la cosa stessa) le parole se ne volano per l'aria non altrimenti, che se haussisco l'ali. Onde Homero chiama qua si sempre le parole veloci, alate, & che hanno penne. Che Mercurio hauesse sempre le penne in capo, si vede appresso di Plauto, quando per poco di hora, ch'ei si trauesti, non ne volle essere senza, benche dicesse di farlo; perche gli spettatori conoscessero lui dal seruo di Ansitrione, nel quale si era mutato, & queste sono sue parole.

E perche riconoscere mi possono ,

Queste penne haure sempre nel cappello.

Apuleio.

Perche haueua Mercurio il cappello anchora, & à questo erano ancho attaccate l'ali; quantunque Apuleio lo mostri senza, quando racconta il giudicio di Paride rappresentato in scena, facendo che per Mercurio comparisce vn giouane tutto bello, e vago nell'aspetto, con biondi, & crespi crini, frà li quali erano alcune dorate penne poco da quelle differenti, che in sorma d'ali spuntauano suo ri, & haueua intorno vn panno solamente, che annodato al collo gli pendeua giù dall'homero sinistro, & il Caduceo in mano. Martiano so descriue giouine di bel corpo, grande, e sodo, cui comincino à spuntare alcuni peluzzi dalle pulite guancie, come dice ancho Luciano, & mezo nudo, perche vna breue vesticciola gli copre gli homeri solamente; & non sa egli mentione d'ali, nè di Caduceo, ma ben dice, che mostra di essere spedito, & essercitato assinel correre, & nella Lotta. La quale hor mi riduce à mente quello,

Penne perche date à Mercurio

Planto.

Martiano.

Statue di Mercurio, dette Hermi, per esser lui stato l'inuentore di tutte le buone arti, quali non temono colpi di tempo ò di fortuna, & li virtuosi non temono niuna loro ingiuria: significano ancora la saldezza del parlar veridico.

DEN CONCEPTION OF SEAN CONCEPT

T 3

Filostrato. Palestra Lott. a

quello, che già hò, letto appresso di Filostrato, & è che Palestra, la quale potiamo chiamare Lotta, fu figliuola di Mercurio. & era ta le, che malageuolmente si poteua conoscere, se fosse maschio, & femina, conciosia che al viso tutto polito, & vago pareua effere non meno fanciullo, che fanciulla . le bionde chiome erano, ben lunghe, ma non sì però, che potessero annodarsi il perto era di pura virginella; nè più rileuauano le belle poppe in lei, che rileuino in vn delicato giouine; nè erano le braccia bianche folamente, ma colorite anchora, & sedendo ella teneua in seno un ramo di verde Vliuo, imperoche ella amaua questa pianta assai, forse perche si vageuano prima con olio quelli, li quali lottauano. Così dipinge Filostrato la Palestra, & la dice figliuola di Mercurio, perche egli fu il ritrouatore di questa sorte di essercitio, come cantò anco Horatio in certo hinno, ch'ei fece a costui. Et non ritrouò Mercurio, & mostrà a'mortali il modo di essercitare il corpo solamente, ma l'animo anchora, e Iamblico dice, che à lui dettero quelli di Egitto il ritrouamento di tutte le buone arti & che perciò gli dedicauano sempre tutto quello, che scriueuano .: Cicerone, scriue che Mercurio mostrà in Egitto le lettere, & le Leggi,& che ei fu nomato da quelle genti Thoit, ouero Theut, come si legge appresso di Platone. Et altri hanno detto, che oltre alle lettere, fu ritrouata anco da Mercurio la mulica, la geometria e la palestra, per le quali quattro cose soleuano fare anticamente la sua imagine di figura quadrata, & porla nelle scuole, come era in certa parte dell'Arcadia, secondo che recita Pausania, ilouale lo descriue fatto in guifa, che pareua vestirsi vn manto, & non hazuea di fotto gambe, nè piedi, ma era come vna piccola colonetta quadra. Galeno quando efforça i giouani alle buone arti, dice, che elle furono tutte ritrouate da Mercurio, & lo disegna giouine, bello, non per arte, ma per propria natura, allegro in vista, con occhi lucidi, e risplendenti, & che stia sopra vna quadrata base : perche chi seguita la virtù si leua di mano alla Fortuna, e col star fermo, & saldo non teme di alcuna sua ingiuria. E Suida scriue, che la figura quadra è data à Mercurio per rispetto del parla-

re veriteuole, il qual così stà fermo sempre, e saldo contra chi si sia, come il bugiardo, & mendace tosto si muta, & souente si volge hor quà, hor là. Ma ò per questo, ò per altro che sosse riferisce anco Alessandro Napolitano, che i Greci saccuano spesso

Horatio:
Mercurio
ritrouato
re di tutte
le arti:

Thoit .

Figura quadrata di Mercu-

Galene .

Suida.

la statoa di Mercurio in forma quadra col capo solo senza alcun'

altro membro; & con simili statoe honorauano spesso i grandi, & valorosi Capitani mettendole in publico, & ne metteuano anco molte dinanzi alle priuate case, come riferisce Suida. Et Thuci Thucidide dide acora scriue, & lo replica Plutarco, che i Athene era gra nume ro di queste statoe, le quali vna notte furono quasi tutte guaste, allhor subito, che gli Atheniesi hebbero deliberato di mandare vna grossa armata addosso a Siracusa, di che Alcibiade, che era vno de i capi dell'armata, & ne haueua egli guaste alcune, fu trauagliato grandemente, come che hauesse dato segno di mutatione di stato della republica, alterando quelle statoe, lequali etano dette Hermi,perche Mercurio fu parimente detto Herme da'Greci, & erano poste, come dissi sopra, per ornamento nelle scuole, & nelle Academie. Onde Cicerone rilpondendo ad Attico chiama Herme ornamento commune à tutte le Academie. Et vn'altra volta risponde al medesimo; che già gli piacciono, se bene non gli hà anco veduti; gli Hermi di marmo con le teste di metallo, ch'ei scriue di hauergli comprati, & lo prega à raccoglierne quante più nè può hauere, & lo sollecita à mandarle presto per adornare la fua Academia, ò libraria, che la vogliamo dire. Leggefi, che gli Arheniefi furono i primi, che facessero simili statoe. Et non solamente in queste di Mercurio, ma in quelle anco di molti altri Dei vsarono parimente gli altri Greci tale figura quadra; & più di tutti forse gli Arcadi, come scriue Pausania, perche appò loro era vn'altare dedicato à Gioue con una statoa fatta in simile forma . Et benche molti scriuano, che Mercurio su chiamato Cillenio da vn monte dell'Arcadia di questo nome, cue ci nacque: nondimeno vi sono stati anco di quelli, che hanno voluto, ch'ei fosse così cognominato da queste imagini quadre, le quali si poteuano dire, tronche, e mozze, non haucado altro membro, che il capo, perche i Greci chiamano Cilli quelli, alli queli sia mozzo alcun membro; & mostrauano la torza del parlare, ilquale non hà bisogno dell'ajuto delle mani, come scriue Festo, per fare ciò che vuole, ma quando è bene ordinato, & si fa voire a conuencuoli tempi, tanto può, che facilmente piega gli animi humani, come gli piace, & Souente fa forza altrui a tuo piacere. Onde Horatio canta di Mercurio, che egli da principio persuale a' mortali di lasciare le selue, e i monti, per liquali andauano in que'primi tempi dispersi, come le fere, & vnirsi à viuere insieme civilmente. Ilche tolse egli forse da certa fauola de i Greci, la quale raeconta, che Prometheo

Aermi .

Cicerone.

Hermida cui prima

. 1.3

Cillenio .

For a del parlare.

Hor atib.

Imagini de i Dei 296:

Lingua con fecrasa à Mercurio .

Dio de Mer canti .

4. . . . . .

Cefare.

to à Mercu

Zansania. Sonno con de Muse .

Hesiodo. Homero .

andò imbasciadore à Gioue à pregarlo, ch'ei volesse, prouedere, che lasciassero homai gli huomini quella vita rozza, & bestiale, che menauano già dal cominciamento del mondo. Onde egli mandò con lui Mercurio con commissione di insegnare à quelli, che piu riputasse degni, il modo di ben parlare, col quale essi potessero persuadere à gli altri quello, che era necessario à fare per viuere vna vita domestica, honesta, & ciuile. Et per questo consecrarono gli antichi la lingua à Mercurio, & oltre a tutti gli altri facrificij, questo era à lui proprio, & particolare, di sacrificagli, beendo certo poco vino, le lingue delle vittime. Fù anco creduto Mercurio il primo, che mostrasse il modo di gua dagnare, & perciò era Dio de mercatati. Anzi dicono che fosse detto Mercurio dalla cura che egli hà delle merci, ode Suida feriue, che per questo mettenano vna borsa in mano al suo simulacro. Fulgentio vuole, che l'ali a piè di Mercurio fignifichino il veloce, & quasi continuo mouimento di quelli, che trafficano, li quali solleciti ne'loro affari vanno quasi sempre hor quà, hor là. Onde scriue Cesare, che i Francesi adorauano Mercurio piu di tuttiglialtri Dei, & ne haueuano molti simulacri ; perche , oltre che lo dicessero esfere stato ritrouatore di quasi tutte le arti, credeuano, che particolarmente ei potesse assai giouare altrui ne i guadagni. & nel le mercatie; nelle quali quanto habbino da esfere vigilanti gli huo mini mostrò il Gallo posto à canto à questo Dio, come dissi già, benche vogliono alcuni, che fignifichi più tosto la vigilanza, che deono vsare gli huomini saggi, e dotti, perche à questi è brutto fuor di modo dormendo consumar tutta la notte. Conciosia che mettendo Mercurio per la ragione, & per quella luce, che si scorge alla cognitione delle cose, ei non vuole che stiamo longamente sepolti nel sonno, ma poscia che sono rinfrancati gli spirti, che zitorniamo alle vsate opere. Perche non ponno gli huomini state in continua attione nè del corpo, nè della mente, onde è loro necessario quel breue riposo, che apporta il sonno, come mostrano i Filosofi . Et Pausania scriuendo del paese di Corinto mette, che quiui era vn'altare, oue si faceua sacrificio alle Muse, & al Sonno insieme, come che fossero ben grandi amici trà loro. Imperò che tennero gli antichi il Sonno parimente Dio, & gli ne fecero statoe, come de gli altri Dei, credendolo come dice Hesiodo, & Homero, fratello della morte. Il che mostrauano etiandio le ima gini scolpite nell'Arca di Cipselo, oue era vna femina, che tene-

ua fu'i

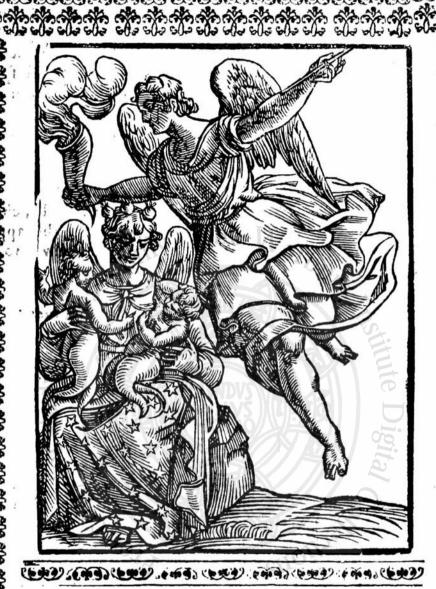

Imagine della Notte nutrice della Morte, & del Sonno, & ima gine del Sonno fratello & compagno della Morte; quiete & dolce ristoro de mortali. & il corno dinota il riposo, & varietà de'sogni.

Notice dife-

Ouidio .

ua su'l sinistro braccio vn fanciullo bianco, che dormiua, & vn negro su'l destro, che medesimamente dormiua, & haueua gli piedi storti, per questo significando la Morte, & per quello il Son no, & la femina era la Notte nut rice di amendui. Fu questa da gli antichi farta in forma di donna con due grandi ale alle spalle negre, & distese in guisa, che pareua volare, & abbracciare con esfe la Terra, come disse Virgilio. Ouidio le dà vna ghirlanda di papauero, che le cinge la fronte, & manda con lei vna gran compagnia di negri sogni. Gli altri Poeti poi la singono hauere vn car ro da quattro ruote, che significano; come dice il Boccaccio, le quat tro parti della notte, così diuise da soldati, & da nocchieri nelle guardie loro. Ella è tutta di colore sosco dipinta, che rappresenta l'ornamento del Cielo. Tibullo sà, che con coste ivanno le Stelle sue sigliuole, il Sonno, & i Sogni quando così dice:

Tibullo.

Dateui pur piacer che homai la notte

I suoi destrier hi giuntiinsieme, e viene Correndo à noi dalle Cimmerie grotte:

E le stelle di vaza luce piene

Seguono il carro de la madre, quali Il ciel'in bel drapello accolte tiene:

Et il Sonno spiegando le negre ali

Và lor dietro, e vi van gl'incerti Sogni

Con piè non fermo , e passi disuguali.

Sonno con Vali

Statio.

Silio Itali-

Seneca .

Dalle quali parole si conosce, che'l Sonno parimente haueua l'ali, il che disse Statio ancora, quando si duole, che già sono tanti dì, ch'ei non può dormire, & so prega, che à sè voglia venire homai, e scuotergli sopra il capo le lieui penne, & il medesimo disse Silio Italico. Oltre di ciò il Sonno è giouine, che il medesimo Statio lo sa tale, chiamalo piaceuolissimo di tutti i Dei, come che non sia cosa più grata, nè che piaccia più a'mortali dopò le sati che del riposo, che ci apporta il piaceuole Sonno, onde Seneca disse così di lui:

O Sonno almo ristoro à le fatiche
De mortali, de l'animo quiete,
E del viuer human la miglier parte,
O de la bella Aftrea veloce figue,

E de

E de la Morre languido fratello,

Ch'insterne mestri il vero; & la bugia,

È quel, che dee venir chiaro ci mostri

Con certo, e spesso (ohime) con tristo nuncio;

Padre di tutto, porto de la vita,

Riposo de la luce, e de la Notte

Fido compagno, tu non più risguardi

Al Rè, ch'al seruo, ma vieni egualmente

Al'vno, e à l'altro, ne le stanche membra,

Placido entrando la stanche Zza scacci,

E à quel, che tanto temono i mortali

Gli aue Zzi sì, ch'imparano il morire.

Filostrato nella tauola, ch'ei fa di Anfiarao, nell'antro del qua le dice, che era la porta de i Sogni, perche dormendo quiui si vedeua, & vdiuasi in sogno quello, che si cercaua di intendere, dipin geil Sonno tutto languido con due vesti, l'una di sopra bianca, l'altra di sotto negra, intendendo per quella il dì, & per questa la not te, & gli mette in mano vn Corno, come fanno anco quasi tutti i Poeti, dal quale par, che sparga il riposo sopra de'mortali. Il che dicono effere stato finto, perche il corno assortigliato traspare, & così ci mostra le cose, come le veggiamo in sogno, quando pe zò sono i Sogni veri, ma quando sono falsi, il Sonno non porta il corno y ma vn dente di Elefante, perche affotiglisi l'auorio quan to si vuole; non traspare mai sì, che per quello passi la vista humana. Però Virgilio finse, che due fossero le porte, per le quali ci vengono i Sogni, l'vna di corno, l'altra di auorio, & che per quella passano i veri . & per questa i falsi . Sopra di che Porficio così discorre, come riferisce Macrobio, dicendo che l'anima ritiratafi, quando l'huomo dorme, in buona parte da gli officij del corpo, se bene drizza gli occhi alla verità, non la può vedere però mai drittamente, per la scurezza dell'humana natura ; ma se pure questa si assortiglia in modo, che l'occhio dell'animo ci passi per dentro, vede Sogni veri per la porta del corno; ma se sta densa sì, che l'animo non la possa penetrare con la vista, vengono per la por ta dell'auorio i falsi Sogni. Et il medesi mo Virgilio hà finto ancho ra, che al mezzo della entrata dell'inferno fia vn grandeolmo, che sparga gli frozuti rami, & che sotto le foglie di queste stiano attac

Filostrato.

Vesti del Sonno

Sogni.

Porte de sogni. Porfirio.

catr

Avani Auio.

cati i Sogni vani & falsi. La qual cosa vuole dire, come l'espone Ser uio, che alla stagic ne, che cadono le foglie, à gli alberi, i Sogni sone sempre vani. Et altri hanno detto, che l'olmo arbore sterile, & che non fa frutto, esprime da se la vanità de i Sogni, quali furono detti ciechi da gli antichi, come scriue Suida, è perche sono falla ci, ouero perche parlano sempre con chi hà gli occhi serrati. Oltre di ciò porta il Sonno anco talhora vna verga in mano, con la quale tocca i mortali, & gli fa dormire. Onde Statio vna volta, che non poteua dormire, lo pregaua che venisse à toccarlo con quella. Ouidio, poscia che hà descrito il luoco, oue habita il Son no, qual fa,che sia appresso de Cimmerij popoli, che hanno quasi sempre notte, anchor che in Lenno lo mette Homero, isola nel mare Egeo, & Statio appresso de gli Ethiopi, & l'Ariosto vitima mente l'ha posto nell'Arabia: Ouidio, dico, descritta ch'egli hà la casa del Sonno, mette lui à dormire sopra vn letto di Hebeno coperto tutto di panni negri, intorno alquale stanno innumerabili li Sogni in diuerle forme figurati : de'quali tre sono i ministri più degni; l'vno, che rappresenta solo la forma humana, si dimanda Morfeo; l'altro è detto Fo betore, che mostra ogni sorte di bestia; & il terzo, che fa vedere terra, acqua, fassi, arbori, monte; piano, & ogni altra cosa inanimata, ha nome Fantaso. Nè più dico di loro, ma ritorno alla imagine di Mercurio fatta pure in forma quadra, come si legge appresso di Pausania, quando ci descriue l'Achaia, che era in certa parte di quel paele lu la via, con la barba, & con il cappello in capo. Ne mi ricordo di hauere letto in altra statoa di Mercurio , che di questa, laquale bauessola bari ba , essendo che i Poeti tutti lo descrivono senza, il che, dicono, voler mostrar che'l parlar , quando è bello mago , e puro,non inuecchia mai . Ma fanno ben però molti, che gli comincià date fuori la prima lanugine, come già hò detto di Martiano, , & come di Luciano posso dire il medesimo, poi che ne i suoi sacrificij descriue Mercurio con alcuni pochi peluzzi della prima barba, che gli cominciauano ad apparire su'l viso. Homero parimente fa, che Vlisse lo vede tale, quando à lui và, e gli porta quella herba, con

laquale ei si difese poi da gli incanti di Circe. Leggesi oltre di ciò, che alle statue di Mercurio, lequali erano sù le publiche vie, gitta-

na pietre ogn'uno, che passaua di là, secondo che le trouaua a ca-

so, in modo che vi se ne vedeuano i monti raccolti intorno, ò fosse

per mostrare, che fi debbe far honore alli Dei con offerire quel-

lę,

Verga del Sónno.

Ministri de Sogni .

Mercur io perche sbar bato

Homero.

Pietre gittate alla Statoa di Mercurio •

lo, che primo se ne appresenta, & si hà alla mano, ouero perche paressero in quel modo purgare le publiche strade, sì che non trouassero poi gli altri, che passauano di là, & i corrieri raccomandatia questo Dio, cosa, che gli potesse offendere, ò veramente ciò era per dare ad intendere, che così è tutto il ragionare composto di piccole particelle, come quei monti di piccole pietre raccolte inseme. Suida scriue; che questi cumuli, ò monticelli di pietre, suida. erano consecrati a Mercurio nelle vie incerte, forse perche non deuiasse dal buon camino, chi passaua per là. Et che su anco vsanza de gli antichi di porre sù le strade publiche dinanzi alle statoe di Mercurio le primitie de i frutti a seruitio de passaggieri, li quali secondo il bisogno ne mangiauano. Leggesi ancora, che Mercurio alle volte fu fatto con tre capi ; ò per mostrare la gran for-2a, ehe hà l'ornato parlare; ò perche à costui scorta de passagieri non bastaua vn capo per mostrare altrui le diuerse strade,& spe cialmente ne'triuij, cio è doue erano tre vie, & perciò in ciascheduno de'tre era segnato, oue questa, ò quella, ò quell'altra via andasse.

Voleuano poi gli antichi anchora, che Mercurio hauesse cura de'Pastori; di che sa Homero sede, quando dice, che infra Troiani Phorba fu ricchissimo di armenti, & di greggi, perche Mercurio, cui egli fu grato piu di tutti gli altri, così l'haueua arricchito, forse perche ne'primi tempi non conosceuano gli huomini altro guadagno, che quello che traheano da i greggi, & da gli armenti. Et perciò scriue Pausania, che nel paese di Corinto sù certa via era vna statoa di Mercurio fatta di bronzo, che sedeua, & haueua vn'agnel lo a lato. Di che ei tace la ragione à posta, come cosa misteriosa, & che non si possa, nè si debba dire. Et vn'altra ne era appresso de Tanagrei gête della Beotia, che portaua vn motone in collo, perche dicesi che Mercurio andando già in quel modo intorno alle mura della Città, fece cessare vna grauissima pestilenza. Onde fu osferuato poi, che quando si celebraua quiui la sua festa, andaua vn bellissimo giouane intorno alla città con vn'agnello in collo. Vn'altra statoa fu pur anche di Mercurio portata dell'Arcadia, come recita il medesimo Pausania, & offerta al tempio di Gioue Olimpio, armata con vn'elmo in capo, & vestita di vna tonica, con vna breue vesticciuola di sopra da soldato, & portana vn montone fotto il braccio. Macrobio, il qual vuole, che per tutti gli altri Dei siano intese le molte virtù del Sole, à queste tira parimente la imagine di Mercurio, dicendo, che l'ali mostrano la

Mercurio co tre capi.

Paufania :

Macrobio. Mercurio pel Sole ..

velocità

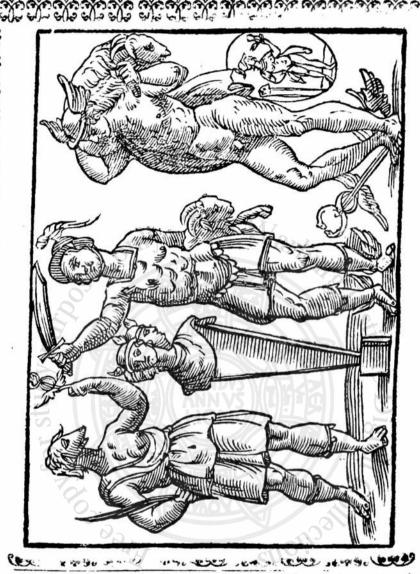

Imagine di Mercurio dio della eloquenza, scort a de passaggie ri, Dio de pastori inteso anco per la sorza del Sole; simagine del dio Anubi dio della sagacità appo gli Egitty, che e vn istesso con Mercurio, sil Caduceo qui significa il Sole se la Luna il demone la fortuna, l'amore, so la necessità che vanno co'l nascimento humano.

velocità del Sole, & che il finger le fauole, che vecidesse Argo guardiano della figlia di Inaco mutata in vacca, onde posero alle volte ancora vna scimitarra in mano alla sua statoa, su perche Argo con tanti occhi è il Cielo pieno di stelle, che guarda la terra, la quale faceuano quelli di Egitto nelle loro facre lettere in forma di vacca, ma lo vecide Mercurio, cioè il Sole, come quello, che fa sparire le stelle, quando il di comincia a mostrarsi. Oltre di ciò le figure quadrate di Mercurio, che haueuano il capo solo & il membro virile, mostrano che'l Sole è capo del mondo, & seminatore di tutte le cose, & quattro lati signifi cano quello, che si gnisica la Cetra dalle quattro corde data medesimamente a Mercurio, cioè le quattro parti del Mondo, ouero le quattro stagioni dell'anno, ò che due equinottij, & due solstitij vengono a fare quat tro parti di tutto il Zodiaco. Et fu ritrouamento proprio de i Greci, come scriue Herodoto, & gli Atheniesi furono i primi, che facessero, & mostrassero a gli altri di fare parimente, le statoe di Mercurio col membro genitale dritto, & questo fecero essi forse, perche dissero le fauole, & lo riferisce Marco Tullio, che a lui si gonfiò, & drizzossi in quel modo per la voglia, che gli venne di Proserpina la prima volta, che la vide, sì come si può vedere il disegno nella nostra tauola 91.a car. 293. Accommodasi poi il Caduceo al nascimento dell'huomo come dice il medesimo Macrobio, in questa guisa secondo quelli di Egitto. Sono con l'huomo, quando ci nasce questi quattro Dei,il Demone, la Fortuna, l'Amore, & la Necessità. De'quali i due primi significano il Sole, & la Luna, così detto quello, perche da lui vengono, & sono conseruati lo spirito, il calore, & il lume della humana vita, & perciò è egli creduto Demone, cioè Dio di chi ci nasce. Et questa è detta la Fortuna, perche tutta la forza sua si stende sopra i corpi, li quali sono sogettia molti, & diuersi accidenti. L'Amore è mo strato da due capi de i serpenti, li quali si giungono insieme, come che si bascino; & la Necessità è intesa per quel nodo, che questi fanno di sè nel mezo. Martiano scriue, che Philologia entrata nel Martiano, secondo Cielo vide venirsi incontra vna vergine con vna tauola in mano, nella quale erano intagliate queste cose tutte dimostratrici di Mercurio. Nel mezo era quello vccello dello Egitto fimile alla Cicogna, che chiamano Ibis, & vn capo di bellissima faccia, coperto di vn cappello, che hauea d'intorno due serpenti. Sotto vi era vna bella verga dorata nella cima, nel mezo verdeggiaua,

Caduceo's accommoda al nascime to det lhuomo,

& di-

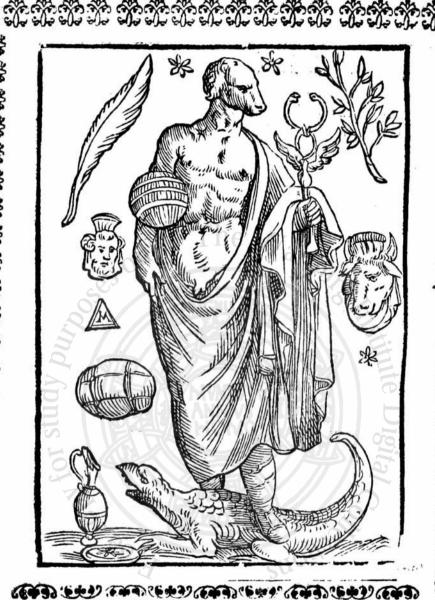

Imagine di Anubide Dio della Sagacità, Custodia, & Fideltà, con il Cocodrillo animale d'Egitto, terrestre, & aquatico, con Api, Gioue Hammone, & altre figure misteriose.

ప్రాట్లెక్క్ ఆముత్వు కమ్మాత్రు ఆముత్తున్నారు. ఆముత్వు ఆముత్వు కమ్మాత్వు ఆముత్వు ఆముత్వు ఆముత్వు ఆముత్వు ఆముత్వ ప్రాణ్లికి ఆముత్తున్నారు. ఆముత్తు కమ్మాత్వి ఆముత్వు కమ్మాత్వి ఆముత్వు కమ్మాత్వి ఆముత్వు కమ్మాత్వి ఆముత్వు కమ్మ & diuentana negra nel calce. Dalla destra vi era vna testuggine, & vno scorpione, & dalla sinistra vn capro con certo vccello simile allo sparuiere. Queste cose quasi tutte sono tolte da i misterij de gli Egittij, appresso de i quali si crede, che fosse adorato Mercurio sopro il nome di quel Dio, che da loro fu chiamato Anubi. Perche lo faceuano con il Caduceo in mano, come lo descriue apulejo, il quale raccontando di quelli, li quali andauano con Ifide dice così . Eraui Anubi , qual differo effer Mercurio , con la faccia hor negra, & hor dorata, alzana il collo di cane, & nella sinistra portaua il Caduceo, oue con la destra scuoteua vn ramo di verde palma. Fu fatto questo Dio in Egitto con capo di cane per mostrare la sagacità, che da Mercurio ci viene, conciona che altro animale non si troui quasi più sagace del cane. O pure lo faceuano così, perche, come recita Diodoro Siculo, fu Anubi figliuolo di Osiride, & seguitando il padre, in tutte le guerre mostrossi valoroso sempre, onde come Dio fu riuerito doppo morte, & perche viuendo ei portò per cimiero vn cane fopra l'armi, su poi fatta la sua imagine con capo di cane; volendo pur'anco per questo intendere, che egli fu sempre sagace custode, & fedele del padre, difendendolo tuttauia da qualunque hauesse tentato di fargli male. Oltre di ciò, se non su Hercole il medesimo che Mercurio, ben fu da lui poco differente, come ne fa fede la imagine sua fatta da'Francesi, che l'adoravano per lo Dio della prudenza, & della eloquenza, in questa guisa, come racconta Luciano. Era yn vecchio quasi all'vltima vecchiaia, tutto Luciano. caluo, se non che haueua alcuni pochi capegli in capo, di colore fosco in viso, e tutto crespo, & rugoso, vestito di vna pelle di Lione, & che nella destra teneua vna mazza, & vn'arco nella sinistra; gfi pendeua vna faretra da gli homeri,& hauena allo estremo della lingua attaccate molte catene di oro, & di argento sottilissime, con le quali ei si traheua dietro per le orecchie vna moltitudine grande di gente, che lo feguitaua però volontieri. Facile cosa è da vedere, che questa imagine significa la forza della eloquenza, la quale danano quelle genti ad Hercole, perche, come dice il medesimo Luciano, fu Hercole creduto più forte assai, & più gagliardo di Mercurio; & lo faceuano vecchio, perche ne i vecchi la eloquenza è più perfetta assai, che ne'giouani, come Homero ci mostra per Nestore, dalla cui bocca, quando parlaua, pareua che stillasse dolcissimo mele. Et per questo hebbero anco forse questi duo

Diodoro Si-

Eloque (a)e sua ferza.

306

## Imagini de i Dei



Imagine di Hercole appo Francesi da loro tenuto Dio della eloquenza, & dell'essercitio, qual su da alcuni tenuto anco per Mercurio & questa imagine dinota la sorza della eloquen za, & disciplina militare, massime in vecchi Capitani, &

consumati, oratori.

Ri duo Dei vn tempio solo frà loro commune nell'Arcadia : gli Atheniefi, che haucuano nella loro Accademia altari delle Mufe, di Minerua, & di Mercurio, vollero hauerne, vno parimente di Hercole, come che il Nume di costui non meno, che de gli altri potesse giouare a chi quini si esfercitana; & Pausania scriue, che non solamente i Greci, ma molte barbare nationi ancora credettero, che Mercurio, & Hercole fossero sopra allo essercitarsi, & che erano principalmente adorati ne'luochi, oue si faceua questo. Onde appresso de i Lacedemonij nel Dromo, luoco oue si essercitauano i giouani nelle correrie, fu vn'antichissimo simulacro di Hercole, alquale adauano a sacrificare quelli che erano già di mag sercito. giore età. Et in certa parte del paese di Corinto diceuano quelle genti, che Hercole haueua già quiui offerto, & dedicato a Mercurio la sua mazza, che era di vliuo saluatico, la quale su creduta hauere dapoi fatto le radici, & essere cresciuta, & diuentata vn grande arbore. Non dico se sia stato vn Hercole solo, ò molti; bench'io sappi, che Varrone ne mette quarantaquattro, & dice, che già tutti gli huomini di grande, & mirabil valore, & quelli, che hauessero superato qualche feroce Mostro, erano detti Hercoli : nè de i molti, qual fosse riposto nel numero de i Dei, perche questo non tocca a chi vuole solamente far ritratto dei simulacri, & delle statoe, che ne fecero gli antichi; liquali adorarono come Dio vn Hercole, & à lui fecero di quelli honori, che faceuano a gli altri Dei;& quelli di Egitto lo posero nel numero de i dodici (come scriue Herodoto ) che furono prima da loro adorati. Ma seben le molte cose, che si leggono di Hercole, siano state fatte da diuer se persone di questo nome, sono attribuite nondimeno tutte ad vn solo, che fu fatto Dio. Il cui simulacro era grande per lo più & che mostraua forza, & robustezza, per la quale viuendo fu cognominato Melampigo; cheviene a dire, dal negro culo, perche cosi chiamarono i Greci gli huomini forti, e robusti: & all'in contro diceuano Leucopigo, cioè, che hà bianco culo, à chi era molle, & effeminato. Et à questo proposito leggesi vna cotal nouelletta; Furono due fratelli maluagi, e trifti quanto si possa dire , nominati l'vno Passalo , & l'altro Alcmone , ma erano detti Cercopi, & furono figliuoli di Mennone: questi più volte furono ripresi dalla madre, & pregati à mutar vna cosi pessima loro natura, ma poscia che vide di non poterli ritirare dalle loro opere maluagie, li pregò che si guardassero almeno di non dare fra pie-

Dei dello ef

.15175

Simulacro' d'Hercole .

Nouellapia

Carcopi.

di a Melampigo. Hor'auenne, che essendosi vn di Hercole posto à riposar sotto vn'arbore, al quale haucua appoggiato l'arco, & la mazza, questi gli sopragiuntero, & vedendolo dormire, dise gnarono di farli qualche ferano scherzo, & erano già in punto; quando Hercole fi destò; il quale leuatofi non fece loro altro mas le, se non che gli prese, & legatigli insieme per i piedi, come fosfero stati duo lepri, attacatigli alla mazza fe gli pose alle spalle; & andossene via. I Cercopi, mentre stauano pendolone à quel modo, videro, che Hercole haueua il culo, & le natiche negre, & pelofe, onde cominciarono à ragionare pian pian frà loro di quello, che tante volte haueua loro detto la madre, & diceuano, che certo quegli era il Melampigo. Di che Hercole, hauendo inteso il tutto, prese il maggiore piacere del mondo, & perciò ridendo gli sciolse, & lasciolli andare, ma surono poi trasformati in Gatti Mammoni, come scriue Suida, perche vollero ingannare Gioue. Onde per gli Cercopi furono souente intesi i fraudolenti, & adulatori, come si vede appresso di Plutarco, il quale parlando della differenza, che è da veri amici à gli adulatori dice che cofi si dilettano i Principi di questi, come Hercole si delettaua de i Cercopi. De' quali fece anco mentione Herodoto, descriuendo il camino che sece Xerse a passare con l'essercito i monti della Grecia, & dice che andò a passare il fiume Asopo per certa via, che fu dimandata la sede de i Cercopi, cioè de' malitiosi, oue era and co vn sasso, che fu detto Melampigo, cioè negrofonte, che que sta voce tanto può significare questo, quanto quello ch'io dissi di Hercole . Al fimulacro del quale ritorno, che fu di huomo forte, & robusto, e su parimente tutto nudo, le non che haueua vna pel le di Lione intorno, il cui capo con la bocca aperta gli faceua celata, & teneua la mazza nell'vna mano, e l'arco nell'altra, & la farerra gli pendeua dalle spalle, come hò già detto. Vn fimile tutto di metallo alto diece cubiti fu dedicato in Olimpia città della Grecia da alcuni andati col figliuolo di Agenore a cercare Europa, come si legge appresso di Pausania, il quale scriue ancora, che i Lacedemoni hebbero vn simulacro di Hercole, con pelle del Lione intorno, & tutto armato; la ragione di che auenne, perche essendo già andato Hercole per certi suoi affari a Sparta città principale de'Lacedemonij, haueua menato seco vn giouinetto suo cugino nomato Eono, ouero Licinio ( come dice Apollodoro raccontando il medesimo fatto) il quale andando tutto solo a suo pia

Mercole armato.

Apollodoro.

cere per vedere la città, arriuò dinanzi alla casa di Hippocoonte, che era allhora quiui Signore, & Rè, oue fu subito assalito da vn terribile cane, cui egli ferì di vna pietra, & lo fece ritornare in cala; ma i figlioli di Hippocoonte, che questo intesero, vsciti si auuentarono addosso di Eono con bastoni, & l'vccisero. Hercole, risaputa la cosa, tratto dallo sdegno, e dal dolore del morto cugino se n'andò tutto solo senza alcun indugio contra gli homicidi, & con quelli fu vn pezzo alle mani: all'vitimo Hercole ferito in vna coscia fi ritirò, e tolsesi di sotto per allhora, non potendo resistere alla gran moltitudine delle persone, che gli veniuano addosso: ma poco dapoi messine egli parimente insieme molti, tanto fece, che ammazzò non solamente i figliuoli, ma il padre Hippocoonte ancora, & roinò tutta quella casa. Et per questo lo secero armato i Lacedemoni. E gli Arcadi fecero dapoi al suo simulacro vna cicatrice nella coscia per memoria della ferita, ch'io dissi; per laquale, guarito che egli fù, dedicò vn tempio ad Esculapio sotto cognome di Cotileo, perche Cotile appresso de'Greci è il medesimo, che appò noi coscia, come che per lui susse guarito del la ferita, che hebbe nella coscia. Apollodoro scriue, che Hercole fu parimente armato, quando per la difesa di Thebe combattè contra gli Minei, & che Minerua gli diede le armi, & soggiunge, che hauendo Hercole imparato di tirar l'arco da Eurito, hebbe dapoi li strali da Apollo, da Mercurio la spada, da Volcano la corazza & da Minerua il manto; & che la mazza se la tagliò & fece egli da se stesso nella selua Nemea.

Plinio, riferendo alcune delle più degne statoe di metallo, che fossero appresso de gli antichi; dice, che in Roma ne su vna di Hercole terribile nell'aspetto, & vestita di vna tonica alla Greca. Che sosse terribile da vedere, lo mostra quello, che si leggedi vno, ilquale ne hebbe tanta paura, che diuentò tutto sasso, vedendolo passare per là, oue ei si era nascosto in certa spelonca, & era quel sasso, come riferisce Suida, in forma di huomo che mette suori il capo per vedere. Hanno poi detto le sauole, che il Sole donò vn gran vaso da bere ad Hercole, con il quale egli passò il mare, come riferisce Atheneo. Macrobio l'interpreta, che sosse vna sorte di naue detta Sciso, che tale era anco il nome del vaso, & si potrebbe accomodare à quello, che noi dichiamo Schiso, ouero Battello, onde no viarono poi altro vaso mai ne'suoi sacrificij, & Virgilio parlando delle cerimonie di Hercole celebrate da Euan.

Esculapio Cotileo.

Arme di Hercole

Plinio .

Ateneo. Scifo vaso di Hercole.



Imagine d'Hercole armato, d'Hercole mangiatore, & beuitore, & dell'occello Folica à lui sacrato per la sua voracità, &
dell'altare sacratogli detto il giogo del bue, segno della sua
grata natura, & benignità; coronato poi dell'albero pioppa, essendo tolto anco per il tempo che tutto diuora & consuma.

dro, quando Enca andò a lui; disse che il facro Scifo ingombraua le mani ad esto Euandro, che mostra la grandezza di questo vaso col quale in mano fu fatto Hercole alle volte, ò per la fauo la , ch'io diffi , ouero per mostrare, che Hercole fu gran beuitore, come recita Atheneo; ilche vollero forse anco mostrare quelli, che nel paese di Corinto in certa sua capella secero vn giouinetto, che gli porgeua bere: benche Pausania scriué, che Hercole cenando qui ui appresso di vn suo suocero diede vn si fatto crico sù la testa a Cia to giouinetto, che li daua bere, che l'vecise, parendogli, che non facesse quel officio garbatamente, & che per memoria di questo furono poi fatte quelle statoe. Leggesi ancora appresso di Apollodo ro, di Atheneo, & di altri, che Hercole fu gran mangiatore, & vorace fuor di modo, sì che mangiana spesso egli solo vn bue tutto intiero, & che per questo gli fu consecrato da gli antichi quell'vccello, che da'Greci è detto Laro, & da'nostri Folica; perche, come scriue anco Suida, egli è di sua natura grandemente vorace,& ingordo. Da questa voracità di Hercole nacquero alcuni fuoi sacrificij, ne'quali non era lecito dire pur vna buona parola; perche come riferisce Lattantio, & si legge appresso di Apollodoro, vn dì, ch'ei passaua per l'Isola di Rhodo, & haueua vna gran fame, tolle per forza ad vn Contadino, che non volle vendergliene vno ambi li buoi, con li quali araua allhora il terreno, & se gli mangiò con alcuni suoi compagni. Il pouero huomo disperato per la perdita de'buoi, non potendo farne altra vendetta, si voltò, à bestemmiare; & maledire Hercole, & à dire tutti i mali del mondo di lui, & di tutti i suoi, di che egli rise sempre, & disse, che non mangiò mai, che più gli dilettasse, che vedendo colui dirli tanto male. Onde poscia che su fatto Dio, le genti del paese gli consecrarono vn'alcare detto il Giogo del bue, & quiui gli sacrificauano, à certo tempo vn paio di buoi col giogo su'l collo; si sentiuano in questo mentre il Sacerdote con tutti gli altri, che vi si trouauano a bestemmiar, & dir tutti i mali possibili, perche credeuano in quel modo di rinouare ad Hercole il piaccere, ch'egli hebbe di fentirsi bestemmiare, & maledire dal contadino, eui mangiò gli buoi. Et a questo proposito non tacerò vn'altro sacrificio non meno pazzo, & sciocco, che si fosse tristo, & nefando quello, che hò detto, nato parimente dal piacere, che prese Hercole di veder, che alcuni Contadini, come riferisce Suida, per non ritardare il sacrificio apprestato, estendosene fuggito il bue, che si doueua sacrificare,

Hersole beh uitore.

Ciate vecë fo da Hercole .

Hercole măgiatorez

Vecello di Hercole -

Lattantio.
Apollodoros

Suida.

Giulio Pol-

crificare, ne fecero vno subito di vn pomo, ficcandoni quattro bacchette in vece, di piedi; e due al luoco delle corna. Ouero fu la cosa, come Giulio Polluce la racconta che non hauendo potuto passare il fiume Asopo, quelli, che portauano la vittima (qual'era vn Montone)a certa festa di Hercole, & essendo già l'hora destinata al sacrificio, alcuni fanciulli, ch'erano quiui, piantarono quattro fistuche in loco de'piedi,& due per le corna in vn pomo, lo quale fingendo il montone, che si douea sacrificare, fecero come per giuoco tutte le cerimonie, che vi andauano. La quale cola fudi si gran piacere, e tanto cara ad Hercole, che restò l'vsanza poi appresso de'Thebani di sacrificargli de'pomi nella maniera, che gli fu sacrificato quel pomo per difetto di vittima. Ma perche non fu minore il valor di Hercole in altri piu degni, & più glorio si fatti, che fosse in mangiare, & in bere, furono anco per ciò fattegli molte statoe, & dipinture, & quelle dedicategli così ne'suoi , come nelli Tempij de gli altri Dei. Trà queste si vedena che piccolo bambino strozzasse con le mani duo serpenti andatigli alla culla; & fatto poi grande tagliasse le teste, che rinasceuano all'Hidra, e le abbrusciasse, che prendesse correndo la cerua, qual'haueua gli piedi di metallo, & le corna d'oro, & squarciasse le mascelle ad yn terribile Lione, ouero l'affogasse: che stesse a vedere alcuni caualli, che mangiauano vn Re posto loro dinanti; che se ne portaffe in collo vn fero cinghiale; che ferisse con le saette in aria certi vecellacci tanto grandi, che stendendo l'ali togl'euano la luce del-Sole al Mondo; che menasse legato vno spauenteuole toro, che spiraua fuoco; che si stringesse sopra il petto vn gigate, e lo facesse mo rire, che ammazzasse vn fero drago, e leuasse di certi horti gli pomi d'oro, che da quello erano guardati; che mettesse le spalle à sostenere il cielo, che ammazzasse vn Rè, che haueua tre corpi; & ne menasse vn grosso armento di buoi, che occidesse dinanzi ad vna spelonca vn terribil ladrone che spiraua sumo, & siamma dalla bocca; che si tirasse dietro Cerbero con tre teste da lui incatenato; che tirando l'arco ammazzasse l'aquila, che diuora ua il fegato à Prometheo legato ad vn'alto monte; & che amazzasse parimente molti ladroni, & molti tiranni, che troppo lungo sarebbe à dire tutti i gloriosi fatti, che si raccontano di costui, & dan no materia di farne diuerse imagini, per li quali fu chiamato doma tore de'mostri; ma perche non sono piu brutti, nè più spauentenoh mostri, ne tiranni più crudeli frà mortali de i vitij dell'ani-

Fatiche di Hercole.

mo, hanno voluto direalcuni, che la fortezza di Hercole fu dell'animo, nó del corpo, cóla quale ei superò tutti quelli appetiti disordinari, li quali ribelli alla ragione, come feroci si mi mostri turbano l'huomo del continuo, & lo trauagliano. Et à questo proposito Suida scriue, che per dimostrare gli antichi, che Hercole su grande amatore di prudeza, & di virtù, lo dipinsero vestito di vna pelle di Lione, che significa la grandezza, & generosità dell'animo, gli posero la mazza nella destra, che mostra desiderio de prudenza,& di sapere,& con essa finsero le sauole, che egli ammazzasse il fero drago, & portasse via tre pomi d'oro, ch'ei teneua nella finistra mano, & erano prima guardati da quello, che superò l'appetito sensuale, & da quello liberò le tre potenze dell'anima ornandole di virtù, & di opere giuste, & honeste. Macrobio, il quale come hò già detto più volte, dà vna intelligenza à gli altri Dei, vuole intendere di Hercole, ch'ei sia il Sole, & che i gloriosi suoi fatti, che sono dodici i più celebrati, siano i dodici segni del Zodiaco superati dal Sole, perche scorre per quelli in tutto l'anno . Altri hanno voluto, che Hercole sia il tempo, il quale vince, & doma ogni cosa, & perciò gli metteuano in capo ghirlande de i rami della pioppa, che questo è l'arbore, che à lui diedero gli antichi; onde Virgilio, fa, che Euandro sacrificandogli se ne cinge il capo, & la chiama Herculea fronde, perche questa con due colori, che hà, mostra le due parti del tempo, l'vno bianco, che mostra il dì, & l'altro fosco, che significa la notte, delli quali dicono le fauole essere stata la cagione, che quando Hercole andò in Inferno, per trarne quindi Cerbero, si auosse intorno al capo alcuni rami di pioppa, & che le foglie di questi diuentarono bianche di sotto dalla parte, che toccaua le carni tutte bagnate, e molli di sudore, & di sopra verso l'aere infernale fosche, & affumicat e, & che perciò egli volle dapoi, che tutte fossero sempre tali, & amolle poscia sempre, perche gli difesero il capo dal noioso fumo della casa infernale. Et à questo, che Hercole fosse tolto pel tempo, si confaceuano alcune cerimonie de'suoi sacrificij, le quali, oltre all'vso osseruato in quelle de gli altri Dei, erano celebrate à capo scoperto, come scriue Macrobio, & se ne può rendere la istessa ragione, che fu detta nella Imaginedi Saturno, cui sacrificauano parimente a capo scoperto. Leggest anchora appresso di Plinio, che nó andauano cani,nè mosche nel tempio di Hercole, ch'era à Roma nel foro Boa zio: quelli,ò perche sentiuano à naso la mazza, che staua appoggiata quiui

Hercole for te di animo

Spositione di Hercole.

Macrobio. Hercole pe Sole.

Hercole pel tempo. Pioppa arbore di Her cole.

Cerimonie di Hercole

Gione feac ciatore di mosche. Miagro oro Miode, Dio delle Mosche . Achore .

Belzebu .

Done scac ciate dalle cerimonie di Hercole.

ta quiui di fuori, ouero perche furono da costui odiati per le cause, che scriue Plutarco, oue rende la ragione, perche non andassero i cani nel suo tempio: queste, perche facrificando vna volta Hercole à Gioue, & hauendolo pregato, che ei gli leuasse d'attorno le mo sche, che lo noiauano fuor di modo, & per questo ammazzatogli vna vittima di più, quelle se ne volarono via subito tutte insieme, ne venero poi mai più a'suo sacrificij. Et perciò in quella parte del la Grecia, oue questo auenne, fu datto cognome à Gioue discac ciatore di mosche. Benche alcuni hanno detto, che non fu Gioue che discacciasse le mosche allhora, ma Miagro Dio proprio delle mosche, il quale è nomato ancora da alcuni altri Miode; & quan do faceuano sacrificio a costui in certa parte della Grecia, tutte le mosche volauano fuor del paese. Adorauauo parimente i Cirenei gente della Libia il Dio delle mosche da loro detto Achoro, e gli sacrificauano per fare cellare la peste causata talhora dalla gra moltitudine di quelle. E gli Accaroni nella Giudea hebbero medesimamente l'Idolo delle mosche Belzebu, che così l'interpreta il Beato Gieronimo. Et come le mosche andauano alli sacrificij di Her cole, così le donne ne eranno scacciate; ne gli poteuano pure vedere, il che dicono fu ordinato da lui medefimo per lo sdegno, che egli hebbe già vna volta, che vna donna non volle dargli bere, scufandosi, che all'hora era la festa della Dea Bona, tempo, nel quale non poteuano le donne apprestare, nè dare cosa alcuna a gli huo mini. Onde fu offeruato dapoi, che come gli huomini erano scacciati da quelli della Dea Bona, così le donne non poteuano vedere gli sacrificij, nè entrare ne'tempij di Hercole, se non alcune appò gli Eritrei, li quali hebbero va simulacro di Hercole, secondo che recita Pausania, intralciato, & come intessuto fra certi legni attaccati insieme in forma di Zattera, la quale portata dal mare Ionio dicono che prese terra ad vna Isoletta, che è nel mezo frà gli Eritrei, & Chio; & che gli vni, & gli altri cercarono di hauer la, hauendo già visto il simulacro, ma per quanta forza vi mettessero, nen fu mai possibile leuarla quindi, fin che vn pouero huomo Eritreo, qual era già stato pescatore, quando vi vedeua (che all'hora era cieco) disse, parendogli di esser stato auertito in sogno, che con una fune de i capelli delle donne si potrebbe tirare la Zattera col fimulacro ouunque si volesse, ma non hauendo mai voluto le donne della Città dare gli suoi capelli per fare questo, alcune femine di Tracia, lequali, benche fossero nate libere, nondi-

Donne prinilegiate.

meno

## De gli Antichi.

ತ್ತು ಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲು ಕ್ಲಿ ಕ್ಲಿ ಕ್ಲಿ ಕ್ಲು ಕ್ಲೇಕ್ರ್ಯ ಕ್ಲಿ ಕ್ಲೇಕ್ರ್ಯ ಕ್ಲಿ ಕ್ಲೇಕ್ರ್ಯ ಕ್ಲಿ ಕ್ಲೇಕ್ರ್ಯ

315



Imagine d'Apolline, & d'Hercole, che contendono insieme del Tripode, & di Latona, & Diana che pacificano Apollo, & di Minerua che pacifica Hercole: significanti l'ira di Hercole con l'oracolo d'Apolline per non hauerne hauuta risposta, mitigata poi hauendola hauuta, & il Tripode è segno d'honore, di stima, e virtù heroica, & di verità. Hercole & Apollo alle mani .

Tripode che sia.

Lebeti .

meno, perche non haueuano allhora altro argomento di viuere quivi seruiuano altrui, offersero spontaneamente, & diedero gli loro, onde fu fatta la fune, con laquale gli Eritrei tirarono la Zattera, & hebbero il fimulacro, & perciò vollero, & ne fecero editto publico, che alle donne di Tracia solamente fosse lecito appò loro di entrare nel tempio di Hercole. Scriue ancora il medesimo Pausania, che delle molte statoe, che erano in Delfo, ve ne furono due l'una di Hercole, & l'altra di Apollo, che teneuano ambe il Tripode come che se lo volessero torre l'vn l'altro, perche furono gia per venire alle mani stranamente, come si legge appresso di Cicerone, ma che Latona, & Diana, che erano quiui parimente, pareuano mitigare l'ira di Apollo, & Minerua quella di Hercole. Fu questo così finto, perche adirato Hercole già vna volta, che ei non puote hauere certa risposta dal Oracolo, tolse il Tripode, & se lo portò via; ma tornato in buona poi lo rese, & hebbe perciò dall'Oracolo quello che dimandaua. Chiamarono gli antichi Tripodi certi vasi di metallo da tre piedi, che erano a loro, come hog gi sono a noi i paiuoli, & altri vasi da cucina, liquali Homero sà che siano di due sorti, & ne chiama vna come diremo noi da fuoco, l'altra senza fuoco, perche questi erano tenuti nelle case, e ne'tempij solo per ornamento, & erano perciò offerti alli Dei, come dono di molto stima, & alle persone degne, & di valore erano parimente donati. Onde Virgili o gli mette fra gli honorati doni, e premij, che Enea apparecchia ne'giuochi da lui fatti in honore del padre Anchise, & furono quelli forse, che gli haueua già donati Heleno, insieme con altri presenti di gran valore, quando parti da lui: benche Virgilio gli chiami quiui Lebeti con voce Gre ca, & Seruio voglia, che questi fossero come bacini da dare acqua alle mani, dicendo, che non pareua conueniente donare à tale personaggio, quale era Enea, vasi da cucina. Ma Atheneo, riferendo la distintione de i Tripodi fatta da Homero, come ho detto, dice, che l'vso hà ottenuto, che siano chiamati Lebeti gli vni, e gli altri come tazze, & altri vasi da vino. Ma fossero come che si volesse, che ciò non serue molto al proposito nostro, ma si bene che il Tripode era certa tauola consecrata, perche vi sedesse su quella giouane, che daua i sacri risponsi, poscia che era ripiena dello spirito di Apollo, il quale se le andaua à cacciare in corpo per di sotto; & perciò vollero alcuni che'l Tripode fusse vno scanno pertugiato nel mezzo, accioche lo spirto hauesse per doue entrare in cor

po alla femina, che vi sedeua sopra. E lo potremmo porre per segno di Verità; perche l'Oracolo, che veniua da quello, era cre- Verità. duto dire sempre il vero. Onde riferisce Atheneo, che diceuano gli antichi parlare dal Tripode ogni vno, che dicesse cose vere. E che per questo Bacco parimente hebbe il Tripode, che era come vna tazza, o altro vafo da vino, conciosia che il vino scuo pra fouente la verità delle cose non meno, che gli Oracoli de i Dei, perche quasi tutti i Dei hebbeto Oracoli; ciascheduno il suo. E ben che potesse estere, ch'io scrivessi vn di di tutti, nondimeno hora non lasciarò di dire di vno, che su di Mercurio, per finire con que Ro la sua imagine. Scriue Pausania, che in certa parte dell'Acha ia nel mezzo di vua gran piazza fu vn fimulacro di Mercurio tutto di marmo con la barba leuato sopra vna quadrata base non molto grande, dinanzi del quale ne era vn'altro della Dea Vesta parimente di marmo, & che à canto a questo erano alcune lucernette di metallo, le quali accendeua chi andaua per configlio à Mercurio, hauendo prima abbruciato certo poco incenso, indi offerius sù l'altare dalla destra parte certo denaro, che haueua allora quella gente in commune vso, e dimandato poi quello, che voleua, accostana la orecchia al simulacro di Mercurio, e stana ad vdire per vn poco, poi leuatosi quindi si metteua

Orac olo di

Mercurio.

Tripode da

Bacco .

subito ambe le mani alle orecchie, tenendole si ben chiuse fin , che fosse fuori della piazza, che allhora le apriua, e la prima voce, che vdiua gli era in vece della risposta dell'Ora-





Imagini di Mercurio , & di Minerua, quello Dio della Eloquenza, questa della Prudenza, & delle arti buone inuentrice, dinotante esser necessario la Eloquenza, & la Prudenza esfer congionte insieme, se deuono giouare le parole alle operationi humane



## MINER VA.

CFT CFT CFT CFT



I C E S I, che fra le marauigliose cose da te da D i o alla Natura humana, due sono grandemente mirabili, l'vna è il par lare, l'altra l'vso delle mani. Imperoche quello esprimendo gli concetti dell'animo con marauigliosa forza persuade altrui ciò, che vuole; questo con molta industria mette in opera tutto quello, che può con-

seruare la vita de gli huomini, & difenderla, come sono tutte le arti già ritrouate, ò che si troueranno all'auuenire. Et perche non il bel parlare gioua, ma più tosto nuoce, & fa male qual volta non sia accompagnato da buon volere, & da prudenza, nè la prudenza può esfere di vtile al mondo, quando non sappi persuadere altrui à fuggire il male, & seguitare il bene, & à fare ouelle cose, che alla vita ciuile fanno di mestiere, gli antichi lo mostrarono accoppiando insieme Mercurio, del quale hò detto già . e Minerua, della quale dirò hora, stimata Dea della prudenza, & inuentrice di tutte le arti. Et perciò delle statoe di ambi questi Dei, giungendole insieme, ne fecero vna, e la chiamarono con voce Greca Hermathena, perche chiamano i Greci Mercurio Herme,e Minerua Athena, e la tennero nelle Academie, per mostrare à chi quiui si essercitaua, che la eloquenza, & la prudenza hanno da essere insieme giunte, come questa da sè poco gioui, e quella da sè parimente nuoca spesso, e forse sempre, secondo che assai lungamente ne discorre Marco, Tullio nel principio della Inuentione, il quale scriue anco ad Attico suo della statoa, ch'io dissi in questo modo. La tua Hermathena mi piace assai, & è così ben posta nella Academia, che la pare tener tutta. Volendo dunque sare Minerua, ò sola, ouero accompagnata con Mercurio, faccisi di faccia quasi virile, & assai seuera nell'aspetto, con occhi di color eilestre, che questo le dà sempre Homero, come suo proprio. Et Paulania

Hermathe.

Minerua come fatta Occhi di Minerua 320.

Pausania doppo hauer scritto di certo simulacro di Minerua, che era in Athene nel tempio di Volcano, soggiunge di hauer trouato certa sauola, che la sa sigliuola di Nettuno, & che ella haueua gli occhi cilestri, perche tali erano anco quelli del padre. Ma Cicerone, oue parsa della natura de i Dei, dice, che gli occhi di Minerua erano cesi, & cerulei quelli di Nettuno, che potrebbe dimo strare qualche differenza strà loro, ma non credo io però che sosse molta, perche l'una, el'altra voce appresso de i Latini significa un colore verdiccio ben chiaro, quale si vede ne gli occhi de i gatti, & delle ciuette; se non voranno sorse dire, che in questi di Minerua sosse vno splendore più infocato a simiglianza di quello, che mostrano gli occhi de i Leoni. Faccisi parimente armata con una lunga hasta in mano, e con lo scudo di cristallo al braccio, ceme Ouidio sa, che ella medesimamente si disegna da sè stessa, quando lauora di ricamo a proua con Aragne, e dice seguitando quel disegno.

Miner**ua** armata. Ouidio .

> Fase con l'hasta, e con lo scudo, e s'arma Il capo d'elmo, e di corazza il petto,

Elmo di Minerua . Claudiano

Le quali cose mostrano la natura dell'huomo prudente, come dito poi : Claudiano anchora, & altri hanno descritto Minerua nel medelimo modo, togliendone forle, come hanno fatto fouente di molte altre cole il ritratto da Homero, ilquale quando la fa andare persuasa da Giunone ad aiutare i Greci contra Marte, che combatteua allhora per gli Troiani, la descriue in forma di valorosa guerriera, e le dà un'elmo in capo tutto dorato, perche l'ingegno dell'huomo accorto armato di saggi consigli, facilmente si difende da ciò che sia per fargli male, e tutto risplende nelle belle, & degne opere, che fà. E l'oro sù l'elmo di Minerua anco vuol dire, che ella souente e tolta per lo diuino splendore, che rischiara gli humant intelletti,& d'onde viene ogni prudenza, & ogni sapere. Fù anco finto che Minerua nascesse del capo di Gioue, come scriue Pausania, che ne su vn simulacto nella rocca d'Athene; hauendoglielo aperto Volcano con vna tagliente scure di diamante, senza il seruitio della moglie, perche la vittù intellettina dell'anima sta nel ceruello; & discende ella, e tutta la sua cognitione dal supremo intelletto, che è Gioue : conciosia che ogni lapien za venghi da Dio, e nasca dalla bocca dello Altissimo, non da queste

Nascimento di Minerua.

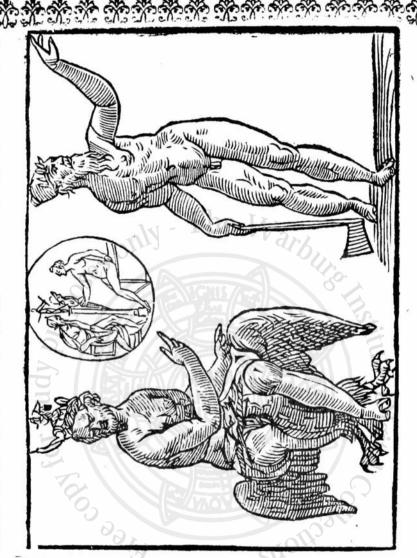

CHO EAD TAN CON TAN CON CAN CON

Imagine di Vulcano, che co vna secure di Diamate aprì il capo à Gioue, dal quale ne nasce Minerua dea della sapientia, che dinota ogni sapere venir da Dio, & star nel ceruello la virtù intellettiua significa ancora nelle donne non esser ne consiglio ne sapere.

X

Contra le donne.

Donne di-

fese .

Sfinge, con, Minerua. Grifi.

miglior dispositione di quella, che ha fatto Martiano à dispregio delle donne, ilquale perche non fu forse troppo loro amico dice, fingerfi Minerua essere nata senza madre, perche le donne non hanno configlio, nè prudenza alcuna; ò forse, che disse così per andare dierro ad Aristotele, il quale scriue nelle sue motali, che le donne non hanno punto buon configlio. Cui non ardifco già di oppormi, ma dico bene, che molte donne à tempi nostri si mostra no così prudenti, & accorte, che lo fanno mentire. Et se non che il valor loro, le fa assai note al mondo, mettendo gli nomi porrei anco infiniti essempi del senno, & della prudenza loro, mostrando quello, che altri forse non hà voluto vedere: & è, che se bene Minerua nacque senza il seruitio della femina, nacque ella però femina, e vuole perciò il douere, che si confacci più alle donne, che à gli huomini. Oltre di ciò copersero à costei il capo di elmo per darci ad intendere che l'huomo prudente non iscuopre sempre tutto quello, che sà; non manifesta ad ogniuno il suo consiglio, nè parla sempre in modo, che sia inteso da ognuno, ma da chi solamente è simile à lui, secondo che gli affari lo ricercano; si che le sue parole à gli altri poi paiono simili a gl'intricati detti della Sfinge. Donde fu forse, che in certa parte dello Egitto posero innanzi al tempio di Minerua, che fu adorata quiui, e creduta Iside, a Sfinge, beche si legge anco, che ciò fu fatto per mostrare, che le cose della religione hanno da star nascoste sotto sacri misterij in modo, che non siano intese dal volgo, più che fossero, intesi gli enimmi della Sfinge. Paulania scriue, che in Athene fu vn simulacro di Minerua, qual'haueua sù l'elmo nel mezo come si direbbe per cimiero la Sfinge,e di quà, & di là erano due Griffi, li quali non sono bestie,nè vcceelli,ma participano di quelle,e di que sti, perche hanno il capo di Aquila, e le ali, & sono Lioni nel resto. Trouansi questi animali sieri, e terribili(se pure se ne troua, perche Plinio gli crede fauolofi)nella Scithia, oue guardano le minere dell'oro, come scriue Dionisio Afro, sì che gli Arimaspi gente di quel paele, che hanno vn'occhio folo in fronte, non lo ponno raccogliere senza gran pericolo, & è perciò guerra quafi continua frà loro. Onde si può conoscere quale guardia debba hauere ciascheduno del proprio ingegno, accioche non venghino gli Arimaspi ad inuolargliele. Posero anco il Gallo gli antichi alle volte su l'elmo à Minerua, come mostraua certa sua statoa fatta da Fidia

da queste cose basse, e terrene mostrate per Giunone. Et questa è

Arimaspi.

àgli

à gli Elei, d'oro, e di auorio, il che Pausania par credere, che fosse perche il Gallo è ardito, e feroce, come bisogna essere nelle guerre: ma aggiungiamo noi ancho, che ciò mostraua la vigilanza, che hà da essere ne saggi, & valorosi Capitani. Imperoche credettero, che Minerua hauesse la cura non meno delle arti della guerra, che della pace, & però la fecero armata, come dissi. Et le fauole finsero, che ella vecidesse di sua mano Pallante gigante ferocissimo; dal quale vollero alcuni, che ella fosse detta poi Palla de. Et alcuni altri dicono, che ella fu così chiamata da certa voce Greca, che significa mouere, o crollare, perche la sua statoa era fatta in guisa, che pareua crollar l'asta, che teneua in mano, alla similitudine del Palladio simulacro di legno di questa Dea, il quale veramente la crollaua da sè, & moueua gli occhi, & fu creduto essere disceso di Cielo, come dissi nella imagine di Vesta, nel tempio della quale egli era guardato così secretamente, che non toccarlo, ma nè anco poteua vederlo altri, che quella delle Vergini Vestali, alla quale era data questa cura. E fu cognominata Minerua da principio Tritonia; ò fosse da certa Palude della Libia di questo nome; della quale alcuni l'hanno poi fatta figlia, forse perche ella fu prima veduta quiui; ouero perche sono le parti della sapienza, conoscere le cose presenti, preuedere quelle, che hanno da venire, & ricordarfi delle passate: oueramente perche tre cose hà da farel'huomo saggio principalmente, consigliare bene, giudicare dirittamente, & operare con giustiria. Lascio le altre ragioni, che si leggono di questo nome, perche di nulla seruono à quello, che hò da dire, come poco serue ancho riferire, che Minerua fosse detta, ò dallo ammonirsi, perche la sapienza mostrata per lei dà sempre buone ammonitioni, ò dal minuire, & scemare le forze di coloro, che alli continui studij sono sempre intenti, ouero dal minacciare, perche come Dea della guerra, & armata, sempre pareua terribile, & minaccieuole. Nondimeno questo vitimo viene anchora assai à mio proposito, perche alcuni hanno voluto, che Minerua fosse la medesima, che Bellona, la quale fu parimente ado rata come Dea delle guerre. Et Cesare scriue che in Cappadocia la hebbero in riuerenza sì grande, che volsero quelle genti, che il suo Sacerdote fosse il primo dopò il Rè di autorità, & di potere, parendo loro, che la Maestà della Dea lo meritasse. Ma per quello, che ne mostrano le imagini, si può dire che frà Minerua, & Bellona fosse tale differenza, che quella mostrasse l'accorto proue dimento

Pattade .

Palladio.

Tritonia.

Minerua. Cefare.

Bellona.

Imagini de i Dei

324



Imagine di Bellona Dea della guerra & carrettiera di Marte, & de suoi Sacerdoti, che da se stessi si feriscono, & del Pino à lei sacrato. questa vien intesa per l'apportatrice delle vecisioni, ruine, stragi, effetti proprij della guerra. dimento, il buon gouerno, & il saggio consiglio, che vsano i prudenti, & valorosi Capitani nel guerreggiare, & questa l'vecissoni, il furore, la strage, & la roina, che ne i fatti d'arme si veggono, perche la fingono i Poeti auriga di Marte, come Statio, quan. statio. I do dice:

Con sanguinosa man Bellona regge

I feroci destrieri, e batte, e sferZa.

& sparsa per lo più di sangue, onde Silio Italico la sà andare scorrendo per le armate squadre, & così la descriue :

Silio Itali-

Scuote l'accesa face, e'Ibiondo crine

Sparso di molto sangue, & và scorrendo La gran Bellona per l'armate squadre.

Nientedimeno Statio dà pur'anco la medesima sorza à Miner- statio . ua ,& la fa non punto meno impetuosa , & violenta di Bellona , quando mette che Tideo pregandola, così dice:

O Dea feroce del gran padre honore, De le guerre terribile padrona, Cui orna il capo con un vago horrore Il forte elmo, & il petto la Gorgona Di sangue sparsa, e de la qual maggiore Forza non haue Marte, ne Bellona Ne le battaglie, accetta hor ilmio voto, Ch' io porgo humile al tuo Nume diuoto.

Fu dunque Bellona appresso de gli antichi vna Dea tutta piena d'ira , & di furore , & alla quale credettero che dilettaffe affai di veder spargere il sangue humano, onde fu; che ne'suoi sacrificij in vece di vittima i Sacerdoti stessi si pungeuano con le coltella le so a Bello braccia, e le spalle, & la placauano col proprio sangue. Questa fu fatta alcuna volta co vna sferza in mano, con la quale attaccaua le fere battaglie, e talhora la faceuano anco con vna tromba alla boc ca, come che desse il segno del fatto d'arme, e alle volte la fecero con vna ardente face in mano; percioche si legge appresso di Licofrone, che soleuano gli antichi prima che fossero trouate le trom be, quando eran per fare battaglia, mandare dauanti à gli esserciti alcuni con accese faci in mano, le quali si gittavano contra dall'una parte, & dall'altra, e cominciauano poi la sanguinosa battaglia. Di che intese Statio, quando disse, che al cominciare di X

Sague Spar

Imagini de i Dei 326

vn fatto d'arme Bellona fu la prima, che mostrasse l'ardente facel la. Et Claudiano parimente parlò secondo questa vsanza de gli antichi dicendo,

Leggesi anchora che dauanti al tempio di Bellona fu certa colon

Tisifone l'acceso pino scuote Conmano, che miseria sempre apporta; Et à le triste insegne sa raccorre Le pallide ombre à la battaglia preste

Colona bel lica .

na non molto grande, la quale i Romani chiamauano la colonna Bellica, perche deliberato che haueuauo di fare alcuna guerra, à quella andaua l'vno de i Consoli, poscia che haueua aperto il tem pio di Giano, & quindi lanciaua vn'hasta verso la parte, oue era il populo nimico, & intendeuafi, che allhora fosse, come diremmo noi gridata la guerra. Ma innanzi, che hauessero i Romani tanto dilatato i confini, così dichiarauano la guerra. Mandauano à questi vn Sacerdote à ciò deputato, ilquale quiui narraua le giuste cagioni, che essi haueuano di mouere la guerra, dapoi spiegaua vn'hasta ne'çampi de'nemici. Fu anco in altre maniere gridata, & dichiarata la guerra appresso de gli antichi, come hò già detto nella imagine di Giano, & dirò in quella di Marte, se verrà à pro posito. Et conclude ndo di Bellona, dico, ch'ella fu differente almeno di imagine da Minerua, alla quale, per ritornare al suo disegno, Apuleio mette sopra l'elmo vna ghirlanda di vliuo, che questo arbore fu dato come proprio à lei da gli ancichi, perche ella ne fu ritrouatrice, come la chiama anco Virgilio, & come racconta la fauola della contesa, che su trà lei, & Nettuno sopra il possesso di Athene; oue Herodotoscriue, che fu il medefimo vliuo, che Minerua fece nascere all'hora, & che abruciò insieme co la Cit tà abbruciata gia da' Persi, ma che lo stesso di anco rigermoglio, & crebbe all'altezza di due cubiti. Et dicono alcuni, che fu ccsì finto, perche Minerua fu la prima che mostrasse il modo di spremere l'oglio dalle vliue, & anco perche non si può acquistare le scien ze senza frequente studio, & lunghe vigilie. Onde si legge, che pur anco in Athene fu dedicata à questa Dea vna lucerna d'oro, la quale ardeua di continuo, nè vi metteuano però olio più di vna volta l'anno, & questo era dice Pausania, perche il lucignolo era di certa sorte lino: che non si lascia consumare dal fuoco. Et - il medesimo racconta, che appresso de'Corinthi hauendo Epopeo

Herodota. Vliuo dato à Minerua

Lucerna di Minerua

1) i

107

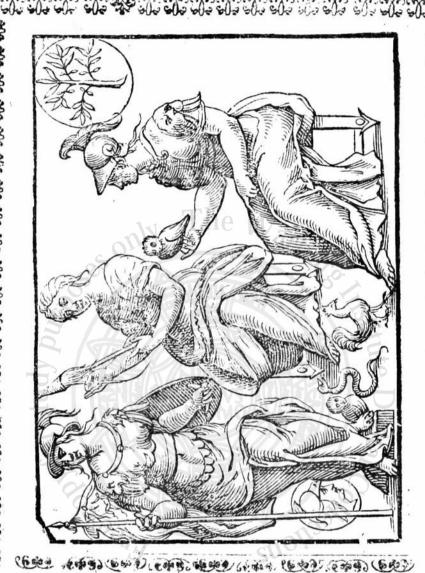

Imagine di Minerua inuentrice del filare, tessere, cucire, & altri donneschi esserciti, inuentrice dell'olivo simbolo del lungo & necessario studio, con gli recelli à lei sacrati. la ciuetta significa il configlio del prudente, il gallo la vigilanza del fag-. & l'ardire de foldati.

per certa vittoria fatto vn tempio a Minerua, la pregò che mostras

Arti di Minerua

Minerua con la conocchia.

Cinetta co, Minerua.

se qualche segno di hauerlo caro, & che subito quiui dinanzi al de dicato tempio spiccò fuori dela terra vn rampollo di oglio. D'onde si può vedere, che à ragione su dato à costei l'vliuo, nè per lo studio solamente del sapere, ma per l'essercitio ancora delle arti da lei tro uate, come filare, cucire, tessere, & fare delle altre cose, che sono proprie alle donne. Per le quali i Greci hebbero vna grande sta. toa di legno di questa Dea che sedeua sopra vn'alco seggio, e teneua vna conocchia có abe le mani: Et i Romani in certo di delle feste celebrate di Marzo à Minerua, faceuano, che le padrone conui tauano le fanti, & le serujuano di loro mano, quasi che volessero mostrare di riconoscere da quella l'vtile che traheuano dalle serue. col filare, tessere, cucire,& fare l'altre cose, delle quali ella era stata l'inventrice; & che le serue parimente per lei hauessero questo premio delle fatiche tolerate tutto l'anno nelle artitrouate da lei La Ciuetta ancora fu posta alle volte sù l'elmo à Minerua, come vccello suo proprio, e da lei amato di modo, che ò siale sul capo, ouero à piedi ella l'ha quasi sempre seco; di che vogliono alcuni essere la ragione, che in Athene città cara à questa Dea sopra tutte l'altre, come mostra il nome, che ella hebbe commune con questa, per lo studio delle scienze, e delle buone arti, che quiui sio. rirono tutte già gran tempo, fu copia grande di questi vccelli. Onde nacque il prouerbio di portare Ciuette ad Athene, per quelli, li quali vogliono dare altrui quello, di che egli ha grande abon danza. Ma le fauole dicono, che Minerua amaua prima la Cornacchia, hauendola fatta diuentare vccello di bella giouane, che fu prima, per difenderla dalla forza di Nettuno, che innamorato di lei le correua dietro sul lito del mare, & la tenne al suo seruitio fin , che accusò le figliole di Cecrope: perche sdegnata all'hora la Dea del tristo officio fatto da costei, la fece subito di bianca, che fu prima, diuentare negra come è hora, & discacciolla da sè, & in suo loco tolle la Ciuetta, onde su poi sempre, & dura tuttauia grauissima nimistà frà questi duo vccelli. Et significa la Ciuetta il laggio, e buon configlio de l'huomo prudente, come si legge appresso di Giustino, che essendo volata vna Ciuetta sù l'hasta à Hie rone la prima volta che egli acora giouinetto andò alla guerra, fù interpretato che sarebbe di consiglio molto accorto; & su vero perche diuento Re di Siracusa, benche fosse nato di basso luoco. Et perche gli occhi di Minerua sono di vn medesimo colore con quelli.

Gjustino, Giuetta che signisti chi . Hierone .

quelli della Ciuetta, laquale vi vede benissimo la notte, intendesi che l'huomo saggio vede, & conosce le cose quantunque siano dif ficili, & occulte, e che leuatofi dall'animo il velo delle menzogne penetra alla Verità con la vista dell'intelletto; perche questa stà oc culta, ne si lascia vedere ad ogn'vno : onde Democrito la pose nel profondo di vn pozzo, dicendo ch'ella quindi non viciua mai, seil tempo, ouero Saturno suo padre (come dice Plutarco) non ne la traheua fuori alle volte. Et Hippocrate scriuendo ad vn suo amico disegna la Verità in forma di donna bella, grande, honestamente ornata, e tutta lucida, & risplendente, ma ne gli occhi piu assai, perche questi paiono due lucidissime stelle, & soggiuge poi della Opinione, che ella medesimamere è dona, ma no co sì bella,nè brutta però, ma che si mostra tutta audace, e presta ad appigliarsi à ciò, che le si appresenta. Appresso di Episanio si legge, che dipingeuano la Verità alcuni Heretici con lettere Greche in questo modo. Metteuano che l'a, & la w fosse il capo, & B, ela 4 il collo, e così venendo giù formauano tutto il corpo, mettendo sempre quelle due lettere, che di mano in mano sono più vicine alla prima, & all'vltima. Et Filostrato, dicendo che la Verità era dipinta nel sacro antro di Anfiarao, la fa vestita di bianchissimi panni, & in altro luogo la chiama poi madre della Virtù. La quale fu da gli antichi parimente creduta Dea, & adorata, & a lei come à gli altri Dei polero i Romani vn tempio dauanti à quel lo dell'Honore, che di vno votato à questi da Marcello, come riferisce Valerio Massimo, bisognò farne due, perche i Pontefici dissero; che la religione non comportaua, che vn tempio solo fusse dedicato à duo Numi : conciosia che auuenendo in quello qualche prodigio, non si potea sapere cui di loro si hauesse da sacrificare. Si che alla Virtu, & all'Honore fu dato il suo à parte, & à questo non poteua entrare se non chi passaua per quello, volendo perciò mostrare, che non vi è altra via da acquistarsi honore, che quella della virtu, come che quello sia il vero premio di que sta, che fu per ciò fatta con due ali, conciosia che l'honore; & la gloria quasi leggerissime ali solleuino da terra le persone virtuose, & le portino à volo con non poca merauiglia di ogniuno. Ilche non era nel tempo di Luciano forse, come ne gli altri tempi anchora non è stato, per non dire di quello di hoggidi, che pur troppo se lo vede ogni. vno come sia; imperoche egli descriue in certo suo dia logo la virtù tutta mesta addolorata, vestita con certi poc hi stracci intorno a & molto.

Demo crito

Hippocrate Verità.

Opinione.

Epifanio .

Virtù .

Honore° Valerio Massimo .



Imagini della Virtù, & dell' Honore, che si risguardano così scolpiti in una medaglia di Vitellio, dinotante dalla virtù et attioni virtuo se prouenir l'honore, et co l'honore l'abondăza del tutto, et ogni humana felicità.

& molto malamente trattata dalla Fortuna in modo, che le era tolto di andare etiandio a farsi vedere a Gioue. Et dirò questo poco pur'anche de'nostri tempi, che alcuni hanno dipinta la Virtù in forma di Pellegrino, come ch'ella non troui qui stanza, & perciò se ne camini via. Ritrouasi ancora, che gli antichi la fecero a guila di matrona, che siede sopra vn sasso quadro; & in certa medaglia antica si vedela virtù fatta in modo, che si vede vna Donna appoggiata col sinistro braccio ad vna colonna, & che con la destra mano tiene vn serpente. Fu poi la Virtu maschile, come hà vna medaglia di Gordiano Imperatore, formata come huomo vecchio, barbuto, tutto nudo, appoggiato ad vna mazza, & che ha la pelle del Lione inuolta all'vno delle braccia, cui sono lettere intorno, che dicono: Alla virtù di Augusto. Et hà vna medaglia ancora di Numeriano la medesima figura. Ma in vna di Vitellio è la Virtù in forma di Giouane vestito succintamente con elmo in testa, & cimiero di alcune penne, tien la finistra alta appoggiata ad vn'hasta dritta in terra, & la destra con lo scettro appoggia al destro ginocchio più eleuato dell'altro, perche hà sotto il piede vna testuggine, & hà gli stiualetti in gamba; e stà dritto, e guarda fiso ad vna giouene, che gli e dirimpetto fatta per l'Honore, la quale alzando il destro braccio tiene l'hasta, come l'altro, & da que sta parte è nuda fin sotto la mammella: nella finistra il corno di douitia, & vn'elmo fotto il piede, & il capo adorno di belle treccie bionde, che con vago modo gli sono auolte d'intorno. Prodico Filosofo, come si legge appresso di Xenosonte, & lo riferisce Marco Tullio, finse, che Hercole, mentre ch'egli era giouine, ando non sò come in certo luoco diserto, oue trouò due vie, che andauano in diuerse parti, & non sapendo a quale si douesse appigliare, mentre ch'ei staua sospeso, e tutto pensoso sopra di ciò, gli apparuero due femine, l'vna delle quali era la Voluttà bella in vista, tutta lasciua, & vaga, per gli artificiosi ornamenti, che haucua d'in torno, la quale lo persuadeua a caminare per la via de i piaceri larga al principio, piana, & facile, piena di verdi herbe, & di coloriti fiori, ma stretta poi al fine, sassosa, piena di acutissime spine. L'altra piu seuera nello aspetto, semplicemente vestita, era la Virtù, che la sua via gli mostraua prima stretta, & erta, & difficile; ma che dopò menaua in fioriti prati, & in amenissimi campi pieni di Soauissimi frutti. Et perche a questa si accostò Hercole, hebbe cosi glorioso nome. Dante fingendo nel suo Purgatorio di hauer -

Virtù mafchile . Medaglia di Gordia-

Medaglia di Numeriano. Medaglia di Vitellio.



Imagine della Dea Volupia Dea de piaceri conculcante la Dea Virtù sotto li piedi suoi, denotante la detestanda, & infame vita de' dati à piaceri, in tutto spreggiatori della virtù, solo dati ad ogni sorte di vitio, quasi irrationali.

visto in sogno la Voluttà, la descriue vna semina balba con gli occhi guerchi, & co i piè storti, & man monche, & di colore scialba, la quale cominciaua poi a parlare speditamente, si drizzaua tutta, e lo smarritto volto, come amor vuole, così lo coloraua, & haurebbe tratto lui à sè con sue dolci parole, se non che apparue vna donna santa, & honesta, la quale dice egli.

Dante

L'altra prendeua, & dinanzi l'apriua, Fendendo i drappi, e mostrauami il ventre, Quel mi sueglio col puzzo che n'vsciua,

Le quali cose si confanno molto bene alle vie de'piaceri vitiosi, & della virtù. Ma chi volesse in altro modo anchora mostrare queste due vie potrebbe sar la lettera di Pithagora, sopra della quale scrisse Virgilio que'pochi versi, mostrando ch'ella ci figura-ua la vita humana, li quali vengono à dire questo in nostra lingua.

Virgilio .

La lettera à Pithagora già data,

Mostra la forma dell'humana vita, Con le due corna, in che ella è separata.

Perch'à la destra và l'erta salita

De la virtude con angusto calle, Difficile à principio e mal gradita.

Ma poi facile à chi la via non falle,

Perche ascendendo giugne, oue s'oblia

Le fatiche lasciates à le spalle,

Da la sinistra và più larga via

Facile, e piana, ma che poi l'huom mena

Oue sol pianto, e pentimento sia.

Però qualunque il suo desir affrena,

Ne lo lascia seguire il van piacere,

Ch'à principio par gioia, al fin è pena.

E viren segue con fermo volere

Di patir i disagi, che fortuna

Cui meno ella douria fà sostenere.

S'acquista tanto honor, che poi più d'una

Età ne tien memoria, e illustre, e chiara

Sua fama fà , che saria ft orabruna.

Ma chi foll'ocio, e la lascinia hà cara,

Con

Con biasmo viue, e quella vita al fine, Che si gli parue dolce sente amara,

E traffigonli il cor pungenti spine.

Perche non danno i mondani piaceri all'vltimo altro, che pentimento, e vergogna: ma le virtù oltre che in noi stessi ci acquetano l'animo, appresso de glialtri anco poi ci acquistano gloria, & honore. La imagine del quale faceuano gli antichi, come la de scriue l'Alciato, di fanciullo vestito di vn panno porporeo, con ghirlanda di lauro in capo, cui daua mano il Dio Cupido, & lo pareua menare alla Dea Virtù, che andaua innanzi. Adorarono gli antichi vna Dea anchora de i piaceri, la quale chiamarono Volupia, come scriue Varrone, & era la sua statoa vna donna pallida in faccia, laquale a guisa di Regina sene staua in alto seggio, &

pareua tenersi la Virtù sotto i piedi.

Nel tempio di costei era posta sopra vn'altare Angerona credu-Angerona. ta parimente Dea del piacere, ouero (come riferisce S. Agostino da Varrone) del fare chei Latini dicono agere. Onde ella hebbe il nome, perche pareua che ella mouesse gli huomini alle attioni, come la Dea Stimula gli stimulaua, & Horta gli essortaua. Et,

come Plutarco scriue, il tempio di costei staua sempre aperto, accioche quella, che esfortaua tuttauia gli huomini a qualche degna opera fosse vista sempre da ogni vno. Di Angerona hanno anco detto alcuni, che ella fù csì nomata dallo Angore, cioè affanno, & trauaglio, ch'ella leuò via subito, che a leinon meno, che a gli

altri Dei furono ordinate le sacre cerimonie, facendone cessare il male della squilantia chiamata angina da' Latini, che ammazzaua gran numero di persone in Roma, & per questo forse il suo simu lacro haueua qualche panno intorno al collo, che gli legaua anco

la bocca. Ma Macrobio vuole, che Angerona con la bocca legata, & suggellata mostrasse, che chi sà patire, e tacere dissimulando gli affanni, vince quelli al fine, & se ne gode poi vita lieta & pia-

ceuole. Plinio & Solino scriuono, che questa Dea fu così fatta per dar à vedere, che non bisogna parlare de secreti misterij della religione per diuulgarli: come volle anco Numa far conoscere,

quando introdusse di adorare certa Dea da lui nomato Tacita, secó do che Plutarco scriue, che bisogna tacere le cose de i Dei, Per la

quale cosa adorarono parimente quelli di Egitto il Dio del silen-io, & lo tennero in compagnia de i loro Dei principali. Il nome

di costui

Honore.

Volupia.

Stimula.

Horta.

Tacere neceßario.

Tacita.

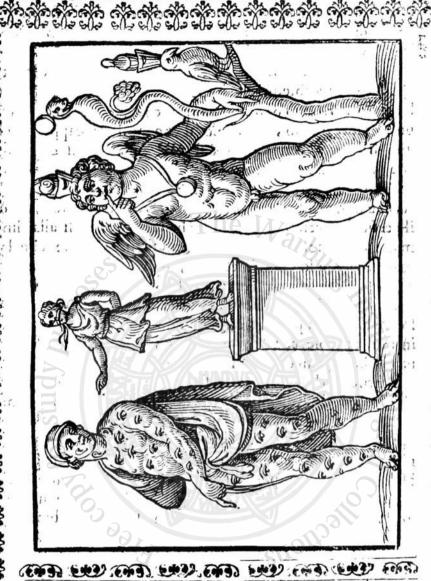

Imagine della Dea Angerona da alcuni tenuta Dea: del Piacere & delle humane operationi, & anco sopra il male della gola, del silentio, & del sopportare, & imagine del Dio. del Silentio detto Harpocrate de Sigalione.

Lupo col fi-

lentio. Per sico di

Marpoera-

16 .

Cornacchia cactiata da Minerua .

Cornac. chia in ma 20 di Mimerua .

Statio.

Harpoera. di costui appò loro fu Harpocrate, e Sigalione appresso de i Greci,& la sua statoa, secondo Apuleio, & Martiano, era di giouinetto. che si teneva il dito alla bocca, come si fa quando si mostra altrui con cenno che taccia. Egli fu ancho talhora fatto pel Dio del silentio vna figura senza faccia con vn piccolo cappelletto in capo, & con vna pelle di Lupo intorno, & era quasi tutta coperta di occhi , & di orecchie, perche bifogna vedere , & vdire affai , ma parlar poco. Et può ogniuno sempre che gli piace tacere, ma non può sempre dir ciò, che vuole, il che mostra il cappello, che è segno di libertà, come altroue è stato detto. Et del Lupo si legge, che fa diuentare roco qualunque ei veggia prima che sia veduto, & che quando hà rapito alcuna cosa se ne fugge via così tacitamen te, che non ardisce à pena di fiatare. Ad Harpocrate su dedicato il perfico, perche questo arbore ha le foglie simili alla lingua humana, & i suoi frutti rassimigliano il core, come che la lingua manifesti quello, che è nel core, ma non lo debba però fare; se vi considera ben sopra. Et perciò il tacere a'suoi tempi è virtù, come mostrò Minerua cacciando da sè la Cornacchia vecello garrulo, & loquace; perche non dee l'huomo prudente perdere tempo in molte parole, & vane; ma tacendo hà da confiderare le cose molto bene prima che ne ragioni, & dirne poi quello che bifogna solamente. Il che voleua forse mostrare la statoa di questa Dea. che fu apprello de' Messenij, la quale secondo che Pausania la descriue, teneua vna Cornacchia con mano, come che'l parlare habbi da esser così in mano dell'huomo saggio, ch'ei lo possa allentare, & stringere, secondo che si presenta la occasione, che ricerca il bisogno. Hebbe poi Minerua vna lunga hasta in mano, come dissi, che le danno tutti i Poeti; & Apuleio parimente la descriue, che crolli questa con mano, & che leuando il braccio alzi lo scudo, & fa che vanno con lei duo simili a' fanciulli, i quali con le nude coltella in mano paiono andare minacciando : de'quali vno è lo Spauento, l'altro il Timore, perche non sono le guerre mai senza questi. Però fingendo Statio, che Marte commandato da Gioue vada à metter guerra frà gli Argiui, e i Thebani, dice ch'ei tolse lo spauento, e'l Terrore, & se lo fece andare auanti, & lo disegna in parte, & in parte, descriue gli affetti, che da lui vengono in questo modo.

Terrores

De la plebe crudel, c'hà intorno, elegge Il Terrore, e à destrier lo manda innanzi, Al cui poter non è chi il suo paregge, In far têmer altrui, non che l'auanzi. Per costui par, che l'huomo il ver dispregge, Seneltimido petto auien che stanzi Il mostro horrendo, c'ha voci infinite, Emani sempre al mal preste, & ardite. Vna sola non è sempre la faccia, Ma molte, e tutte in variati aspetti, Che si cangiano ogni hor, pur ch'alui piaccia D'accordar quei co i pauentosi detti; · Quali ne i cori human si forte caccia, Ch'à dar loro ogni fede sono astretti. E con tanto spauento spesso assale Le Città, che poi credono ogni male. Crederan, ehe non piu sia Sol vn Sole, E parrà lor quel, che non è vedere, Se i miseri mortali a le parole Del tremendo Terror di rado vere, Porgon l'orecchie, e che le stelle inuole Vn nembo, ond'habbiam poi tutti a cadere, Che la terra pauenti, e tutta trieme; E si scuotan con lei le selue insieme.

Pausania mette il Terrore fatto in due modi da gli antichi: l'vno è con capo di Lione, che rile era intagliato, come ei dice, app resso de gli Elei nello scudo di Agamennone: l'altro con faccia, & habito di femina, ma spauenteuole piu che si possa dire. Et vna così fatta imagine dello Spauento dedicarono i Corinthi alli sigliuoli di Medea, da loro vecisi già per gli perniciosi doni, che essi portarono alla sigliuola di Creonte, onde ella ne perì con tutta la casa regale. Ma non su però creduto sempre il Timore noceuole, perche Plutarco scriue, che questo su adorato da' Lacedemoni, non perche hauessero paura di lui, come di alcuni altri Demoni, li quali voleuano, che sosse olontani dalla città, ma perche pensarono, che la Republica si conseruasse per lui, quando le leggi, & i Magistrati

Paufania.

Scudo d'A gamennone

Timore 4. dora to .

gistratie rano temuti. D'onde fu, che gli Efori; che erano il som-

Porte 77 A Vara.

mo magistrato, entrati in vsficio, subito (come dice Aristotele) comandauano, & lo faceuano gridare per la città, che ogn'uno se tagliasse la barba, & fosse vbidiente alle leggi; accioche essi non fossero sforzati di far male a persona, & faceuano questo per viare i giouani ad vbbidire anco nelle cose leggiere. Oltre di ciò non credettero gli antichi, che fosse vera fortezza il non temere di cosa alcuna, masì l'hauere paura di patire cosa indegna : & stimarono, che hauesse da essere sempre piu ardito contra gli nimici chi temeua di offendere le leggi, che chi non ne faceua conto alcuno; & che la tema di acquistare tristo nome, facesse gli huomini più gagliardi à sopportare ogni fatica, & ogni pericolo. Et questa è la paura, che debbono hauere i popoli; & per questo posero i Lacedemonij il tempio del Timore à canto alla casa de gli Tullio Ho-Efori. Et di questo intese forse ancho Tullo Hostilio, Rè de Romani, quandò ordinò ( come riferisce Lattantio)che si adorasse il Timore, & la Pallidezza insieme, perche di rado auuiene, che non impallidisca chi teme. Et meritaua bene egli, che trouato gli haueua cosi belli, come dice esso Lattantio, di hauere i suoi Dei sempre seco, & che non l'abbandonassero mai. Ma ritornando à seudo di Minerua, ella mostra, mentre che crolla l'hasta, & alza lo scudo con la compagnia, che le dà Apuleio, le minaccie della guerra; & se la consideriamo in pace, lo scudo, ch'era di lucidissimo cristallo, e copriua il corpo da ciò, che fosse venuto per offenderlo, mostraua, che l'animo dell'huomo prudente è coperto dalle membra ter

Minerua.

Stilio.

Martiano.

Hafta di Minerua.

Claudiano Minerus so Talari.

le cose. Et perche gli scudi communemente sono di forma orbicu lare, benche quello di Minerua si veggia talhora fatto altrimenti. Martiano scrisse, che lo scudo nel braccio di Minerua fignificaua, che il Mondo, qual'è parimente di forma rotonda, è gouernato co somma, & infinita prudenza, & non a caso, come vollero Democrito, & l'Epicuro. E l'hasta vuol dire, che l'huomo prudente può far male altrui etiandio di lontano; ouero che la forza della prude za è tanta, che penetra ogni durezza di tutte le piu difficili cose, e souente si leua tanto alto, che và fin'al Cielo. Onde Claudiano fece l'hasta di Minerua tanto lunga, & alta, che passaua le nuuole. Et Homero, forse per esprimere ancor meglio questo, finge, che Minerua, volendo andare a Telemaco, per mettergli in ani-

rene, solo per guardarlo, e custodirlo, & non perche da quelle gli sia oscurata la vista in modo, che non possa più vedere la verità del mo, che vadi a cercare Vlisse suo padre, si mette a'piedi gli dorati talati, di quella sorte che nella imagine di Mercurio habbia mo detto che siano, nè porta seco altro, che l'hasta. Trouasi ancora appresso di Marco Tullio, oue ei scriue della natura de i Dei che vi fu vna Minerua(conciosia che egli racconti di cinque) la qua le era finta hauere le alt a'piedi. Pausania parimente scriue, che fu vna lunga hasta in mano a quel simulacro di Minerua, il quale ha ueua sù l'elmo, come hò gia detto, la Sfinge, e gli Grifi; & seguita descriuendolo, che staua dritto con certa tonica, che lo copriua tutto fin'a terra, & era sotto la corazza (che le giaceua a'piedi) lo scudo, & vi aggiungono anco la Ciuetta, e che al calce dell'ha sta era vn serpente. Da che prese argumento Demosthene, quando fu forzato andarsene in bando, di dire che Minerua, la quale era proprio nume di Athene, si dilettaua troppo di tre strane bestie, che erano la Ciuetta, il Serpente, & il Popolo: perche nella republica di Athene haueua che fare assai il popolo, & pigliaua egli le cose al peggio all'hora, che si sentiua offeso. Ma, come hò già detto della Ciuetta, così dico del Serpente, che fu dato a Minerua per segno di accortezza, & di prudenza. Onde in Roma dinanzi al gran simulacro di Minerua giù a'piedi staua il Serpentetutto in se riuolto, se non che alzaua la testa sit dietro allo scudo, ch'ella teneua al braccio, come dice Seruio, oue Virgilio le fa, che i due serpenti, quali vecisero Laocoonte, e i figliuoli, se ne andarono dritto al tempio di Minerua, & quiui si posero ai piedi della Dea, & sotto lo scudo. Della tonica, che costei porta con la corazza sopra, scriue Herodoto, che 1 Greci tossero questo modo di vestire dalle donne di Africa, che habitano intorno alla Tritonide palude, nè vi è altra differenza, se non che la tonica di sotto di questa è di pelli, & le fimbrie, ò frangie, che vo gliamo dire, del farfetto di sopra non sono di serpentelli, ma di cuoio tagliato a minute liste, ilquale farsetto viauano fare quelle donne di Africa parimente di cuoio di Capra, & perciò lo chiamarono i Greci Egida, perche Ega appòloro fignifica Capra, & è questo, che noi habbiamo detta corazza, che hebbe forse le fimbrie all'intorno di minuti serpenti, come pare volesse intendere Herodoto, quando pose la differenza, come hò detto, che è frà il vestire delle donne d'Africa, & l'habito di Minerua. Alla quale fecero di piugli antichi nel petto la Gorgone, che fu il capo di Medula crinito di serpenti, che caciaua fuori la lingua, e gliele po-Y fero

Paulanie

Demosther

Serpente di Minerna •

Sernio .

Habito di Minerua .

Egida.

Gorgone .

340 Imagini de i Dei

Diodoro .

Ega figliuola del So. le.

Higino.

fero anco alle volte nello scudo, che fu parimente chiamato Egida" da alcuni; perche Diodoro scriue, che Gioue lo coperse della pelle della capra Amalthea, e lo donò poi à Minerua. Ma piu souéte per la Egida si intende della armatura del petto, la quale scriue Higino, che su così detta non da Ega, tolta per la Capra; ma da vna figliuola del Sole di questo nome, che fu come raccontano le fauole, di marauigliosa bianchezza con vno splendore stupendo; ma non bella però, anzi tato horribile a vedere, che subito che si mo straua à i Titani nimici di Gioue, restauano tutti spauentati, e stori diti. Onde la terra, pregata da quelli di leuarla loro dinanzi da gli occhi, la nascose in Creta in certa spelonca, oue stette fin che Gio ue ne la leuò, quado volle hauere aco il capo di Medusa, perche l'O racolo haueua detto, che senza questo egli non poteua vincete i Titani, come gli vinse poi, e doppo la vittoria donò la Egida, farta della pelle di Ega col capo di Medula a Minerua, che la portò poi sempre. Virgilio, quando fa, che Volcano va a mettere in opera i Ciclopi per fare le armi ad Enea, come l'haueua pregato Venere, e racconta i lauori, che quelli haueuano all'hora fra le mani, che erano i fulmini di Gioue, il carro di Marte, e l'armatura di Minerua, che è la medesima, che Pallade, così dice di questa.

Wirgilio .

Et à dorate scaglie di Serpente
Componean con industria la tremenda
Egida, de la qual Pallade irata
Souente s'arma, e gli attrecciati serpi,
E la Gorgonea testa, ch'anche tronca
Volgeua gli occhi in vista scura, e fera
Adattauano al petto de la Diua.

Gorgone .

E però la Gorgogne s'intende sempre il capo di Medusa, che vi sto solamente vecideua altrui, ancora che seriue Atheneo, che appresso de i Nomadi nella Libia su certa bestia di questo nome simi le alle Pecore, o come altri vogliono, a'Vitelli, di così pernicioso siato, che ammazzaua con questo solamente tutte le altre bestie, che le si accostauano, e con la vista parimente vecideua altrui, qual volta scuotendo il capo si leuaua dinanzi certo crine, che discendendo giù per la fronte, le copriua gli occhi, come prouarono alcuni soldati di Mario, quando egli andò contra Giugurta, li quali caccian do questa bestia cadero morti, subito che da lei surono visti. E quelli del paese ne contarono poi la natura ad esso Mario,

e glie

e glie la fecero anco hauere morta, perche essi sapeuano, come, stando in agguato, si poreua ammazzarla di lontano. La pelle era di così mirabile varierà di colore, che mandata a Roma, non vi fu alcuno, che sapesse di che bestia fosse, e come cosa marauiglio. sa fu posta nel tempio di Hercole. Proclo Cartaginese scrisse, come riférisce Pausania, che fra le molte, e diuerse bestie, che erano ne i deserti dell'Africa, vi furono anco huomini, e femine seluaggie e bestiali, e ch'ei ne vide già vno portato a Roma, e voleua credere, che Medusa fosse stata vita di quelle femine, la quale andata alla Tritonide palude hauesse fatto quiui di molto male a gli habitatori del paese, sin che su vecisa da Perseo có l'aiuto di Miner ua, perch'ella fu proprio Nume di quel luoco. Diodoro scriue, che le Gorgone furono femine bellicose nell'Africa, le quali furono superate da Perseo, che vecise anco Medusa loro regina, e questa potrebbe essere historia. Ma le fauole dicono come si legge appresso di Apollodoro, che le Gorgone furono tre sorelle, delle quali Medula solamente poteua morire; le altre due nomate Euriale, e Steno, erano immortali, & haueuano tutte il capo inuolto di scagliosi serpi, haucuano i denti grandi come di porco, le mani di rame, l'ali d'oro, con le quali volauano a loro piacere, e mutauano in sasso qualunque era visto da loro, e che Perseo, hauendole trouate, che dormiuano, tagliò il capo a Medula, lo portò via,e donollo poi a Minerua; dalla quale fu aiutato assai a questo fare, perche da lei hebbe lo scudo, si comeda Mercurio hebbe la scimitarra, e i Talari, l'elmo di Orco, che faceua altrui muisibile, e certa bisaccia, nella quale portò il tetribile capo, da alcune ninfe, che gli furono insegnate da tre sorelle delle Gorgone, per rihauere l'oc chio, & il dente rubato loro da lui; percioche di queste si legge; ch'elle nacquero vecchie, & hebbero vn'occhio solamente, & vn dente solo frà loro, e sene seruiuano a vicenda mò l'vna, mò l'altra. E fù perciò in certa parte della Grecia, come scriue Pausania, nel tempio di Minerua vna statoa di Perseo, alla quale, come ch'ei fosse per andare all'hora in Africa contra Medusa, alcune Ninfe dauano vn'elmo, & attacauano i Talaria i piedi. Dicono ancora, e questa è la fauola piu commune, che di tre bellissime sorelle, chiamate le Gorgone da certe Isole di simil nome, oue elle habitauano, Medusa su la piu bella, & haueua i capelli d'oro. Onde innamoratosene Nettuno giacque con lei nel tempio di Minerua, la quale perciò sdegnata, & adirata grandemente fece di-

Medufa .

Diedoro .

Gorgone .

Medufa:

Coraz (a di Miner-

Pausania.

Peplo veste di Minerua.

Lattantio.

Homero .

uentare Medusa di bella, e piaceuole, ch'ella era prima da vedere tutta terribile, e spauenteuole, cangiandole i dorati crini in brutti serpenti : e volle, che fosse mutato sabito in sasso chiunque piu la guardasse; ma non potendo il mondo sopportare così strano moftro, Perseo l'vecise con l'aiuto, ch'io dissi, e ne diede il capo a Minerua, che lo portò poi sempre nello scudo, è nel petto della corazza. La qual Homero, quando fa, che questa Dea s'arma per andare contra gli Troiani; dice, che è circondata di horribile spauento, e che, oltre al capo di Medusa, vi è dentro anchora l'animoso ardire, & la sicura fortezza, & le spauentenoli minaccie, cose tutte proprie alla Dea delle guerre, sì come è la Vittoria anchora. Onde Paulania dice, che gli Atheniesi gliela posero nel petto insieme col capo di Medusa, & che appresso de gli Elei le staua à canto senza ali. Le quali cose mostrano la forza del sapere, e della pruden za : perche questa con l'opere marauigliose, e co'saggi consigli fa stupire altrui, e restare quasi sasso immobile di marauiglia, sì che facilmente ottiene poi,ciò,che vuole, pure che lo sappi acconciamente esporre, che per questo questo horribile capo mostra la lin gua. Et era coperto talhora dal bel manto, che metteuano intorno alla Dea, chiamato da gli antichi Peplo, & era vna forte di vesto, ysata intorno à i simulacri de i Det, senza maniche, come dice Lat tantio sopra Statio, bianca, e macchiata tutta di bolle dorate, la quale faceuano le marrone di sua mano, ela offeriuano poi ogni ter zo anno. Mà perche questa su inventione de gli Atheniesi, de quali Minerua fu nume principale, era tolto più souente il Peplo per quella gran veste, o manto che fosse, qual'offerto, e consecrato à questa Dea di cinque in cinque anni con solennissima cerimonia, ancora che Suida dica, che era non veste, ma la vela di certa naue, che à quel tempo, che hò detto, era a pprestata con bellissimi ornamenti in honore di Minerua à certe sue feste, & vsarono anco gli antichi di offerire il Peplo, quando in qualche graue pericolo voleuano impetrare il fauore della Dea. Onde Homero fa, che Hecuba per configlio di Heleno suo figliuolo, & indiuino, quando vede i Troiani esser cacciati da'Greci fin dentro le mura, mette in ordine con le sue piu belle, & piu pretiose vesti vn grande,& ricco Peplo,& accompagnata da tutte le più nobili matrone lo porta al tempio di Pallade, & quini lo fa offerire da Theano moglie di Antenore, femina all'hora fra le Troiane di grandissima veneratione, e tutte insieme pregano la Dea, che voglia essere loro

De gli Antichi.

343

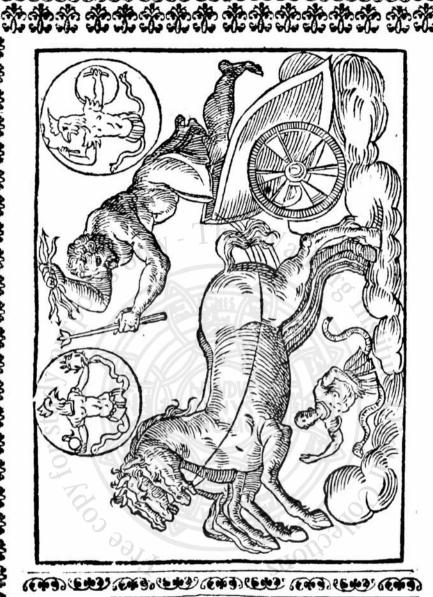

Imagine di Gioue fulminatore dei Giganti, che con le gambe loro di Serpe rappresentano gl'empy sprezzatori di Dio, che non fanno mai cosa, che sia dritta ne giusta.

ૡ૽ૺૡ૽૱ઌ૽૱ૡ૽૱ઌ૽૱ૡૺ૱ૡૺ૱ૡૺ૱ૡ૽૱ૡ૽ૺૺૺૺ૾ૡ૾ૺ૱ૡ૽૱ૡ૽૱ૡ૽૱ઌ૽૱ૡૺ૱ ૱ૡૺ૱ૡૺ૱ૡ૽૱ૡ૽૱ૡ૽૱ૡૺ૱ૡૺ૱ૡૺ૱ૡૺ૱ૡૺ૱ૡૺ૱ૡૺ૱ૡૺ૱ૡૺ૱ૡૺ

4

Imagini de i Dei

loro fauoreuole. Laqual cosa fù imitata da Virgilio, quando dipin ge la guerra di Troia à Cartagine nel tempio di Giunone, dicendo;

Giuano intanto con le chiome sparse. Le donne d'Ilio al tempio dell'ingiusta

Pallade, & humilmente tutte il Peplo Portauano alla Dea, sempre con mano

Gli addolorati petti percotendo .

Giganti.

Pirgilio .

Et in questo solenne manto vsarono gli Atheniesi di tessere, ricamare, ò dipingere Encelado, ò qual altro si fosse Gigante, che fu vceiso da Minerua; oltre che alle volte vi fecero ancho quelli, li quali erano stati più valorosi in battaglia, e meritauano perciò gloria maggiore. Era quel gigante huomo dal mezo in sus ferpe nel resto, che così sono descritti da'poeti tutti que'Giganti, li qua li hebbero ardire di andare ad affalire il Cielo. Onde Suida riferisce di Commodo Imperadore insolente, e crudele fuor di modo, ch'egli per essere chiamato Hercole, & figliuolo di Gioue si vesti-

Commodo crudele, & insolente.

Apollodore.

Spositione de Giganti

ua souente la pelle del Lione, e portaua la mazza in mano, con la quale ammazzaua per suo piacere molti huomini, & come ch'ei vo lesse parere di combattere allhora per gli Dei , faceua l'oro prima acconciare le coscie, & le gambe in forma di biscia, ò di serpente, accioche rappresentassero i Giganti. Quali Apollodoro scriue; che erano di faccia horribile, espauenteuole con capelli lunghi, e distesi fino sù le spalle, & con barba prolissa discendente sopra gli horridi petti. Et intendesi per lo di sotto di costoro, che gli huomini empij, e sprezzatori di Dio non fanno cosa mai, che sia dritta, nè giusta, nè honesta, ma tutto il contrario, & perciò rassimigliano il Serpente, che non può alzarsi da terra, nè caminare per lo dritto, ma bisogna, che andando tutto si torca. Et à questi Minerua dà la morte, perche stanno sempre nelle tenebre della ignoranza humana, nè vnqua leuano gli occhi à quel diuinolume, che scorge altrui à gloriosa, & eterna vita, & è l'aiuto, & il fauore, che dà Minerua à chi và à lei, come si legge di Perseo, & ne hò già detto, e di Bellerofonte, che vecise la Chimera, hauendo haunto da lei il cauallo Pegaso domo, & commodo a caualcare. Onde quelli di Corinto, come scriue Pausania, hebbero vn simulacro tutto di legno ( eccetto che la faccia, le mani, & i piedi, ch'erano di bianco marmo) di Minerua, da loro chiamata Frenatrice, perche diceano, che ella fu la prima, che frenasse il Caual-

Minerua frenatrica.

lo Pe-

lo Pegalo, & lo desse a Bellerofonte. Prometheo parimente con l'aiuto di costei andò in Cielo, & inuolò il fuoco del carro del Sole, col quale diede poi le arti al mondo, che sono perciò dette esser venute da Minerua, perche l'ingegno humano hà trouato ciò, che tra noi si fa,e troua anco tutto di, & fallo con il mezo del fuoco, conciosia che in tutte le arti due cose faccino dibisogno; L'vna è l'industria, & l'inuentione, l'altra il porre in opera, & far quello, chel'ingegno hà disegnato. Quella s'intende per Minerua, & questo per Volcano, cioè pel foco. Perche sotto il nome di Volcano è inteso il fuoco, il quale ci è instrumento à fare tutte le cose, perche il fuoco scalda e risplende, & mancando la luce, & il calore, nulla si può fare. Egli è ben vero, che non può sempre l'arte porre in effetto tutto quello, che l'ingegno troua, perche quella stà lega ta al corpo, e non può da lui partire,nè fare più di quanto egli può, ma questo lo lascia souente, e discorre a suo piacere considerando l'opere della natura, & quello che fa Dio, & imagina tal hora di fare anch'egli cose simili, di che non si vede però mai effetto alcuno, perche sono imaginationi vane. Onde su finto dalle fauole, che non potesse mai Volcano congiungersi a Minerua, benche ne facesse ogni suo sforzo, hauendogliele concesso Gioue. Ma non perciò lasciarono gli antichi di mettere spesso i simulacri di amendui in vn medesimo tempio. Et Platone parimente gli mette insieme, dicendo nel suo Atlantico, che ambi sono egualmente Numi di Athene; percioche quiui non meno erano esfercitate a que'tempi tutte le arti, che vi fiorisse lo studio delle scienze. Come si legge anco di Nettuno, e di Minerua, che per ordine di Gioue hebbero ambi insieme il gouerno di Athene. Per la quale cosa stampauano gli Atheniesi sù le loro monete il capo di Minerua dall'un lato, & dall'altro il Tridente insegna di Netuno, qual chiamauano etiandio Rè, & a Minerua dauano nome di ciuile, & di vrbana, come che bisogni gouernar le città pacificamente, e con prudenza. Il che non meno fa dibisogno nelle priuate case, & & perciò così sù le porte di queste, come sù quelle della Città soleuano gli atich i dipigere Minerua & dipigeuano Marte fuori alle Ville mostrado i cotal guisa, che si hà da tenere la guerra lotana sepre più che si può; & perche si guardauano i Romani di tenere nel la città que' Numi, quali pensauano, che hauessero cura di cose no ceuoli, hebbero di fuori il tempio di Bellona, & quel di Marteanchora. Mà di costui ne su pur'anche vno nella Città, oue su come pacifico

Volcano .

Platone .

Nettuno co. Minerua.

Minerua Su le portePoleano.

pacifico adorato, e chiamato Quirino, come già scrissi nel Flauio, & resi la ragione dell'vno, & dell'altro. Et di lui dirò come sosse satto, poscia che haurò detto di Volcano, del quale così si legge appresso di Eusebio. Dicono Volcano essere la virtù, & il potere del suoco, e gli sanno vna statoa in sorma di huomo con vn cappel lo in capo di color cilestre per segno del riuolgimento de'cieli, & appresso de'quali si troua il vero soco, puro, e sincero: cosa che non si può dire di questo, che habbiamo noi, perche non si mantiene da sè, ma di continuo ha bisogno di noua materia, che lo nodrisca, e sostenti. Et su sinto Volcano zoppo, perche tale pare essere la siamma, conciosia che ardendo non và sù per lo dritto, ma si torce, & si dibatte di quà, e di là perche non è pura, & leggiera, come le sarebbe di bisogno per ascendere dritta al luoco suo. Riferisce Alessandro Napolitano, & credo, che l'habitolto da Herodoto, benche l'vno dica di Volcano, l'altro

di Setone Re, che in Egito fu vna statoa, che teneua con le mani vn topo, & che la secero tale quelle genti, perche credettero che Volcano hauesse già mandato vna copia grande di topi contra

Folcano Coppo.

Folcano co

Setone Rd.

Topi mãda ti da Volcano.

Topi odia-

gli Arabi in tempo che erano in grossissimo numero per occupare il loro paese, perciò furono sforzati ritornarsene. Herodoto narra la cosa in questo modo: Setone Sacerdote di Volcano, & insieme Re di Egito ritrouandosi abbandonato da tutti gli huomi ni da guerra, perche non si era mai fatto conto di loro, & essendogli andato addosso SanacaribRè de gli Arabi con grossissimo es sercito, non sapeua in così strano partito, che si fare, onde si ramaricaua, & doleuasi della sua miseria. in tanto auuenne, che addormentatosi à lato al fimulacro di Volcano gli parue in sogno quel Dio, che lo confortalle à stare di buona voglia, & dicessegli chè andasse pure arditamente contra gli nemici, ne dubitasse di non cacciargli via con l'aiuto che egli gli mandarebbe. Hauédo du que Setone perciò pigliato ardire, vsci fuori con la poca gente, che haueua, & andò ad accamparsi poco lontano da gli Arabi nel campo de'quali la notte seguente apparue si gran moltitudine di To pi, che rosero loro gli archi, gli scudi e tutti gli arnesi di cuoio, & gli sforzarono a fuggirsi nello Egitto. Et perciò nel tépio di Vol cano staua esso Rè Setone fatto di pietra co vn topo in mano, e con vn motto che diceua: Da me si impari di esser pio, & religioso. Et forse posero allhora gli Arabi tanto odio a'Topi, che vollero poi loro sempre male, perche Plutarco scriue, che vecideuano tutti

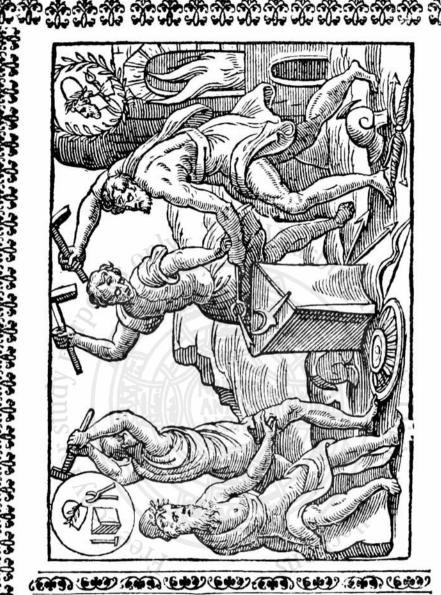

Imagine di Vulcano Dio del Fuoco con la sua fucina, & li Ciclopi, che fabricauano li strali à Gioue & l'armi alli Dei & à gli heroi. E tolto Vulcano ancora per il calore naturale & generativo.

tutti quelli, che poteuano hauere, come faceuano gli Ethiopi anchora, & i Magi della Persia dicendo che il rodere, che faceuano questi animaletti era troppo noioso, & molesto alli Dei. Nè mi ricordo di hauere letto per quale ragione credessero gli antichi in Egitto, che Volcano hauesse mandato i Topi, ma potrebbesi forse intendere per lui la siccità della stagione,& del paese, conciosia che Plinio scriuendo della fecondità de'Topi dica, che questi moltiplicano grandemente ne campi, quando i tempi vanno asciutti, e secchi, onde è che l'inuerno appaiono poi più, nè si può sapere, che diuenga di loro, perche non si trouano viui, nè morti, nè sopra, nè sotto terra. Le fauole poi, che si leggono di Volcano, sono molte, e tutte ponno darci argomento di farne dipinture in diuersi modi, cominciando dal nascimento suo; perche si legge, che ei nacque di Giunone, & che questa, vedendolo cosi brutto, lo sdegnò, e gittollo via, onde il misero andò a cadere in Lenno Isolanel mare Egeo, e dalla cui caduta restò sciancato, sì che fu poi sempre zoppo. Il che viene a dire, come l'espongono i naturali, che il fulmine, quale non è altro, che vapore infocato, discende dalla parte disotto dell'aere, che è la piu grossa, più densa,& caliginosa. Volcano fatto grande, e ricordeuole della ingiuria fattagli dalla madre, per vendicarfene, ouero per impedirla, che non facesse, come si apprestaua di fare male ad Hercole, secondo che Sui da riferisce da Pindaro; e da Epicarmo, le mandò a donare vn bel seggio dorato fatto con tale arte, che postauisi ella sù a sedere, vi restò legata in modo, che possibile non era, ne anco a tutti gli Dei del Cielo, di sciogliernela, onde essi cercarono di tirare lui colà sù di sopra per liberare Giunone, cui rincresceua troppo di stare così legata, ma egli, che diniuno di loro si fidaua, non volle mai andarui. Pure all'vitimo si sidò di Bacco solo, che gli diede forse ben da bere, & con lui andò in Cielo a liberare Giunone dall'artificioso seggio. Così riferisce Pausania delle fauole de i Greci, & dice, che frà l'altre pitture, ch'erano appresso de gli Atheniesi, vi su questa di Bacco, che rimenaua Volcano in Cielo à sciogliere Giunone, & che appresso de i Lacedemoni nel tempio di Minerua era Volcano parimente, che slegaua la madre. Fassi anco costui in vna spelonca grande, come stà con gli Ciclopi alla fu-

cina a fabricare quando vna cosa, & quando l'altra, perche ogni

volta, che i Dei haueuano bisogno di qual si fosse sorte d'arme ò per loro stessi, ò per altri, andauano à lui; quasi al fabro loro,

Volcano gittato dal Cielo.

Giunone le gata.

una.

Topi od

come

come vi andò Theride per le arme di Achille suo figliuolo, & così fu fatto sù l'arca di Cipselo, secondo che racconta Pausania, il quale non dà altro segno che colui, che daua le arme a Thetide fosse Volcano, se non ch'egli era zoppo', & hau eua dietro vn de'suoi con vna gran tenaglia in mano : & Venere parimente hebbe da lui le arme, ch'ella diede poscia ad Enea. Et quando vogliono i Poeti descriuere qualche gran cosa fatta con molta arte,& con industria grande la dicono fatta ò da Volcano, ò da Ciclopi alla fucina di Volcano. Lequali cose si ponno accommodare a ciò, che come historia racconta Suida di costui, ch'egl fu Rè in Egitto, & fu stimato Dio, perche sapeua tutti gli secreti della religione, su bellicoso molto, onde ferito in battaglia rimase sciancato,e zoppo, & fuil primo, che adoprasse il ferro à farne le arme da guerra, e gli stromenti da coltiuare i campi. Oltre di ciò finsero le fauole, che Volcano legasse con una rete sottilissima di acciaio Venere, e Marte, mentre che amorosamente sollazzauano insieme; che cercasse di fare forza a Minerua, & altre simili cose ile quali hora non fa bisogno di raccontare, perche non seruono alla imagine sua, che era di huomo zoppo, negro nel viso, brutto, & affumicato, come apunto sono i Fabri. Nudo lo fanno alcuni, & alcuni altri nè nudo, nè vestito, ma con certi pochi cenci solamente attorno, e con cappello in capo, co me dissi. Et appresso di Herodoto si legge, che in Mensi Città dello Egitto, il simulacro di Volcano era simile à certi Dei detti Pataici da quel li di Fenicia, che gli portauano sù le prore delle Naui, & erano alla forma de'Pigmei, delli quali Cambise Rè entrato nel suo tempio si fece beffe grandemente. A costui furono consecrati da gli Egittij, come scriue Eliano, i Lioni, perche sono di natura molto calda, & focosa onde è che per l'ardore, che hanno di dentro temono affai quando veggono il fuoco, e fuggono. Alessandro Napolitano scriue, che in Roma stauano i Cani al tempio di Vol- Cani custo cano come custodi, e guardiani, nè latrauano mai, se non a chi fosse andato per inuolare quindi alcuna cosa. Et appresso Mongibello in Sicilia guardauano medefimamente i Cani il tempio di Volcano, e la sacra selua, che vi era intorno. Otre di ciò, chi restaua vincitore di alcuna guerra, soleua raccogliere insieme gli seudi, e le altre arme de i nemici in vn monte, & abbrucciandole farne sacrificio à Volcano, come fa dire Virgilio ad Euandro di Sacrificio hauere fatto di lui, quando anchora giouinetto fu vincitore fotto

Volcano Rè.

Ferro da cui prima adoprato.

Imagine dz Volcano -

.. 1

Lioni dati a Volcano.

di di Volcano.

di Volsana

Preneste

Imagini de i Dei 350

Protermin

Acrificio.

Venere con Wolcano .

Marte con Feners .

Mayte.

Marte come nacque

Preneste. Ilche dice Seruio, è tolto dall'historia, la qual narra. che Tarquinio Prisco hauendo vinto gli Sabini abbruciò tutte le loro arme in honore di Volcano, & che gli altri hanno dapoi sem pre fatto il medesimo, nascendo l'vsanza di bruciare tutto quello, che era offerto ne'sacrificij di Volcano. Et in certa altra sorte di sacrificio chiamato Proteruia, come scriue Macrobio soleuano anco gli antichi bruciare tutto quello, che restaua, poscia che i Sacerdoti, e gli altri haueuano mangiato, donde Catone fece il motto contra certo Albidio, cui era bruciata la casa restatagli so la di vn grosso, & ricco patrimonio, che ei si haueua mangiato tutto, disse dunque Catone, che Albidio haueua fatto il sacrificio Proteruia. Hanno poi le fauole accompagnata Venere à Volcano & fattegliamendui insieme marito, e moglie; perche la generatione delle cose mostratata per Venere non è senza calore,qua le non è chi significhi meglio del fuoco inteso per Volcano. Et per questo anchora posero Marte parimente con Venere, volendo intendere per lui l'ardor del Sole ; oltre à questo, dice Aristotele, che fu con buona ragione finto questi dei effer congiunti insie me ,perche gli huomini di guerra sono forte inclinati alla libidine. Onde gli Acitani gente della Spagna, faceuano, come riferisce. Macrobio, il simulacro di Marte ornato di raggi, come quello del Sole, e con riuerenza grande l'adoravano. Et è cosa naturale, soggionge il medesimo Macrobio, che gli autori del calor celeste siano differenti solo di nome, percioche fu creduto Marte essere quel lo ardore, che viene dal Sole, & accende in noi il sangue, & gli spiriti, sì che poscia sono facili all'ire, a i furori, & alle guerre; delle quali cose egli fu detto il Dio da gli antichi, come Minerua ne fu detta la Dea : & come questa nacque senza il seruitio della moglie, così quello senza l'vsficio del marito. Perche dicono le fauole, che Giunone inuidiosa, che Gioue hauesse fatto figliuoli senza lei, volle ella parimente farne senza lui, & per virtù di certo fiore mostratole da Flora, come racconta Quidio, à come alcuni altri hanno detto, battendosi la natura con mano, ingrauidó di Marte, e l'andò a partorire poi colà nella Traccia oue la gente è fuor di modo terribile, & facile alle guerre . La quale cosa viene a mostrarci, che le guerre per lo più nascono dal desiderio di hauere regni, & ricchezze mostrate per Giunone. Fu Marte fatto da gli antichi feroce, e terribile nell'aspetto, armato tutto, con l'hasta in mano, e con la sferza, & lo posero a cauallo tallhora, talhora

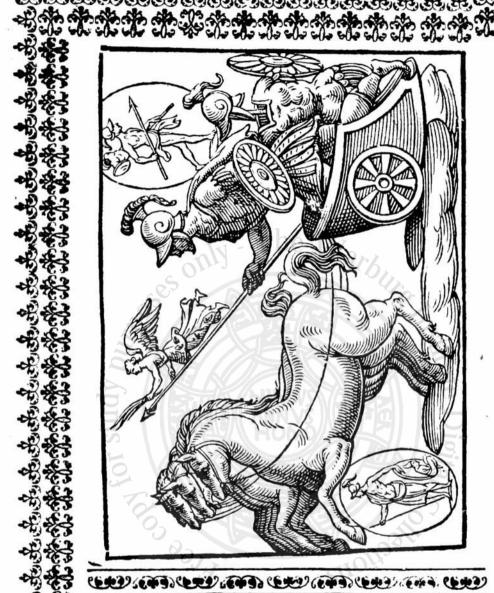

Imagine di Marte Dio della guerra, del suo carro, & della Fama sua messaggiera & anticipatrice, che più dice di quel lo è in effetto. Et per Marte vien inteso quell'ardor del Sole, che accende il sangue & li spiriti per farli poi facili alle ire, guerre, & surori.

Imagini de i Dei 352

Canalli di talhora sopra vn carro, e massimamente i Poeti quasi tutti, co-Alarte . Imagine di Marte .

Statio .

Armature di Marte.

Fama.

minciando da Homero, il qual dice, che il carro di costui era tirato da due caualli, che sono il terrore, & la tema. Et in altro loco finge poi, che questi siano non più caualli, ma persone, le quali vadano sempre con Marte, e che l'accompagnino parimente l'Impeto, il Furore, & la Violenza. La quale cosa imitando Statio quado fa andare Marte à metter guerra frà gli duo fratelli Eteocle, & Polinice nel regno di Thebe, poscia che hà descritte le arme di questo Dio; che erano, l'elmo lucido sì, che mostraua di ardere; quali hauesse l'ardente fulmine per cimiero, la corazza dorata, e tutta piena di terribili, e spauentosi mostri, & lo scudo risplenden te di luce sanguinosa, dice, che gli stanno intorno adornandogli il capo il Furore, & l'Ira, e che il Terrore gouerna i freni de'caualli, e che dinanzi a questi và scuotendo l'ali la Fama apportatrice non meno del falso, che del vero, perche questa è certo rumore, che si leua da piccolo principio, & cresce tanto poi, che di sè riempie le Città & i paesi; ende è da Homero chiamata nuncia, & messaggiera di Gioue. Fecero gluantichi la Fama ancora Dea, & la dipinsero in forma di doi na vestita di 'ni p npo sottile, erntra succinta, che mostra di correre via dicemente con vna strideuole tromba alla bocca. Et per megli. mostrare la suavelocità, le aggiunsero l'ali, e la fecero tutta carte di acchi, come la descriue Virgilio, il quale la chiama horribile mostro, & la finge tutta pennuta, e che quante hà penne, habbia tanti occhi ancora vigilanti, e sempre desti, e tante bocche con altretante lingue, che non tacciono mai & altrettante orecchie, che stanno ad vdire sempre intente; e dice, ch'ella và volando la notte sempre; nè mai dorme, & il di poi si mette sopra le alte torri, onde spauen ta i miseri mortali, apportando loro per lo più rie nouelle. Nientedimeno, perche alle volte ne apporta di buone ancora, fu detto che la Fama non era vna fola, ma due; & chiamauafi buona quel la, che nunciaua il bene, & ria quella, che portaua il male; e que

sta a differenza dell'altra hauca l'ali negre, onde Claudiano scriuen

do contra Alarico, dice, che la fama stefe le negre ali, le quali fanno alcuni alle volte di pipistrello. Và la Fama dinazial carro di Marte, perche al cominciare delle guerre più se dice spesso di quello, che

Fama doppia.

Claudiano

Seneca.

Ira .

se ne seguita poi, benche siano gli animi dall'vna parte, & dall'altra accesi di grauissima ira; conciosia che di rado si venga alle fere battaglie senza questa, la quale come scriue Seneca, pare haue

re mag-



Imagine del Furore, & dell'Ira, & de suoi mali effetti, che so no sprezzar ogni pericolo, benche manifesto di morte & per dita d'honore, non riguardando ne à Dio, ne à gl'huomini, ne ad amici ò consanguinei, ne pur al proprio interesse; perdendo il furioso & iracondo la ragione nel surore & nell'ira.

Z

Ouidio.

re maggior forza in noi di molti altri affetti, che ci turbano; perche non solamente suia gli animi dal dritto sentiero della ragione, ma spesso muta il corpo ancora. Et però dice Duidio, è Seneca parimente, che la faccia de gli adirati tutta si gonsia, e quasi auuam pa, gli occhi sono infiammati, & così diuenta la persona adirata terribile, che non meno quasi spauenteuole si mostra della horribil saccia di Medusa. Questo breue disegno hò fatto della persona adirata, perche non trouo che gli antichi habbiano fatta imagine alcuna dell'Ira, accioche da quello chi vuole, possa fare ritratto di questa, che è chiamata Furore ancora; il quale non è altro che Ira, quanto può esser accesa, & infiammata.

Furore.

Lo dipingeuano gli antichi terribile nella faccia quasi sanguinolenta, che mostri di fremere stando a sedere sopra corazze, elmi
scudi, spade, & altre arme con le mani legate alle spalle con salde
catene: che lo descriue così Virgilio, & lo singe essere dentro dalle porte della guerra, le quali erano quelle del tempio di Iano;
come già hò detto, che stauano chiuse al tempo della pace, & in
tempo di guerra erano aperte. Et sciolto lo hanno satto ancora,
come si vede esser stato descritto da Petronio, oue cominciò a scri
uere della guerra ciuile, ma ritornando à Marte, posero alcuni al
suo carro quattro Caualli tanto terribili, & seroci, che spirauano
suoco. E scriue Isidoro, che su fatto talbora per Marte col petro

Retronio .

Herodoto .

Sacrificio notabile.

fuoco. E scriue Isidoro, che fu fatto talhora per Marte col petto nudo, perche qualunque và in bataglia dee an larui con animo di douersi francamente esporre à tutti i pericoli. Leggesi appresso di Herodoto, che gli Scithi adorauauo molti Dei, ma non fecero però tempij, nè altari, nè simulacri ad altri, che à Marte, ben che sacrificassero poi à tutti ad vn medesimo modo, qual mi pare, che merti di esser riferito, & era tale. Staua la vittima co'piedi dinanzi legati, & il sacrificatore le veniua di dietro, & dauale sù la testa, & cadendo lei, egli chiamana quel Dio, cui la sacrificaua, poi le metteua vn laccio al collo, col quale intortigliandolo con certo bastone la strangolaua, e scorticatala poi, la merteua à cuocere al fuoco fatto delle ossa della bestia medesima, hauendone leuata prima tutta la carne, perche la Scithia hà carestia grande dilegna, & setalhora anco non haueua certi loro paiuoli, metteua la carne turta con acqua nel medesimo ventrino della bestia, & quiui la faceua bollire, onde la stessa vittima si faceua fuoco di se medesima, & cuoceuasi anco in se medesima. Fatto questo il Sacerdote offeriua poi il sacrificio al Dio di cui era. Et fra l'altre bestie.



Imagine del Tempio di Marte Dio della guerra, che era così fatto appo li Scithi, & della figura di Marte appo quelli d'Arabia petrea, inteso per il Sole ancora, e per la forza di quello in tutte le attioni humane.

inetaneta.

Vittima di Marte .

356 bestie, che sacrificauano quelle genti,il Cauallo era vittima principale, massimamente di Marte, il cui tempio perche le pioggie, & la mala temperie dell'aria di quel paese lo guastauano presto, rifaceuano ogni anno in questo modo. Raccoglieuano insieme cento cinquanta carra di sarmenti, e ne faceuano come vn gran le gnaio in quanto, che da tre lati era alto, & il quarto veniua abbassandosi in modo, che per là si poteua commodamente andare di sopra, oue metteuano certo coltello da loro vsato, & detto Acinace, che forseera, come vna scimitarra, e su coltello proprio de'Persiani. Questo à loro era il simulacro di Marte, questo adorauano, & à questo faceuano più frequenti sacrificij, che ad alcun'altro Dio. Come faceuano quelli dell'Arabia Perrea, secondo che riferisce Suida, à certa pietra negra, & quadra senza altra figura, alta quattro, & larga duo piedi, che staua sù vna base d'oro, perche l'haucuano per il vero simulacro di Marte, che da loro era principalmente adorato. Descriuendo Statio la casa di Marte, la finge effere in Thracia, oue egli anco nacque, come ho derto, perche le genti di quel paese amano assai la guerra; che sia tutta di ferro non lucido, e risplendente, nè anco rugginoso, e fosco, ma quasi affocato, & che a risguardarla solamente spauenta, &

Simulacro di Marte.

Cafa di Marte .

> Questa fù da gli antichi posta frà que Dei, che adorauano; non perche potessero giouare, ma accioche non nocessero; percioche ouunque ella si troua, non è mai pace, nè riposo, & Gioue pet questo la cacciò di Cielo, nè fu chiamata alle nozze di Tetide, & di Peleo, oue erano quasi tutti gli altri Dei, di che ella sdegnata gittò fra quelli il pomo, donde na cque la rouina di Troia pel giudicio, che ne fece Paride. Era la Discordia fatta in forma di Fu-

attrifta. Quiui fono l'impetuolo Furore, l'Ira arrabbiata, la Impietà crudele, il pallido Timore, le occulte Insidie, che vanno di nascosto, nè lasciano vedere altrui gli acuti coltelli, che tengono coperti, & la Discordia armata ambe le mani di tagliente ferro -

Differdia Virgilia .

Annoda, e stringe a la Discordia pazza

ria infernale, come la descriue Virgilio, quando dice:

Il crin vipereo sanguinosa benda. Et il medesimo ne disse Petronio. Aristide la singe vna donna, che hà il capo alto, le labbra liuide, e smorte, gli occhi, biechi, guasti, & pregni di lagrime, che del continuo rigano le pallide gote; non tiene a sè le mani mai, & è prestissima al mouerle,

porta



Imagine della Discordia secondo Aristide, laquale per li suoi mali effetti su caciata dal Cielo, ne su inuitata con li altri Dei alle nozze di Peleo e Tetide genitori d'Achille, acciò con suoi veneni non le turbasse; e pur le turbò co'l gettar del pomo d'oro significante, che alli machinatori non mancano occasioni di discordie.

Causania.

porta vn coltello cacciato nel petto, & hà le gambe torte: & i piedi fottili, & intorno vna tenebrosa, & oscura nebbia, che a guissa di rete la circonda tutta. Pausania scriue, cheda vn lato dell'arca di Cipselo erano intagliati Aiace, & Hettore, quali combatteuano insieme alla presenza della Discordia, ch'era quiui loro appresso, & era vna donna di faccia bruttissima. Nè altro ne dice, e meno come la facesse Califonte Samio, il quale com'ei soggiuage, ad essempio di quella la dipinse nel tempio di Diana Esfessa, one sece la guerra, che su poco lungi dalle naut de' Greci. Ma chi da gli antichi non sà fare ritratto della Discordia, lo faccia da quello, che n'hanno detto i moderni, e tra questi ancora contentisi dell'Ariosto solo, il quale benissimo la dipinge, quando ei fa, che l'Angelo Michele la và a trouare, e dice così.

Ariofton

La conobbe al vestir di color cento

Fatto à liste ineguali, & infinite,

C'hor la cuoprono, hor nò, che i passi, e'l vento

Le gieno aprendo, ch'erano sdruscite,

I crini hauea qual d'oro, e qual d'argento,

E neri, e bigi, e hauer pareano lite;

Altri in treccia, altri in nastro eranraccolti,

Molti a le spalle, alcuni al petto sciolti.

Palagio de

Risonaua poi il palagio di Marte tutto di minaccieuoli voci : e vi staua nel mezo la Virtù mesta, & addolorata, & allo incontro si mostraua lieto il Furore. Qui sedeua la Morte con il viso insanguinato, & era sù gli altari il sangue sparso nelle crudeli battaglie, del quale era fatto sacrificio al terribile Dio con il fuoco tolto dalle abbrucciate Città. Et intorno intorno stauano appese le spoglie riportate quasi da ogni parte del mondo, e per le mura, e sù le porte eran' intagliate vecisioni; abbrucciamenti, & altre roine, che portano seco le guerre. Questo è tutto il disegno, che fa Statio della casa di Marte, la statoa delquale teneuano legata i Lacedemonij, come recita Pausania, con stretti nodi, pensando di tenere in quel modo lui anchora, sì che da loro non partisse mai, e gli hauesse da fare poi col fauor suo vincitori in ogni guerra: & il medesimo fecero molte altre nationi anchora, & i Romani parimente legauano alcuni simulacri, & massimamente di que'Dei, alli quali era raccomandata la Città. Imperoche di tanti Dei adorati da gli antichi vno, ò due ne haueua ciascheduna città,

Staton di Marie legaia :

Dai legatio

che la gardauano più de gli altri, e temeuano fino i nemici di offen dere questi. Da che venne la vsanza di chiamare fuori, & inuitar à sè con certe parole à ciò ordinate, e dette dal Sacerdote, gli Dei custodi di quella città, alla quale si faceua la guerra, mostrando in questa guisa di non volere la gara co'Dei. E perciò non vollero i Romani, che vnqua fi sapesse il vero nome del Dio, cui era data la città in guardia particolare, accioche chiamato da'nemici non se n'andasse. Et oue Virgilio noma la madre Vesta custode del Tebro, & di Roma, Seruio nota che ciò è detto poeticamente, non che quel fosse il nome proprio del vero Nume di Roma, perche; soggiunge egli, le leggi della religione non voleuano, che si sapesse, & fu fatto morire per mano di giustitia vn Tribuno della plebe, che hebbe ardire di nomarlo. Perche dunque non sono offer uate sempre interamente da ogni vno le sacre leggi, teneuano gli antichi legati alcuni Dei, accioche non partissero da loro, come recita Quinto Curtio, che quelli di Tiro nella Fenicia legarono con catene d'oro il simulacro di Apollo, vno de i suoi Dei principali, e l'attacarono all'altare di Hercole, cui era raccomandata la Città, come ch'ei l'hauesse da ritenere, che non se ne andasse, perche vn Cittadino disse d'hauerlo visto in sogno, che abbandonaua la città, e se ne andaua via, vna volta che Alessandro vi era intorno per espugnarla. A che mi pare, che si confacci quello che faceuano gli Atheniesi tenendo la Vittoria senza ali, come si legge appresso di Pausania, accioche ella nó se ne volasse via, & haueua questa come dice Heliodoro, nella destra vn melagrano, & vn'elmo nella sinistra. Et 1 Romani, accioch'ella stesse più volontieri con loro, le dierono per suo seggio il Campidoglio (come scriue Liuio)&'le dedicarono il tempio di Gioue Ottimo Massimo, quando Gierone, dopò la rotta, che hebbero da'Cartaginesi a Canne, ne mandò loro à donare vna tutta d'oro con altri doni di molto prezzo, li quali esti rimadarono cutti, & ritenero folo il fimulacro della Vittoria per buono augurio. Questa fu fatta per lo più da gliantichi con l'ali in forma di bella Vergine, che se ne voli per l'aria, & con l'vna mano porga vna corona di Lauro, ouero di bianco Vliuo, e nell'altra tenga vn ramo di Palma, come nelle antiche medaglie si vede, & ne'marmi antichi, & talhora la veggiamo con la corona sola, & talhora col solo ramo della Palma. La fecero souente i Romani col ramo del Lauro in mano, perche hebbero anco questo solo per segno di Vittoria, & lo metteuano con quelle

Dei chine mati fuore delle città Nume oce cultato

Q.Curtio. Apollo lega

Vittoria fenZa ali • Heliodoro •

Vittoria.

Lauro fegno di Vittoria -



Imagine della Vittoria con le sue insegne, l'Aquila, la Palma, E il Lauro, essendo l'Aquila regina de gli vecelli, & di buono augurio, la Palma resiste ad ogni forza & ne dà parte del vitto, il Lauro sempre verdeggia, ne è tocco dal folgore, così il vittorioso supera la difficoltà con la Viriù, & resta immortale.

lettere, che ne portauano le nouelle, e facendosi allegrezza di qual che Vittoria andauano à porne alcune foglie nel grembo di Gioue Ottimo Massimo, & i più degni Capitani trionfando se ne faceuano corona. Quelli di Egitto nelle loro sacre lettere mostrauano la Vittoria con l'Aquila, perche questa vince di valore tutti gli altri vccelli, da che venne forle, che fra tutte le altre insegne, che portauano i Romani alla guerra nelle bandiere, l'Aquila fu la principale, & la più frequente imperoche si legge, che portauano anco il Lupo, perche era bestia di Marte; nreauano il Minotauro, per mostrare, che'l consiglio del Capitano, & ogni suo dilegno così hà da stare occulto, come staua quella bestia nel Laberinto; & il Por co portauano ancora, perche senza questo non si faceua mai tre gua, ne si formaua la pace, & vi vsauano così fatta cerimonia. Trouauansi insieme alcuni à ciò deputati dali'vna, & dall'altra par te di coloro, che erano per fare Pace, ò Tregua, & il Sacerdote, cui era dato questo officio, & chiamauasi Feciale dopò alcune solenni parole, & d'hauer recitato le conuentioni, & patti fra loro accordati, feriua con certa pietra; & vccideua vn Porco, ch'era quiui presente per questo, pregando Giouc, che così volesse ferire qua luque di loro hauesse prima rotto la tregua, ò pace che fosse. Oltre di ciò lasciando hora di dire del mazzetto del fieno in capo ad vna lunga pertica, che fu la prima insegna de'Romani, & della mano aperta, & di certo velo, o Zendado che era, come à punto à di nostri vediamo la cornetta del Generale, dirò solamente, che'l Cauallo anchora fu ne gli stendardi Romani, & il Bue. Ma gli è vero, che questi duo, e gli altri tre, che hò detti, stauano quasi sempre ne gli steccati, & l'Aquila sola and ma in battaglia, perche stimauano, come dice Gioseffo, che questa fosse la vera insegna del principato, e che portasse seco contra nimici buono augurio di Vittoria. Onde si legge, & lo riferisce Giustino, che per vna Aquila, che volò sù lo scudo à Gierone, quando anchora gioumetto cominciò andare alla guerra, fu detto, ch'egli douena essere Re,e molto valoroso, come fu, benche fosse di casa bassa, e vile. Ciro anchora portò vn'Aquila d'oro con l'ali aperte, come scriue Xenofonte, in capo di vna lunga hasta, e gli altri Rè de' Petsi la portarono parimente poi sempre. Pausania dice, che nel tempio di Gioue appresso de' Lacedemoni erano due Aquile, che portauano due Vittorie, ciascheduna la sua, le quali haueua offerto quiui Lisandro per memoria di hauer due volte vinto gli Atheniesi.

Aquila jegno di Vis toria. Infegne de Romans.

Cerimonie della eregua,opaces

Gioseffo .

Giustino ...

Aquila in Segna de-Persi. 362

Atheneo.

Claudiano

niesi. Nel grande spettacolo, che su rappresentato da Tolomeo Filadelfo (ilche racconta Atheneo per cola miraco losa) erano alcune Vittorie con le ali, che haueuano vesti tessute a diuersi animali, con molti ornamenti d'oro attorno, e portanano in mano turibuli d'oro fatti à foglie di hedera, forse perche seruiuano allho ra à Baccho, andauano dinanzi di vn'altare ornato parimente di rami di hedera fatti d'oro. Claudiano, quando lauda Stilicone, descriue la Vittoria vestita di trosei con la verde palma in mano, e con le ali a gli homeri, lequali mostrano gl'incerti successi delle guerre, conciosia che souente la Vittoria pare esser dall'vna parte, e subito dall'altra, & al vincitore accresce forza, & fallo viuere lungamente nella memoria de'posteri, si come la Palma si rinforza contra ogni peso, che le sia posto sopra, nè si corrompe il suo legno, come gli altri, & le sue foglie stanno verdi lungo tempo. Et perche il fine delle guerre è dubbioso, fu chiamata la Vittoria Dea commune, come che ella sia nel mezo, & si accosti à chi meglio la sà tirare à sè. Et Marte per questa parimente fu detto Dio commune, perche frà nimici è commune il vincere, & l'esser vinto, Hanno anco fatta alcuni la Vittoria armata, allegra, & gioconda nell'aspetto, ma tutta piena di polue, & di sudore, & che porge con le mani infanguinate le spoglie, e gli prigioni a' vincitori. Di costei, & di chi l'adoraua, pensando che'l fauor suo gli hauesse da valere, si fà besse Prudentio Poeta Christiano, & dice, che si hà da cercare la Vittoria dall'etetno, e vero Dio, e dalla virtù propria:

Vittoria Dea commune.

Prudentio.

E non da quella, che le sciocche genti
Finsero bella, giouane, & ardita,
Con biondi crini hor annodati, hor sciolti,
Cinta a trauerso al petto il sottil panno,
Che la veste, e da lieue vento mossa
Ondeggia sì, che'l bianco piè si scuopre.

Cauallo fa crificato. Et manco da Marte, come faceuano gli antichi Romani, che sacrificandogli quel cauallo, che nel corso sosse stato più vincitore, voleuano mostrare di riconoscere da lui la vittoria, benche dicano alcuni, che quello si faceua per punire la velocità, della quale altra cosa non è, che meglio aiutichi sugge, e per dare ad intender, che non bisogna sperare nel suggire. Oltre di ciò surono dati à Marte quando in sacrissicio, e quando in compagnia so-



Imagine della Vittoria armata, & della medesima senza ale.

La prima è fatta per rappresentare le cause di essa, che
sono fatica e sudore. La seconda il desiderio di quelli, che
così la figurauano, che era di non essere abbandonati dalla
Vittoria.

## 364 Imagini de i Dei

Animali di Marte-

lamente diuersi animali, come il Cane, & il Lupo, che si ponno aggiugnere alla sua imagine: quello perche è feroce, come scriue Paufania, & il più forte de gli altri animali, che stanno con l'huomo; questo ouero perche, come egli hà tanto buono occhio, che vi vede di notte, così hanno da vedere assai gli accorti Capitani, accioche non caschino nelle occulte insidie de'nimi i . ouero perche è di natura sua rapace, & volontieri vecide, & fa sangue, cose tutte confacentisi al Dio delle guerre: al quale su dato frà gli vccelli il Gallo, per mostrare la vigilanza, che hà da essere ne'solda ti, oueramente perche; come raccontano le fauole, & che scriue Lu ciano, Alettrione soldato assai bé caro à Marte su mutato da lui in questo vecello, perche non fece la buona guardia, che ei gli haueua comandato la notre, che staua in letto con Venere; onde senza, che ei se ne aucdesse, entrò Volcano nella camera, & gittata loro sopra la bellissima rete gli prese, così abbracciati isieme come erano. L'A uoltoio ancora fu dato à Marte, perche di lui si legge, che seguita co auidità gradissima i corpi morti, e perciò và dietro a gli esferciti, come che la natura gli habbia insegnato, che questi si mettono isie me per fare delle vecisioni. Anzi gli hà isegnato di più achora, ch'ei sà, come scriue Plinio, di cre, e di quattro, & alcuni dicono di set te di prima che si faccia, oue hà da essere il fatto d'arme, & conosce re da qual parte ne habbia da morire più, & à quella và guardado più sempre, che all'altra, come che quindi gli si apparecchi preda maggiore. Da che venne, che soleuano anticamente i Re mandare, quando si metteuano all'ordine con gli esferciti per fare fatto d'arme, a spiare oue guardauano più li Auoltoi, da ciò facendo giudicio poi da qual parte douesse essere la vittoria. Dipingesi con

Auoltoio Jacrato à Marte.

Picovecellodi Mar-12. to d'arme, a spiare oue guardauano più li Auoltoi, da ciò facendo giudicio poi da qual parte douesse essere la vittoria. Dipingesi con Marte il Pico ancora alle volte, onde su chiamato Pico Martio, come che proprio sosse di Marte, ò sia perche, come questo vecello percotendo col sorte becco il duro rouere lo caua, così con le spesse batterie i soldati tanto battono le mura delle Città, che si sanno strada per sorza da poterui entrare dentro, ouero perche questo vecello era osseruato molto ne gli augurij, alli quali pare, che i soldati pongano mente assai; anzi così vi attendeua ogni vno anticamente, che non pareuano sapere sare cosa alcuna ò publica, ò priuata, se non ne pigliauano prima augurio in qualche modo, come io dissi già nel Flauio, oue raccontai ancho il modo, che vsauano gli antichi nel pigliare gli augurij. De gli alberi non hò trouato sin quì, che ne sosse consecrato à Marte, come suo prio

prio, ma della Gramigna hò ben letto, che à lui la dierono gli anri chi, forse perche, come seriue il Boccaccio, questa nasce per lo più ne'luochi fpatiofi, & aperti, oue foglione quasi sempre accamparsi gli esferciti. E non hebbero i Romani corona piu degna, nè di maggiore honore di quella della Gramigna, che dauano à quelli solamente, che in qualche estremo pericolo hauessero saluato tut to l'esercito, ò si hauessero leuato l'assedio d'attorno. Nè mi resta à dire altro di Marte, se non ch'io non voglio tacere la solenne sesta, che a suo honore era fatta in Papremo città dello Egitto, perche mi pare, che la cerimonia raccontata da Herodoto meriti di es sere rifer ita. Hora, venuto il tempo della festa, nel qual andauano quasi tutte le genti del paese alla città, ch'io dissi, alcuni pochi Sacerdoti stauan nel tempio intorno à gli altari à fare gli sacrificij, e l'altre cole appartenenti à questi, e gli altri tutti si metteuano alle porte del medesimo tempio con buone mazze di legno in mano, contra li quali andauano da mille huomini de'stranieri venuti di fuori alla festa con grossi bastoni parimente in mano. Questi hauendo il di innanzi apparecchiato vn gran tabernacolo di legno tutto dorato con dentro il fimulacro di Marteje postolo su vn car ro da quattro ruote tirato da certi pochi di loro, voleuano entrare con esso nel tempio & i Sacerdoti, che erano alle porte, lo vietauano loro, onde cominciauano à battersi quiui stranamente con bastoni, non volendo gli vni, che quel Dio entrasse nel tempio, & sforzandosi gli altri di farglielo entrare, come faceuano pur'alfine. E benche si dessero di sconcie mazzate sù la testa e molti di loro ne restassero malamente feriti, nó ne moriua però alcuno mai. Et fu la cosa ordinata in questo modo, perche dissero gli antichi, che habitando la madre di Marte in quel tempio, egli fatto già grande vi andò per giacersi con lei, ma i Sacerdoti accortisi di ciò, nè sapendo però ch'ei fosse, non lo lasciarono entrare, onde fu sforzato di andarsene; ma non dopo molto hauendo raccolto seco gente di certa città quindi poco lontana, ritornò, e date di buone busse a'Sacerdoti entrò à dispetto loro à fare il suo piacere della madre. Questo è il fatto rappresentato nella cerimonia, ch'io hò detto, la quale non è dubbio, che contiene in se qualche miste rio; ma poiche Herodoto non l'hà detto, i nè io lo riferisco, & lascio ce rearlo à chi è curioso di saperlo. Et in questa vece dirò di certa altra cerimonia scritta parimente da Herodoto, che in parre è simile alla già detta,& era fatta in honore di Minerua, accioche

Bocent cia

Gramign**a** data à Marte.

Herodoto. Festa dz Marte .

Cerimonia ridicolosa · Festa di ... Minerua .

col nome di costei si metta fine alla imagine, che dal nome suo fu cominciata. Ce'ebrauasi questa ogni anno in certa parte dell'Afri ca intorno alla Palude Tritonide, que al tempo deputato alla festa si congregauano quasi tutte le giouani pulaelle del paese, & quiui partitesi come in due ordinanze di soldati, combatteuano fie ramente insieme con pietre, e con bastoni, & quella che per commune giudicio si fosse mostrata più valorosa, & hauesse menato meglio le mani, era tolta da tutte l'altre, e portata in disparte l'armauano tutta con vn beilo elmo in capo, & postala sopra va carro la menauano tutte all'itorno della palu le, e tutte l'accopagna uano có solene popa, & quelle che restauano morte in questa zusta perche souente ve ne moriuano molte, erano credute non esfer sa te veraméte vergini, & che Minerua le hanesse lasciate perire. Impero ch'ella fu vergine sempre, conciosia che la vera sapienza mostrata talhora per lei non sente macchia alcuna delle cose morta li, · sia sempre in se tutta para, & monda. Et fuosseruato anco ne'lacrificij di Minerua di dirlevittime pure, che erano talhora vna Agnella, tilhora vn Toro biancho, e talhora vna giouenca indomita con le corne dorare, per mostrare, che la Verginità non è soggetta al giogo della libidine, & è tutta pura & candida,

**Minerna** Vergine .



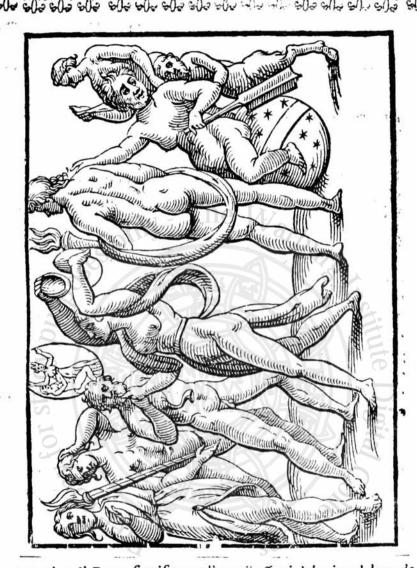

Imagine di Bacco significante li vary effetti del vino del quale esso sù l'inuent ore, & di più gli effetti della vbbriachezza, che sono riuelationi di cose occulte, surore, libidine, & simili. Questi con Hercole tutti due Thebani, & siglioli di Gio ue, di gloria tutti gl'antichi superarono.

368 Imagini de i Dei

## BACCHO.

## CON CONTRACTOR



ENCHE si troui, che Baccho sosse vn'ardito Capitano, & di gran valore, & che soggiogasse diuerse nationi; nondimeno non tanto per questo su celebre il nome suo appresso de gli antichi, quanto perche su creduto ritrouarore del vino, & che innanzi à tutti gli altri ne hauesse mostrato l'vso a'mortali, onde come Dio l'adora-

Baccho ha piu cognomi.

Filostrato.

Baccho di diuerse età

Vino intefo per Bac cho

rono poi, nè Baccho solamente, ma Dienisio anchora, & Libero Padre lo chiamarono, & Leneo, & Lieo lo dissero, esprimendo in lui con diuersi cognomi, gli effetti, che fa in noi il vino, come mostrerò, secondo che verrà a proposito in disegnando la sua imagine, che fù da gli antichi rappresentata in molti simulacri, & in diuer le statoe quando ad vn modo, e quando ad vn'altro : percioche la fecero talhora in forma di tenero fanciullo, talhora di feroce giouane, & talhora di debole vecchio, nuda alle volte, & alle volte vestita, & quando con carro, e quando senza. Onde Filostrato scriue nella tauola, che ei fa di Ariadna, che molti sono i modi da far conoscer Baccho per chi lo dipinge, ò scolpisce. Perche vna ghirlanda di hedera con le sue coccole mostra, che egli è Baccho, due piccole cornette parimente, che spuntino dalle tempie, fanno il medesimo, & vna Pantera anchora, che gli si metta appresso. Le quali cose per lo piu sono tirate dalla natura del vino, del quale intendono spesso i Poeti sotto il nome di Baccho, perche, come diffi, eine fu creduto il ritrouatore, mostrando a' mortali già da principio, come si haueuano da raccoglier l'vue dal le viti, e spremere il dolce succo tanto grato, & ville anchora à chi temperatamente l'vsa, sì come à gli disordinati benitori apporta grauissimi danni; il che mostrarono gli antichi nelle imagini di Baccho. Imperoche facendolo nudo volcuano dire, che'l vino, & la vbriachezza spesso scuopre quello, che tenuto su prima occulto



Imagine di Como Dio de Conuiuy, secondo Filostrato, significante, che li Conuiti modesti allegrano li huomini & sueglia do li spiriti li fanno diuenir arditi, & che all'incontro l'immoderato cibo sà l'huomo sonnolento, inetto, ottuso d'ingegno, & debole di corpo. Bacchoper che vec.

Cama,

Biori quan do vfati da gli an-

culto con non poca diligenza: onde ne nacque il prouerbio. Che la verità stà nel vino, come hò detto io anchora altra volta già parlando del Tripode. Et il medesimo significaua la statoa di costui fatta in forma di vecchio con il capo caluo; & quasi tutto pelato; oltre che mostraua anchora, che'l troppo bere affretta la vecchiaia, & che in questa età beono assai gli huomini. Percioche non per altro inuecchiamo, se non perche l'humido naturale manca in noi, & cerchiamo di riporcelo con il vino; ma ci gabbiamo spesso, perche bene è humido, il vino in fatti, ma è tanto caldo poi di virtù, & in potere, che secca, & asciuga molto più, che non accresce humidità, come dice Galeno de'gran beuitori, che più accendono la sete, & la fanno maggiore, mentre che più beendo cercano di estinguerla, & leuarla via. Onde perche il vino riscalda, dicesi che su fatta la imagine di Bacco per lo più di giouine senza barba, allegro, & giocondo. Cui si rassimiglia molto. Como, che su appresso de gli antichi il Dio de i Gonuiui, percio che la imagine sua era parimente di giouane, cui cominci apparire, la prima lanugine, come lo descriue Filostrato in vna tauola, ch'ei fà solo per lui, mettendolo alla porta di vna camera, oue era stato celebrato vn lieto, e bel Conuiuio per due sposi, liquali già stauano in letto a godersi gli amorosi frutti. Egli era delicato, e tutto molle, & rubicondo nel viso, perche hauena beuuto troppo, si che imbriacatosi non poteua tenere gli occhi aperti, ma così in piè in piè dormiua, lasciandosi cadere la colorita faccia su'l petro, & la finistra mano, con la quale ei staua appoggiato ad vna. hasta, pareua cadere parimente, come pareua poi, che dalla deftra gli cadesse pur'anco vna facella ardente, ch'ei teneua con questa, & già era andata così giù, chegli haurebbe bruciata la gamba, se piegata non l'nauesse in diuersa parte. Era poi quiui d'intorno pieno ogni cofa di fiori, & esso Dio parimente ne haueua. vna ghirlanda in capo, perche i fiori sono segni di letitia, & di spensieratezza, per dire così, & perciò gli vsauano gli antichine i Conuiui, oue hanno da essere gli huomini lieti, & spensierati; e. non solamente ne faceuano ghirlande a loro stessi, ma a i vasi anchora, onde beeuano: per la quale cosa non meno conueniuano i fiori a Baccho, che a Como, come mostrerò poi: che hora ritorno a dire, ch'egli era giouiue, allegro, & giocondo, perche beendo gli huomini temperatamente suegliano gli spiriti, & piu arditi diuentano, & più lieti; e sono etiandio creduti esser di migliore, ingegno,

ingegno allhora. Da che venne, che fecero gli antichi così Bacco, capo & guida delle Muse, come Apollo. E non meno furono già coronati i Poeti di hedera consecrata a Baccho, che di Lauro pianta di Apollo. Onde finsero le fauole, che fosse alleuato Baccho dalle Mule in Nisa, luoco piaceuolissimo dell'Arabia, dal quale fu poi detto Dionisio. Da costui, come riferisce Atheneo, imparò Anfittione Re de gli Atheniesi innanzi a tutti gli altri di porre acqua nel vino, che fu di grandissimo giouaméto a'mortali, & perciò nel tempio delle Hore gli drizzò vn'altare, perche queste, che sono le stagioni dell'anno, come nella loro imagine è stato detto, fanno che la vite cresce, & produce il frutto. Et appresso ve ne pose vn'altro alle Ninfe, come per ricordo, che si douesse vsare il vino temperato; conciessa che per quelle s'intendono souente le acque de i fonti, e de i fiumi, che sono buone à bere, & perche anchora le Muse, le quali'sono spesso le medesime con le Ninfe, furono (come dissi) le nutrici di Dionisio, si come Sileno ne fu il pedagogo, onde và con lui sempre, portato da vn'- sileno. asino, si per la età, perche gli era molto vecchio, si perche era anco vbbriaco per lo più, come mostrò chi fece la vbbriachezza; che glidaua bere appresso de gli Elei in certo suo tempio, che fu di lui solo, secondo che scriue Pausania, non commune con Baccho, come erano tutti gli altri, per mostrare forse, che pari era la virtù d' ambi loro. Onde Sileno si fa gran consigliere di Baccho appresso di Plauto, essendo comparso in scena a cauallo in vn'asino a recitare il prologo delle Bacchide, e dice, che sono sempre amendui di vn medesimo volere: & fassi anco Dio della Natura, de i principij della quale Virgilio lo fà cantare sforzato da duo Satiretti, & da vna bella Ninfa, li quali hauendolo trouato dormire in certo antro bene vbbriaco, con vn gran vaso da bere a canto, lo legarono con le sue ghirlande proprie tessure di varij fiori, che gli erano cadute di capo, & la bella Ninfa gli tinse la faccia, che haueua le vene tutte gonfie di vino, con sanguigne more, di che egli rise, e mostrò di hauerne piacere, poscia che su suegliato. Et pareua, che queste bestie non volessero dire quello, che sapcuano se non sforzatamente. Onde si legge che Mida Rè della Frigia volendo già intendere alcuna cosa non troppo manifesta a gli huo mini, fece la caccia vn pezzo ad vno di questi Sileni, & lo prese all'vitimo all'odore del vino, ch'egli largamente sparse in certo fonte, qual Paulania scriue, che a'suoi tempi ancora era mostra-

Barcho ca po delle Mu

Acqua po fa ne lui

Paufania.

Mide R



Imagine di Bacco significante li effetti del vino, del quale su l'inuentore; & secondo Macrobio li vary effetti del Sole essendo da lui per il Sole inteso, cioè la varietà delle stagioni dell'anno: & animali à lui sacrati.

to per questo. E Plutarco riferisce, che quel Rè intese da Sileno, Plutares. che meglio assai era all'huomo morir presto, che viuer lungamente . Hassi appresso di Plinio, che nell'Isola di Paro, donde veniua quel bellissimo marmo bianco spezzandone alcuni vn gran pezzo, vi trouarono dentro la imagine di Sileno. La qual facilmente saprà come fosse fatta, chi oltre a quello, che ne hò detto hora vedrà quello, che difegnando la imagine di Pan, io dissi già de'Satiri:perche Paulania scriue, che questi erano detti Sileni, poscia che erano vecchi, conciosia che inuecchiauano, & moriuano, se bene erano stimati Dei. Leggesi appresso di Diodoro, che in due modifurono fatte le statoe di Baccho, & era l'una assai seuera con barba lunga, e l'altra bella, di faccia allegra, delicata, & giouine; intendendo per quella, che'l vino beuuto fuori di misura fa gli huomini terribili,& iracondi,e per questa, che gli fa lieti, e giocondi beuuto temperatamente; lasciando hora da parte, che non sia stato vn Baccho solo, ma due, ò forse anco trè, perche ciò sarebbe più tosto volere scriuere historia di lui, che dipingerlo. Macrobio, il quale, come hò già detto altre volte, vuole che per tutti i Dei siano intese le virtù del Sole, intendendo pur'anco il me desimo di Baccho, dice, che fù la sua imagine fatta alle volte di fan ciullo, & alle volte di gionine, hora di huomo con barba, che sia giunto già alla età perfetta, & hora di vecchio, perche tutte queste diuerse età si veggono nel Sole. Conciosia, che al tempo del Solstitio dell'inuerno, quado già comiciano i giorni a crescere si possa dire, ch'egli sia piccolo fanciullo, & all'equinottio della Primauera ha già pigliato assai di forza, & è fatto giouine: & giunto ch'egli è al solstirio della Està, allhora che nó piu póno crescere i giorni, è huomo di età îtera, & ha la barba:ma perche da indi in poi comincia la sua luce a venirci macado, quasi có quella machino le sue for ze achora, è fatto poscia come vecchio. Et essedo alle statoe di Baccho aggiuto le corna ancora, hano voluto alcuni intedere per queste i raggi del Sole. Ma Diodoro scriue, che ciò era, perche Baccho fu il primo, che mostrasse a'mortali come haucuano da giugnere i Buoi insieme, mettergliallo aratro, & có questi coltiuare i cápi. Onde Martiano gli mette nella destra mano vna falce, che mostraua la coltinatione de i capi, come hò già detto nella imagine di Satur no, perche bisogna con questa purgare le viti, volendo che produ chino vua largamente, & nella sinistra vn vaso da bere,e lo descriue poi tutto giocondo,e piaceuole nello aspetto. Intendono alcuni

Diedere .

Rac cho in due modi.

> Baccho il medelimo . che'l Sole .

Corna de Baccho .

Martianos

A aa

Atheneo.

Persio. Catullo. Musonio.

Baccho in forma d Toro .

Vasi di cor 190 per bere

Theopom-

Lisimaco Re.

Statua di Selenco.

Senecal.

per le corna l'audacia, come che'l bere assai faccia gli huomini at diti, audaci, & insolenti ancora molte volte, che così dice Filostra to, Festo, e Porfirione. Ma Atheneo meglio di tutti mostra con l'autorità di molti de gli antichi gli effetti diuersi, che fa il vino in noi, quando è beuuto temperatamente, e quando ne beuiamo fuori di misura; & da Persio si raccoglie, da Catullo, & da altri Poeti, che ne i sacrificij di questo Dio vsauano i corni. Et Musonio a que sto proposito così scriue. Non solamente surono date le corna à Baccho, ma fu egli anchora da alcuni Poeti chia mato Toro, perche finsero le fauole, che Gioue mutato in serpente giacesse con Proserpina sua figliuola, laquale perciò fatta grauida partorì poi Bacco in forma di Toro, onde appresso de i Ciziceni la imagine sua fu con faccia di Toro, forse perche gli antichi beeuano con le corna de i Buoi, ouero có vasi fatti di corno, cóciosia che Theopompo scriue, che in Epiro erano buoi con le corna tanto grandi, che se ne faceuano i vasi intieri da bere, a i quali accommodauano di sopra all'intorno della bocca chi vn cerhio d'oro, & chi d'argento: e seguita prouando poi per lo testimonio di molti, che vsarono gli antichi le corna de i buoi in vece di vasi per bere, onde gli Athenie si ancora beeuano con certi vasi di argento fatti in foggia di corni. Hanno oltre di ciò voluto alcuni, che per le corna intendiamo cer ti pochi capelli, che da ambe le parte del capo scendeuano giù comea di nostri veggiamo hauere i Sacerdou Armeni, li quali poi sono rasis sopra la fronte, & alla nuca. E così vogliono intender, che fosse fatta la statoa di Bacco, & non che veramente hauesse le corna. E dicono che Lisimaco Re su perciò parimente satto con le corna, come si vede in alcune sue medaglie antiche. Et alla statoa di Seleuco, che fu cognominato Nicatore, furono ancho fat te le corna, come riferisce Suida, non già per questo, ma perche essendo fuggito vn Toro da Alessandro, che era posto per sacrificarlo, ei lo prese per le corna, & lo tenne fermo. Che Bacco poi hauesse le chiome lunghe lo mostra Seneca, quando così dice,

Senza vergogna sparge i lunghi crini
Baccho lascino, e molle, e lieui Thirsi
Porta scuotendo con tremante mano,
Nè si vergogna andar con lento passo,
E trarsi dietro l'ampia, e lunga veste,
Ornata tutta di barbarico oro.

Percio-

Percioche lo vestirono alcuna volta di habito feminile, come lo Chere de fa Filostrato nella Tauola di Ariadna, quando lo dipinge, che vada à lei con bella veste, porporea, lunga, e grande, & coronato di role, Nè bilognaua farlo in altra guisa in quello atto amoroso, perche egli andaua per congiungersi amorosamente con Ariadoa, quando fu abandonara da Theseo, onde questi tutti, che quali sempre erano con lui, come femine ardite, e feroci, diuerse vaghe Ninfe, Sileni, Satiri, Siluani, & altri fimili ( li quali come scriue Strabone, erano ministri, & seguaci di Baccho, & chia mauansi il choro, e la compagnia di Ariadna, intagliata già in marmo bianco da Dedalo in Creta), lo segitauano gridando con voci liete, come si legge appresso di Catullo.

Ariadna

Catallo.

Andauano scotendo i verdi Thirsi Alcuni, alcuni le squarciate membra Del Vitello portauano, una parte Con ritorti serpenti si cingeua, Et una parte ne le caue ceste Portando celebrana i bei misteri, I misteri da gli empi indarno cerchi. Chi percoteua con le aperte palme I risonanti timpani, o con verghe Di rame facea lieue, e piccol suono. E chi faceua l'aria rimbombare Con strideuoli corni, e facean molti De le straniere tibie vdir il canto.

Questi erano quasi tutti misteri di Baccho, & cerimonie, che vlauano nelle sue feste, le quali da principio furono celebrate con pompa tale. Era portata innanzi vn'Anfora di vino con rami di vite, & la seguitaua chi si traheua dietro vn capro : poi veniua chi portaua vna cesta di noci, & in vltimo era il Phallo, che fu la imagine del membro virile. Così la racconta Plutarco, oue parla della cupidigia delle ricchezze, la quale cominciò a sprezzare quelle pouere cose etiandio ne'Bacchanali, & introdusse duo vasi d'oro, pretiose vesti, e carri con mascherate sontuose, come può vedere chi vuole appresso di Atheneo, che descriue vna di queste pompe Bacchanali ambitiosissima, rappresentata già per To lomeo Filadelfo, perche il riferirla hor'a me non feruirebbe altro

Aaa

Phalle.



Imagini di Bacco, & della pompa, feste, & cerimonie bacchanali, & l'habito delle Bacche, o Menadi sue seguaci, significante che li sacrifici bacchanali purgauan gl'animi das le colpe, come il vino li purga da pensieri.

الا وهم المراجع المراج

che di perdere tempo. Viarono anco di portare il cribro dato a Baccho, e posto tra le sue cose sacre; perche, come dice Seruio, credeano gli antichi, che giouassero molto i sacramenti di Baccho alla purgatione de gli animi, & che per gli suoi sacri misterij così fossero questi purgati, come si purga il grano col cribro. Et il Boccaccio riferifce, che credettero alcuni, che fosse fatta questa purgatione ne gli huomini con la vbbriachezza, la quale è il Sacramento di Baccho, perche passata, che sia poi questa, ò con il vomito, ò in altro modo, & rassettatosi il ceruello, pare che l'animo si habbii scordato ogni trauaglio, & spogliatosi tutti i noiosi pensieri rimanghi lieto e, tranquillo, come dice Seneca anchora, oue scriue della tranquillità dell'animo. Et hanno detto alcuni, che Baccho fu chiamato Libero Padre, perche beendo largamente l'huomo si libera da pensieri fastidiosi : & parla piu liberamente affai, che quando è sobrio. Mà sono stati altri, li quali hanno voluto, ch'ei fosse più tosto chiamato così dalla Libertà, della quale fu creduto Dio, perche, come scriue Plutarco, ei combatte già assai per questa. Da che venne, che vsarono gli antichi, come dice Seruio sopra Virgilio, di mettere nelle Città libere, per segno certo di libertà, il simulacro di Marsia; che su vno de'Satiri ministri di Baccho. Et si legge appresso di Plinio; che su posto in prigione Publio Munatio, perche leuò dalla statoa di Marsia vna ghirlanda di fiori, & a sè la pose in capo. Di Marsia hanno anco detto le fauole, ch'ei fu scorticato da Apollo, perche lo sfidò a sonare, hauendo trouata la piua, che su gittata via da Minerua : di che piansero tanto le Ninfe, e glialtri Satiri, che feceto con le lagrime loro quel fiume, che dal nome di lui fu detto Marsia. Ma la verità su, che questo era vn'eccellente musico, come riferisce Atheneo da Merrodoro, ritrouatore della piua, il quale come scriue Suida, vscito di ceruello si gitto nel fiume, & suida. quiui affogò, che su poscia dal nome suo detto Marsia. Et Pausania scriue, che nella rocca d'Athene su vn simulacro di Minerua, che batteua Marsia, perche haueua tolto sù la piua gittata via da lei. Ma ritornando alla veste di Baccho, dicono ch'ella era di donna, perche il troppo bete debilita le forze, & fa l'huomo molle, & eneruito, come femina. Onde Pausania scriue, che appres- Pausaniaso de gli Elei neli'arca di Cipsello era intagliato Baccho con la barba, con veste lunga giù infino a terra, e che stando a giacere in certo antro circondato da viti, & da altri arbori fruttiferi,porge-

Cribro de Bacche.

Vbbriaehezza sa cramento di Baccho.

Libero PA dre.

P-Munstio . Marfin -

ua vna

Baffareo.

ua vna tazza con mano. Leggesi ancora, che su dette Baccho Bassareo da certa sorte di veste lunga, ch'egli vsaua, & che vsarono parimente i Sacerdoti poi ne suoi sacrificij detta Bassara, da certo luoco della Lidia, oue si faceua, ouero dalle pelli delle Volpi chiamate Baffare in Thracia, che si metteuano intorno le Bacche sue seguaci, le quali percio furono parimente dette Bassare. Menade etiandio furono chiamate, che significa pazze,& furiose, perche nelle sue feste andauano con capei sparsi, & con Thirsi in mano, facendo atti da forsennate, per rappresentare ciò, che fecero quelle stesse, quando andarono con Baccho già da principio, allhora che mostrandosi tutto lasciuo, egli hebbe seco quasi vn' essercito di valorose femine, per opra delle quali, mentre che scorreua tutto il mondo oppresse alcuni Rè. Nè solamente delle pelli delle Volpi, si vestiuano quelle femine, ma delle Pantere ancora per lo più, & delle Tigri, portando in mano il Thirso, e spargendo le chiome al vento, le quali cingenano alle volte con ghirlande di Hedera, & alle volte di bianca Pioppa, perche fu questa creduta arbore infernale,& che nata fosse sù le ripe di Acheronte; & perciò la dettero gli antichi alle ministre di Baccho, perche ten nero lui pariméte per Dio dell'Inferno. Onde come ho detto già fin sero le fauole, ch'ei fosse nato di Proserpina, ilche è vero, ogni volta, che sotto il nome di costui s'intenda il Sole, del quale dissi nella sua imagine, come talhora ei si piglia per Dio infernale. E nel medesimo modo, ch'io hò dissegnato le Bacche, si fa spesso Baccho anchora, come lo descriue Claudiano, dicendo:

Pioppa ar bore infernale ·

Claudia-

Vien Baccho allegro, coronato, e cinto
D'Hedera trionfal, a cui le spalle
Cuopre d'Hircana Tigre horrida pelle.
Egli di vin poi madido col Thirso
Ferma le piante, e sì nel gir s'aita.

Ferola da ta à Baccho. Eusebio. Diodoro. Et questo, che qui dice Claudiano del Thirso, hanno detto altri della Ferola, che Bacco con essa si và sostenendo in piè, & l'hanno posta in mano a tutti quelli, che vanno con lui. Di che rende Eusebio la ragione, tolta da Diodoro, dicendo che concio soste cosa che già da principio beendo assai si imbriacassero gli huomini, & perciò come sorsennati, e pazzi venissero spesso à rumo re insieme, & con bastoni grossi e duri, si ferissero stranamente, onde ne moriuano molti, Baccho persuase loro, che in vece di duri

legni



Imagini di Bacco trionfatore, & inuentore del Trionfo, doppo hauer superata l'India, & del suo carro tirato da Tigri, & da Pantere con diuerse piante à lui sacrate, & molti animali ancora che significano la natura & effetti del vino & ebrietà.

Diodoro.

Trionfo ri eronato da Baccho

Pica data à Baccho.

Ghirlande trouate daBaccho. Haderal perche da

ta à Baccho.

Ciffo .

Thirfo.

Diodoro.

legni portassero le lieui ferole, perche se ben con queste si dauano poi non ne seguitaua male alcuno, perche la ferola è vna pianta alsai simile alla canna. & perche le foglie di essa sono gratissime à gli Asini, fu dato, come scriue Plinio, anco l'Asino à quel Dio, di cui era la ferola. Oltre di ciò scriue Diodoro, che Baccho siarma ua nelle guerre, & vsaua alle volte ancora di mettersi intorno le pel li delle Pantere, percioche non fuegli espre vbbriaco, ma cobattè spesso, e tanto valorosamente, che superò molti Rè, come Licur go, Pentheo, & altri: soggiogò tutta la India, donde ritornandosene vincitore sopra ad vn'Elefante menò bel trionfo. Nè si legge, che dinanzi à lui alcun'altro hauesse trionfato mai delle vinte guer re, & perciò à Baccho, come a primo trionfatore su consecrata la -Pica, vccello garulo, e loquace, perche ne i trionfi gridaua ogniuno, & ad ognuno era lecito improuerare, a chi trionfaua gli suoi vitij, & gridando gli si poteua dire ogni male, come scriue Suetonio di Cesare. Hanno ancora gli antichi dato a questo Dio la inuentione delle ghirlande, secondo Plinio, il qual dice, che ei fu il primo, che se ne facesse di Hedera. Onde Alessandro Magno vo lendolo imitare quando ritornò vincitore dell'India, fece che il suo essercito tutto si coronò di Hedera. Questa pianta fu data a Baccho per molte ragioni, come ne hanno scritto molti. Festo vuole. che ciò fosse, perche egli è così giouane sempre, come quella è sempre verde: ouero perche, come ella lega tutto ciò, à che si appiglia, così il vino lega le humane menti. Plutarco dice, che l'Hedera hà in sè certa virtiì, e forza occulta, la quale muoue l'humane menti di luoco & quafi l'empi di furore, si che senza bere vino paiono poscia gli huominivbbriachi. La Hedera da i Greci è chiamata Cisso; cissare, tirando le loro parole al nostro vso di dire, significa esser dato alla Libidine, & per questo scriue Eustachio che fu data la Hedera a Baccho per segno di libidine, alla qua le sono gli hnomini incitati assai dal vino, onde è per prouerbio anticho, che nulla può Venere senza Baccho, Quando rende Ma crobio la ragione del Thirso dato a Baccho, qual'era vna hasta con vno acuto ferro in cima, attorniata di Hedera, dice che, mostraua la Hedera douere gli huomini co i lacci della patienza legare l'ire, & i furori, onde sono tanto facilià fare male altrui, perche questa pianta cinge, e lega ouunque nasce. Scriue Diodoro, che chiamauano quelli di Egitto la Hedera pianta di Osiride, e gliele consecrarono come da lui ritrouata, enelle sacre cerimonie face-

\_ . .

uano più conto della Hedera (perche à tutte le stagioni hà le foglie verdi ) che della vite, la quale al tempo dello inuerno la perde . E fu questo da gli antichi osseruato ne gli altri arbori anchora , che stanno verdi sempre. & perciò à Venere consecrarono il Mirto, & il Lauro ad Apollo. Nè fù però Baccho coronato sempre di Hedera solamente, ma con le foglie del Fico ancora alle volte per memoria di vna Ninfa, la quale hebbe nome Syca, che appresso de Greci vale il medesimo, che Fico appònoi, amata già da lui, come dicono le fauole, & mutata poi in questo arbore, come si legge anco di Cisso fanciullo da lui pur'amato, che diuentò poi Hedera, & di Staphile Ninfa, che medesimamente su cangiata in vite, quando egli l'amaua, onde non è marauiglia, se gli furono poscia grate tutte queste piante, & se voleua spesso hauerne ghirlande in capo: oltre che delle medesime gli adornauano gli antichi il carro, lo scudo, le haste, e gli altari : & gli faceuano anco poi ghirlande col Narciso alle volte, & alle volte con moltialtri diuersi fiori, come lo descriuono i Poeti; & Diodoro scriue, che al tempo della pace ne i giorni solenni Baccho portana belle veste, molli, delicate, e tutte dipinte a fiori. Et a ragione fu lua pianta la vite, come quella, che più si confà con lui di alcuna altra; perche se Baccho mostra il vino spremuto dalle vue, che nascono dalle viti, che altro si può dare a costui, che più gli sia proprio della vite? Per la quale causa Statio finge il suo carro coperto, e circondato tutto di vite, statio. quando dice.

Già s'aunicina à le materne mura Baccho col carro tutto circondato, E coperto di vite : le Pantere Da l'un lato, e da l'altro van con lui E leccano le briglie, e gli altri arnesi Di vino aspersi le veloci Tigri.

Del carro dato à Baccho rende il Boccaccio questa ragione, che il troppo vino fa spesso così aggirare il ceruello à gli huomini. come si aggirano le ruote de'carri, di che oltre alla proua, che se ne vede tutto dì, sa anco fede certa nouelletta assai piaceuole scrit ta già da Timeo Taurominitano, & riferita da Atheneo nelle sue cene, di alcuni giouani di Agrigento Città della Sicilia, li quali ragunatisi a banchettare insieme in certa casa vna sera, tanto beuerono, & imbriacaronsi di si fatta maniera, che cominciò loro à pare re di

Timeo Tan romini ta. Nouella piacenole. Vbbriashi foloni .



Imagine della Naue di Bacco, del monte Timolo di Lidia delle Bacche per quello scorrenti, & de Corsari Tirrheni captori di Bacco da quello tramutati in Delsini per levo missatti, signisicanti li viti, & peccati sar perder all'huomo la ragione.

re di essere su vna Galea, la quale fosse stranamente agitata dalle turbate onde del mare: e così si voltò loro il ceruello, che anco il di seguente pensauano tutti di essere in gran fortuna di mare: e temendo no forse la Galea andasse à fondo, gittarono fuori dalle finestre letti, tauole, bache, casse, & ciò che si trouarono della masseri tia di casa, paredo loro, che'l nocchiero lo comadasse per allegerirla. Onde i Sergenti della giustitia non sapendo, che ciò fosse etraro no colà dentro, e trouarono tutti que giouani trattisi chi quà, chi là per terra, che niente sentiuano; & hauendogli tanto scoffi, che paruero destarsi pur'vn poco, dimandarono loro, che volcuano fare; & esti resposero, che'l trauaglio del mare gli haueua si forte stancati, che non poteuano più, gionta la fatica, che haueuano fatta di mettere suori di Naue le tante robbe, che la caricauano troppo: & io, disse vn di loro, per la gran paura, che hò hauuta, mi sono tirato quà sotto coperta. Quelli Sergenti voleuano pure fargli rauuedere della loro follia, ma visto, che perdeuano tem po, se ne andorono, hauendo detto loro, che si guardassero all'auenire di bere più di quello, che hauessero bisogno. Et i giouani stupidi pur'anco; vi ringratiamo, dissero, & se mai potiamo vscire di tanta fortuna, seguitò vn di loro, & arrivare à saluamento in porto, vi porremo, poscia che saremo ritornati alla patria, frà gli altri Dei del mare, riconoscendo la salute nostra da voi. Et durò la buona vbbriachezza molti di: onde quella casa fu chiamata sempre la Galea. Era tirato il carro di Baccho da Tigri, & da Pantere, perche il vino fa gli huomini feroci, e terribili, come è la natura di questi animali . Filostrato dice, che vanno le Pantere con Baccho, perche sono animali caldissimi, & che leggiermen te saltano, come faceuano le Bacche, & come sono gli huomini so uente riscaldati dal vino più assai, che no è di lor natura. Et descriue la sua Naue, che hauesse la prora in forma di Pantera, & che le fossero appesi all'intorno di fuori molti risonanti ciembali : nel mezo era piantato vn lungo Tirso in vece di arbore, alla cui cima erano attaccate le porporee & risplendenti vele que era tessuto con oro Tmolo monte della Lidia, & le Bacche, che quiui andauano scorrendo. Era questa Naue di sopra tutta coperta di verde Hedera, & di Vite con bellissime vue, che pendeuano da vetdi rami, & di sotto dal più basso fondo spicciana fuori vn fonte di suanissimo vino, del quale beenano largamente tutti quelli, che erano quiui. Così dipinge Filostrato la Na-

Cafa detta Galea. Pătere perche cŏ Bac cho.

Naue di Baccho.

Filoftrato ..

· we di

ue di Baccho, nella tauola, ch'ei fa de'Corsali Tirrheni, quali

Plutareo .

Vitello Squarciato melle cerimonie di Baccho .

pensando di hauer fatto vna buona preda di questo Dio giouinetto anchora, & quasi fanciullo, furono da lui mutati in tanti Delfini. mentre che lo voleuano condurre in parte diuersa da quella, oue egli dimandaua di andare, come ne racconta Ouidio la fruola interamente, dicendo che Baccho aunedutofi dell'inganno di coloro. fece subito fermare la naue, & veniua la Hedera in copia si grande che legò tutti i remi, & si distese per l'arbore, per l'antenne, e per le vele, & à sè cinse il capo di verdi rami di vite con l'vua attaccate, e tenendo il Thirso in mano mostrossi accompagnato da Tigri, da Pantere, & da Liopardi, di che que'persidi Corsali hebbero sì gran paura, che si gittarono in mate, oue furono poi Delfini, come hò detto. Vedesià tempi nostri anchora quasi la medesima Naue fatta à bellissime figure di Musaico in Roma nella Chie sa di Santa Agnese, che su già tempio di Baccho. Hanno detto le fauole anco di costui, che quando egli era fanciullino, le Parche lo cinsero con ferocissimi serpenti, che senza offenderlo punto gli andauano per lo petto, e per la faccia. D'onde venne poi, che le Bacche celebrando le sue cerimonie maneggiauano gli serpenti senza sentirne alcuna offesa, come scriue Plutarco nella vita di Alessandro, quando parla di Olimpia sua madre, alla quale parue di effere stata fatta grauida da vn serpente : il che fu creduto anco dalla madre di Scipione, secodo che riferisce il medesimo Plutar eo, perche fu vista vna gran biscia entrarle souente in camera, Della cerimonia, ch'io dissi di maneggiare i Serpenti, intele Catullo, quando de i ministri, e seguaci di Baccho disse, che alcuni si cingeuano con serpenti : sì come mostrò vn'altra misteriosa cerimonia anchora, dicendo che portauano alcuni le membra dello squarciato giouenco. Imperoche si legge che Pentheo Redi Thebe fu sprezzatore di Baccho, & delle sue cerimonie, nè voleua che fossero celebrate in modo alcuno, di che egli così si vendicò, che alla madre di lui, & alle altre fe mine, che celebrauano le feste bacchanali, lo fece parere vn giouenco, ouero vn cinghiale, come dice Ouidio, che venuto fosse a turbare le sacre cerimonie; onde gli furono intorno subito tutte, & lo squarciarono in pezzi, li qua li portarono poi in mano, mentre che furiosamente andauano scor rendo liete della vendetta: & per memoria di questo soleuano le Bacche alle volte nelle feste del lor Dio stracciare vn vitello,e portarsene ciascheduna vno de'stracciati membri. La quale cosa si potreb-

Tibullo.

potrebbe forse dire, che fosse fatta per rappresentare quello, che raccontano le fauole, che fece Tifone con i compagni di Osiri, per che questi era in Egitto quel, che su Baccho appresso de i Greci: onde Tibullo a lui dà tutto quello, che già habbiamo detto di Baccho, & lo descriue così, dicendo;

Il primo, che l'aratro unqua facesse Osiri su, e il primo che mostrasse Come la terra à coltinar s'hanesse.

E come quella poi si seminasse

Mostro pur anco, e quando i dolci frutti Ne l'arbor sconosciuto l'huom trouasse.

Impararono già da costui tutti

Gli altri di maritar la debil vite Al palo, accio che meglio poscia frutti,

E di tagliar que rami onde impedite Son le forze à la pianta di produrre L'vue cotanto da mortai gradite.

Perche di queste al tempo suo mature Spremono i rozzi piedi il dolce succo, Come insegnò di fare Osiri pure.

E dopò per alcuni versi seguita così,

In te mai non si vede segno Osiri

Di mestitia, e da te stan lunge sempre. I pensier tristi, il pianto, & i sospiri.

Ma bel choro cantando in liete tempre

Tuttania l'accompagna ounnque vai, Si ch'amor, gioco, erifo è teco sempre.

Tu sei ornato di bei fiori , & hai

La fronte sinta d'Hedera, e dorata Veste, ch'à terra và, dietro ti trahi.

Di porpora tal'hor ancho t'è data,

E t'accompagna con soaue suono La caua Tibia , e la Cesta ingombrata

De mistery, ch'occulti sempre sono.

Trouasi questo Osiri fatto alle volte da gli Egittij in forma di sparuiere, vecello, che vi vede benissimo, e vola velocissimamen-

Osiri in for madi spar uiere.

bb t

te, come fà anco il Sole, di cui egli era imagine. Onde più fouen-

Ofiri veci-(o.esbrana

te anco lo fecero pur'in Egitto, come scriue Plutarco, in forma di huomo, che hà il membro natutale dritto & vn panno rosso intorno. Di che renderò la ragione poco di fotto, quando metterò mano à Priapo, che su parte, e membro di Osiri. Perche di costui si legge, che Tifone suo fratello, hauendo fatto vna congiura di molti contra di lui, l'vecise, e fattolo in molti pezzi, lo distribuì tutto fra'congiurati,dal membro virile in fuori,che non volle alcun di loro, & fu perciò gittato nel Nilo, che se lo portò via. Iside sua moglie addolorata per la perdita del marito, di cui non sapeua che diuenuto fosse, & l'haueua cercato già buona pezza, subi to che questo intese, andò cotra Tisone, & lo vinse, e recuperò da' congiurati le membra partite infra di loro, le quali ripose tutte insieme ordinatamente, e non vi trouando quello, che fu gittato nel Nilo, ne fu dolente fuor di modo, & ordinò, che nell'auenire, la imagine sua fosse rinerita, & adorata con molte cerimonie, come su poi sempre sotto il nome di Priapo. E per memoria di tutto questo or-Cerimon ie dinò anco, che ogni anno a certo tempo con folenne cerimonia piangendo, & lamétandosi si andasse cercando Osiri, & indi à poco si facesse poi festa, con allegrezza grande, portando in volta có solennità vn bel fanciullo, che rappresentasse Osiri già trouato. On de, perche questa cerimonia si rinouaua ogni anno, Lucano disse di costui, ch'ei non era cercato mai tanto, che bastasse. Et di Horo auuenne quasi anco il medesimo, che Iside sua madre lo pianse vn pezzo pensando di hauerlo perduto, ma pure lo ritrouò poi, & funne molto allegra. Per costui, che fu parimente adorato in Egitto, alcuni, come Macrobio, hanno voluto intendere il Sole, & che dalui fiano state dette Hore quelle piccole parte del tempo, che misurano il di. Et alcuni altri hanno inteso il mondo. Era il suo simulacro di giouane, che teneua con l'una mano le parti vergognose di Tifone, perche si legge ch'ei lo vinse; nè lo vecise già, ma ben rese vano ogni suo potere, anchora che mutato in Crocodilo fuggisse da lui. Onde su vna legge in Apollinopoli Città dello

> Egitto, la quale comandaua, che non fosse hauuto rispetto alcunoà Crocodili, ma gli cacciasse ognuno, & ne ammazzasse più che poteua, e tutti quelli, ch'erano presi, e morti, erano posti dinanzi del tempio di Horo. Di Tifone finsero le fauole, come

> recita Apollodoro, ch'ei fosse generato dalla Terra, à vendetta de'

di Ofiri .

Lucano . Horo .

Tifone.

Giganti ammazzati già da i Dei del Cielo. Egli era di due nature, humana



Imagini di Tifone fratel d'Osiri, & di Horo figliuolo d'Osiri' che è Bacco appo i Greci, qual Horo superò il detto Tifone benche in Crocodilo tramutato; con l'Hippopotamo, & Sparauiere hieroglifici denotanti la virtù combattente & resistente al male, & ch'al fine lo supera e conculca.

Platone .

humana, e bestiale. Onde Platone parimente nel Fedro lo chiama ua bestia di molte nature, ardente, e furioso; & auanzaua di gran dezza di corpo, & di forza quanti fossero mai nati dalla terra. Il di sopra era in forma di huomo tutto coperto di penne tanto gran de, & alto, che andaua sopra à tutti i più alti monti, e toccaua souente col capo le stelle, & distendendo le braccia arriuaua con l'vna mano all'Occidente, e con l'altra all'Oriente, & da quella, & da questa vsciuano cento serpenti, che porgenano le teste innanzi. Le gambe erano serpenti, che ne haueuano de gli altri attorno, quali andauano auuoglendosi sù pel terribile corpo tanto, che arriuauano all'alto capo, quali copriuano horridi, e squalidi crini, che pendeuano giù per lo collo, & per le spalle, e tale era anco la barba, che discendeua dal gran mento sopra l'ampio petto: gli occhi erano terribili, e sfauillauano, come fossero stati di fuoco, & la larga bocca versaua parimente ardentissime fiamme. Di costui hebbero tanta paura i Dei Celesti, perch'ei si era voltato contra di loro, gittando pietre infocate verso il Cielo, che fuggirono in Egitto, nè qui si tenero sicuri prima, che fossero mutati in diuersi anima'i, come di molti hò già detto nelle imagini fin quì segnate. Ma pure fu vinto alla fine da Gioue, secondo Apollodoro; ouero, come altri hanno voluto, ch'io dissi poco di sopra, da Horo, ilquale se bene hebbe nome diuerso fu però il medesimo che Ofiri. Onde in Hermipoli Cutà dello Egitto faceuano l'Hippopotamo con vn Sparuiere, che lo combatteua standogli sopra, e per quello intendeuano Tifone imagine di tutto il male, che viene dal la terra, & perquesto la virtù chegli resiste, e rende vano ogni suo furioso impeto mostrata per Osiri, ouero Horo, che sono perciò il Sole, si come per altre ragioni furono Baccho, per le quali come di Osiri fu detto in Egitto, che Tifone lo tagliò in pezzi, cosi dissero i Greci, che i Titani fecero il medesimo di Baccho. Et questo era ch'io dissi, che rapresentauano forse le Bacche con le membra dello squarciato vitello. Ma che Baccho foste veciso da' Titani, fatto in pezzi, e cotto, & di nouo poi ritornato insieme, e tinto di gesso, perche piu non fosse conosciuto, come riferisce Suida, fignifica che le vuesono peste, e tutte rotte da' Contadini, che ne spremono il vino, il quale bolle purgandosi ne i gra vasi non solamente di legno, ma di pietra ancora, e talhora di gesso, & pare quasi cuocerlo, e lo cuocono ancho alcuni, come che cosi poscia si conserui meglio; & sono dopò riposte insieme le stracciate membra,

Bassho sbranato .



Imagine de Horo Dio delli Egiti i, che è Priapo, & Bacco ancora, ilquale viene inteso per la virtù seminale, & per il Sole; con il disegno del Disco significante la rotondità del mondo, che viene dal Sole illuminato, & à cui il Sole influisce la virtù sua. membra, perche la vite al tempo suo riproduce le vue intere. Ol-

Bacchocon le Dee Eless fine.

Porfirio.

Suidas Briapo.

Cerimonia de Bascha mali

tre di ciò, perche Baccho era anco creduto da alcuni de gli antichi esfere quella virtù occulta, che à tutte le piante dà forza di produrre gli maturi frutti,scriue Herodoto, che egli fu Nume famigliare alle Dee Eleusine, & che andaua spesso con loro. Queste erano, come dissi già, Cerere, & Proserpina, le quali erano credute fare, che lo sparlo seme germogliasse. Et leggesi appresso di Pausania parimente, che gli Atheniesi haueuano nel tempio di Cerere frà gli altri simulacri quel di Baccho anchora, il quale porgeua con mano vn'ardente face. Onde Porfirio diceua, secondo che riferisce Eusebio, che à Baccho erano fatte le corna, & lo vestiuano da femina, per mostrar, che nelle piante sono ambe le virtù di maschio, & di semina; e ben che si legga della Palma, che hà l'vno, e l'altra, & che malamente produce, se non sono ambe accosto insieme; nondimeno si vede, che generalmente ogni pianta produce le foglie, e i frutti da sè, fenza che altra le congiunga, il che non è de gli animali, perche questi non ponno generare, se non si congiungono insieme il maschio, & la semina. Da che venne forse, che le fauole fingessero Priapo esser nato di Baccho, per mostrare la intera virtù seminale, che piglia sua forza dal Sole così nelle piante, e nelle altre cose prodotte dalla terra. La quale cosa fu anco intesa nella imagine di Osiri, che io disegnai poco di sopra, mostrandoil panno rosso, che haueua intorno, quel celeste calore, qual dà forza al feme fin nelle viscere della terra. Et Sui da scriue, che Priapo è il medesimo che Bacco, il quale in Egitto era chiamato Horo, la cui imagine era in forma di giouane, che tiene vno scettro con la destra, come ch'ei sia Signore di ciò, che ci nasce in questo mondo, & con la sinistra il membro naturale dritto,e disteso, perche la occulta virtù seminale viene da lui; hà le ali,per mostrare quanto ei sia veloce, e gli stà à canto il disco, che era certa cola larga, schiacciata, e rotonda fatta di pietra, ò di metallo, con la quale si essercitauano gli antichi gittandola in alto, e mostraua quiui la rotondità dell'vniuerso; perche il Sole, che di lui s'intende, per gli tre, ch'io diffi, circonda il mondo. Et per mostrare quanto fossero Baccho, & Priapo conformi insieme, ò forse ancho vna medesima cosa, vsarono gli antichi nelle feste Bacchanali di portare al collo la figura del membro virile fatta. del legno del fico, & chiamata da loro Phallo, la quale fecero anco dapoi di cuoio rosso, come riferisce Suida. & attaccatasela dimanzi

nanzi tra le coscie andauano con questa saltando in honore di Bactho, & erano dimandati allhora Phallofori. Si copriuano ancho la faccia con sottilissime scorze di arbore, ò con qualche pelle, & si cingeuano il capo di Hedera, ò di Viole. Herodoto scriue, che in vece di questo fu trouato da gli Egittij di fare alcune piccole statoe, lunge vn cubito solamente, col membro naturale disteso,e grande quasi più di tutto il corpo, le quali portauano le donne in volta à certi tempi per gli Villaggi sù certi piccoli carretti fatti a posta per questo, con le piue innanzi cantando in honore di Baccho. Et il medesimo secero poi ancho le Donne Romane, che portarono questo membro in volta con solenne pompa, & per lui furono ordinate molte cerimonie, le quali taccio per degni rispetti, oltre che dinulla seruono a disegnare la imagine di Priapo, che fu di fanciullo grosso, brutto, e mal fatto con la insegna virile gran de, quanto tutto il resto del corpo, simile alle piccole statoe, ch'io diffi pur mò, come le descriue anco Suida, il quale dice, che Giunone toccando il ventre a Venere lo fece nascere tale per dispetto di Gi oue suo marito, che ne l'haucua ingrauidata, benche si legga anchora, che Baccho fu padre di Priapo, come hò detto di sopra, & che riferisce Theodorito, il quale di ciò rende la ragione dicendo, che per Venere s'intende il piacere lasciuo, & per Baccho il calore del vino beuuto senza misura, & che quando questi d'uer si si congiungono insieme, ne nasce Priapo, perche tale si leua, & si fà vedere, che giaceua prima, nè si sapeua forse che vi fosse. Simileà costui, anzi pure il medesimo, fu il Dio Mutino, che stando assiso mostraua parimente il gran membro, & andauano le nouelle spose prima, che accompagnarsi con lo sposo, à sederglin grembo con solenne cerimonia, volendo mostrare in quel modo di dare à colui il primo fiore della virginità, come scrisse Varrone, & l'hà riferito Latiantio, e Santo Agostino nel a Città di Dio. Fu anco Priapo detto da gli antichi Dio de gli horti, e fatto perciò in forma di huomo con barba, e chioma rabbuffata, tutto nudo, & che nella destra habbia vna torta falce, come lo descriue Tibullo, fingendo dimandargli, onde sia, che i giouinetti belli amino lui non punto bello, nè ornato,& dice così tirando i suoi versi in lingua nostra.

Phallefori.

Merodoto.

Pringe.

Mutino Die.

Varrone.

Lattantio.

S Agostino.

Dio de gli
horti

Tibullo .



Imagine di Priapo Dio delli Horti. & del membro virile, & dell'Asino, & del Becco à lui sacrati, essendo inteso per la viriù seminale è generativa. È Dio punitore de Lidri, & del surto significato nella falce, & li animali sono segno di potente generatione.

Deb se tu possi hauer almo Priapo
Ombrost tetti sì che neue, o Sole
Non venga vnqua à toccarti il nudo capo.
Dimmi con che arte fai tù, che ti vole
Ogni bel giouinetto si gran bene,
E quanto può tiriuerisce, e cole?
Non sei già bello, & hai di sqallor piene
L'inculte chiome, e barba rabbuffata,
Che t'ami ogn' vno dunque donde viene?
Tù così nudo vai à l'agghiacciata
Stagion del freddo Inuerno com'al Sole
De la rouente state inarsicciata.
Furono tutte quest e mie parole,
E mi rispose con la falce in mano

Così di Baccholarustica prole.

Lo vestirono alle volte anchora con vn panno, ch'ei teneua raccolto con mano, & portaua nel grembo frutti di ogni sorte. E gli
fecero ghirlande di tutto quello, che nasceua ne gli horti, alla guar
dia de'quali si staua con vna lunga canna sù la testa per ispauentare gli vccelli, sì come minacciaua col gran Menchione, che teneua con mano à chi sosse andato per inuolare alcuna di quelle cose,
che da lui erano guardate. Onde Horatio, quando vuole descriuerlo, così lo sà dire di se medesimo:

Horatie

Potea servir già quando il fabro m'hebbe,
Che dubio so lo fece star souente.

Perche non sà che farne, & hor vorrebbe
Vederne fatto qualche scanno, pensa
Che far Priapo assai meglio sarebbe.

A questo si risolue, e si dispensa
L'opra sua, che me fa, ch'l Dio son stato
Poi à i ladri, e à gli augei di tema immensa.

Peroche, della incurua falce armato
La destra, porgo à i ladri assai spauento,
E colmembro, onde ognun di voi è nato.

La canna poi ch'in test a hauer mi sento Piantata, fa, ch'ogni importuno augella Eugge da gli horti ratto come vento.

Potrassi fare anco talhora l'Asino con Priapo, perche glielo sacrificorono gli Antichi, come vittima à lui propria, ò per la simiglianza, ch'era fra loro del gran membro, secondo che riferisce Latrantio: ouero per l'odio, che portaua colui à questa bestia, perche l'Afino di Sileno con l'importuno suo raggiare gli disturbò il piacere, ch'ei si apparecchiaua di cogliere di Vesta già vna vol ta, che la trouò addormentata in certa festa della gran Madre, come racconta la fauola riferita da Ouidio; ouero perche come pongono quelli, che scriuono delle stelle del Cielo, frà le quali due nel segno del Granchio furono dette Afinelii, vn' Afino insuperbito già per la fauella humana, datagli da Baccho in premio di hauer lo portato oltre à certo fiume, venne à contesa con Priapo della grandezza del membro naturale, & lo vinfe, ma con suo grauissimo danno, perche Priapo sdegnato di ciò l'vecise: & forse che imitarono questo dapoi gli antichi, sacrificandogli l'Asino. In Egittto, quando voleuano mostrare questo Dio ne'loro sacri segni, faceuano vn Becco, perche si legge di questo animale, che nato di sette di solamente comincia à montare, & è apparecchiato al coito quasi sempre; onde non è marauiglia, che per lu fosse mostrato il membro, che si adopra al generare, adorato da gli antichi sotto il nome di Priapo. E col medesimo animale su anco mostrato Baccho alle volte: perche trouasi ch'egli si cangiò in questo, quando con gli altri Dei fuggi dalle mani di Tifone in Egitto . Apollodoro scriue, che Gioue mutò Baccho ancor fanciullino in capretto per nasconderlo da Giunone, & che lo mandò per Mercurio alle Ninfe à nudrire, & perciò fu il Capro poi sempre vittima molto grata à Paccho; ò pur fu forse perche questa bestia è grandemente noceuole alle viti. Oltre di ciò si legge. che fu posto talhora in mano a Baccho vno scettro col membro virile in cima, che mostraua forse il commune potere, che haueua Priapo con lui, benche ne rendono alcuni certa altra ragione così poco honesta, che non mi pare di douerla dire, se bene la riferisce l'interprete della prima oratione di Gregorio Nazianzeno contra Giuliano Apostata, & l'acenna anco Theodorito Vescouo Cirense. Ma dirò più tosto che la forma del membro detto già

Becco per Priapo.

Apollodoro

Capro dato à Baccho.

Cregorio
Nalianleno .

tante

Degli Antichi.

395

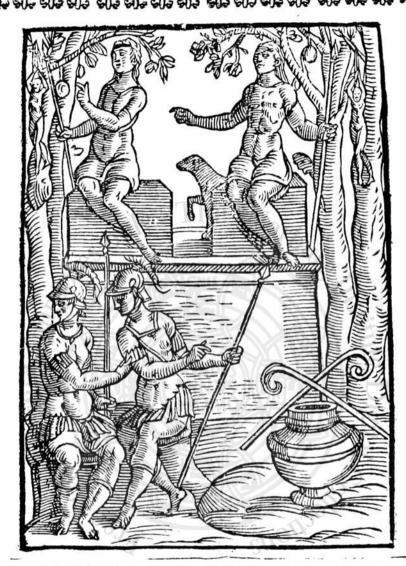

Imagini delli Dei Lari, cioè custodi delle priuate case, & delle particolari Città, & inuestigatori de fatti humani, ouero Dei noceuoli. & imagine delli Dei Penati, & hieroglisico loro, dinotanti ancora loro Dei familiari, & custodi delle Città & case de priuati.

396

tante volte apparue in casa di Tarquinio Prisco sul focolate, come recitano le historie, d'onde una serua della sua moglie detta Ocrisia, che quiui era stata assisa, se ne leuò graujda di vn figliuolo, ch'ella partori poi al suo tempo, & fu alleuato con diligenza grande, come ch'ei fosse stato conceputo del seme del Lare Dio domestico, e perciò hauette di effere grande huomo, come fu, che fu Rède'Romani detto Servio Tullo. Erail Lare, ouero i Lari, perche erano molti, certi Dei, ò piu tosto Demonij, adorati da gli antichi nelle proprie case, come custodi diquelle, in certo luoco à questo deputato oltre al focolare, del quale disti già, che perciò era detto Larario, ou'crano anco delle altre imagini, come si legge ap presso di Lampridio, che Alessandro Imperadore di Roma hebbe due Lararij. Nell'vno, che era il maggiore, teneua Apollonio, Abramo, & Orfeo, & haueua nell'altro, che era il minore, Cicero. ne, & Virgilio. Nè erano i Lari custodi delle private case solamete, ma di tuttta la Cittade anchora, & de i campi etiandio fuori alla Villa, come mostra Tibullo, quando dice.

Lampridie

Tibulle.

Et voi Lari custo di già de ricchi.

Hor de poueri campi, i vostri doni

Accettate, c'humil vi porgo, e sacro.

Figure offerteat La

Onde furono adorati souente sù i crocicchi delle vie, oue appendeuano loro in certi di alcune palle, & figurette di lana ; quelle erano per gli serui, oueste per gli altri; & tante ne metteua ciascheduno delle vne, & delle altre, quanti erano tutti di casa, accioche venendo i Lari si appigliassero a queste, ne faceffero poi male alle persone; perche credettero alcuni, ch'eglino fossero Demonij d'inferno, li quali venuti sopra terra allhora, ch'erano celebrati alcuni di per loro, haurebbono fatto del male alle persone; se trouato non hauessero da trastullarsi intorno alle figurette, ch'io dissi. O veramente fu fatto questo da gli antichi, perche alcuni altri di Cero, che i Lari erano le anime nostre vscite già de'corpi mortali, le quali veniuano a queste feste, & bisognaua, che trouassero qualche corpo, oue riposare, che l'vno, e l'altro si raccoglie da Festo. Ma per lo più erano stimati i Lari certi Demonicustodi privati delle case, & erano perciò fatti in forma di giouanetti vestiti con pelle di Cane, che habbino a'pie di pur anco il Cane; volendo gli antichi mostrare per questo animale, ch'eglino erano fideli, e diligenti guardiani delle case, formidabili,

Lari .

Cane co'-Lari. midabili a gli stranieri, & piaceuoli a'domestici, come apunto sono i cani, secondo che Plutarco riferisce; & Ouidio parimente haueua già scritto il medesimo rendendo la ragione, perche il cane fosse co i Lari . Li quali erano anco alle volte vestiti con panni fuccinti, & riuolti sopra la spalla sinistra, in modo che vengono fotto la destra, per esfer più spediti al loro vsficio, qual'era, come dice il medesimo Plutarco, di andare cercando tutto quello, che faceua ciascheduno, & spiare con diligenza tutte le opere humane, accioche per loro fossero poi gastigati gli empij, & maluagi huomini de'misfatti loro. A questi Lari furono simili i Penati, Penati. almeno nel guardare le città, & hauerne buona custodia: & alcuni vollero, che appresso de'Romani fossero Gioue, Giunone, e Minerua. Altri dissero, che furono Apollo, e Nettuno, li quali fecero le mura a Troia. Cicerone scrisse, che Penati erano certi nu- Cicerone. mi nati nelle private case, & adorati nelle più secrete parti di quel 1:. Onde Demifonte apprello di Terentio dice di volere andare a casa a salutare i Penati, per ritornar dapoi alla piazza alle facende: & quindi si vede, che questi etiandio non meno de i Lari stauano dimesticamente nelle case; & la imagine loro, come scriue Timeo Historico, furono due verghe di ferro lunghe, & intorte, come quelle, che teneuano gli indinini in mano, quando pigliauano augurio, con certo vaso di terra : e tenenano gli antichi queste cose frà loro sacri misterij. Leggesi appresso di Dionisio, che in certo piccolo tempio, poco lunge dal Foro Romano, furono due figure di giouani, che sedeuano, & haueua in mano ciascun di loro vn Pilo, che era certa hasta vsata già da'Romani in guerra, con lettere che diceuano, Dei Penati, & che in molti altri antichi tempij si vedeuano simili imagini di giouani con habito, & ornamento militare, e veggonsene anco di così fatte in alcune medaglie antiche. Oltre di questi fu il Genio parimente vn Nume domestico, e proprio di ciascheduno, qual vollero alcuni, che fosse il Dio della hospitalità, del piacere, & buon tempo e della natura: & perciò è detto di accordarsi col Genio chi si dà bel tempo, & sa tutto quello, che la natura gli mette innanzi, ma che gli fa torto, chi fa il contrario. Horatio scriuendo a Giulio Floro discorre sopra Horatio. la instabilità delle cose del mondo, & i varij voleri de gli huomini: poi fa vn quesito, d'onde viene, che di due fratelli vno si diletterà di stare sempre a piacere, l'altro di trauagliarsi sempre, e risponde anco così

Dionifio -

Sasselo

## Imagini de i Dei



Imagini del Genio buono & cattiuo, custode & osseruatore della generatione humana, delle attioni, & delle Città, & luoghi prinati.

Sasselo il Genio Dio de la Natura, Che tempra, e regge la stella natia Di ciascheduno, e l'accompagna sempre, E si cangia souente, onde si mostra Hor bianco , e bello , & hora brutto , e negro.

Alcuni altri, come Censorino, hanno detto, che il Genso su adorato da gli antichi come Dio della generatione, ò perch'egli di questa hauesse la cura, è perche fosse generato insieme con noi, e con noi stesse poi sempre, come nostro custode, & volcuano perciò, che tanti fossero i Genij, quanti erano gli huomini, come che a ciascheduno fosse dato il suo; ò che pure fossero due volte tanti,& che ciascuno n'hauesse due, vn buono, & vn rio: quello essorta, & inanimisce sempre al bene, questo al male, come diciamo apunto noi Christiani de gli Angeli nostri custodi, & de i Demonij solleciti tentatori, se non che questi non nascono con noi, come intendeuano gli antichi, che i Genij nascessero con ciascheduno; & il medesimo dissero anco de i Lari: sì che furono questi fra loro poco differenti, & perciò posero i Romani sù i crocicchi delle stra de, e per le ville il Genio di Augusto co' Lari, e gli adorarono insieme. Benche adoraua anco ciascuno il suo Genio da sè, celebrando il suo di Natale allegramente, e con molto piacere, ma quel del Prencipe era riuerito da ogn'vno più di tutti gli altri. Onde chi hauesse giurato il falso per lo Genio del Principe sareb. Genio del be stato subito punito, perche questo appresso de gli antichi era giuramento grauissimo. Et perciò Caligola Principe molto crudele facendo morire molti per leggerissime cause, come recita Suetonio, soleua dire questo di alcuni, che gli faceua morire, perche non haueuano giurato mai per lo suo Genio, come che perciò lo sprezzassero, e mostrassero di giudicarlo non degno di esser adora to. Era dunque il Genio certo nume, che infino dal loro primo nascimento accompagnaua gli homini sempre : & à iluochi ancora erano dati alle volte questi Numi, come dice Iamblico Filosofo, mostrando, che a quelli Dei, li quali sono particolari custodi, e guardiani di alcun luoco, si hà da fare sacrificio di quelle cose, che nascono quiui, perche le cose gouernate sono piu care delle altre a chi le gouerna - E Virgilio, quando fa che ad Enea, mentre che rinoua le esequie al padre Anchise, appare vn gran serpente.

Cenforino.

Genio dop-

Prencipe.

Iamblice . Genio de'luochi.

Virgilio .

Il cui tergo verdeggia di dorate

Macchie dipinto, e lo squammo so dosso

Risplendendo rassembra il celeste arco,

Che tra le nubi al Sole opposto mostra

Con gran vaghez za asai color diuersi.

Selipelis

Lascia in dubbio se quello fosse il genio del luoco, ò chealtro fosse. Da che viene, che alcuni hano fatto il Genio in forma di serpe te alcuni altri di fanciullo, altri di giouane, & altri di vecchio, come Cebete nella sua tauola. Pausania scriue, che gli Elei adorarono certo Dio sotto il nome di Sosipoli, che viene a dire Saluatore della Città, come Genio loro, proprio del paese. Questi era nel tempio di Lucina, e gli facrificauano ogni anno con certe cerimo nie ; di che fu la ragione , che essendo andati già gli Arcadi addosso a gli Elei per certa guerra, ch'era fra looro, vna femina, che haueua vn piccolo fanciullino in braccio, che poppaua, disfea' Capitani de gli Elei : Signori, questo è mio figliuolo, & quando io lo partori, che non ha molto, mi fu comandato in sogno, che ve lo douessi dare per compagno di guerra, & perciò eccouelo, ch'io ve lo dò. Gli Elei non isdegnarono punto la buona femina, anzi dandosi à credere, che ciò non fosse senza qualche gran misterio, & tolfero il mammolino, & lo posei o tutto nudo alla fronte del loro esfercito; oue gli Arcadi andati indi a poco ad assaltargli, lo videro cangiarsi subito in gran serpente : di che restarono tutti spauetati in modo, che non osarono più di andare innanzi, ma voltando le spalle si dierono a fuggire, sì che fu facile a gli Elei cauarli de'loro confini, li quali perciò victoriosi chiamarono quel bambino Sosipoli, riconoscendo la conservatione della Città da lui, il quale cosi serpente, come era, parue cacciarsi sorterra in certa cauerna, oue gli Elei drizzarono poi vn tempio a nome di Lucina, & vi fecero anco, come diremmo noi, vna cappella à Sosipoli,ordinando quiui honori, e cerimonie proprie all'vna, & all'altro , perche credettero, che quella hauesse fatto nascere questo,& l'hauesse mandato per la saluezza loro. & fu la imagine di costui, bench'egli si cangiasse in serpente, come hò detto di fanciullo, con veste intorno di varij colori, e carica di stelle, che porgeua con mano il corno della copia, perche tale apparue già; come dice Pausania, ad vno, che lo riferì poi. Vedesi in alcune medaglie antiche di Adriano, & di altri Imperadori ancora il Genio fatto in guila

Melaglis a Adriano. guisa di huomo, che porge con la destra mano vn vaso da bere, quale mostra di versare sopra vn'altare tutto ornato di siori, e gli pende dalla banda sinistra vna sferza. Et in altre medaglie pure di Adriano è la imagine di vn'huomo di guerra con veste attorno inuolta giù sino a meza gamba, che nella destra tiene come vna tazza a modo di chi sacrifica, & hà il corno della copia nella sinistra, e sono il lettere intorno, che dicono: Al Genio del Popole Romano, che doueua forse mostrare quel Nume tenuto tanto secreto da'Romani, che non voleuano a modo alcuno, che se ne sapesse il nome, come altra volta hò detto. Faceuano oltre di ciò gli antichi ghirlande al Genio de i rami del Platano, le cui soglie sono poco dissimili da quelle della vite; & alle volte ancora di diversi fiori, come si legge appresso di Tibullo, oue così scriue.

Platano da to al Genis Tibulto.

Hor cinto di bei fior le sante chiome.

Venga il Genio à veder quel, cb'à suo honore

Facciamo celebrando il lieto nome.

Ma, perche hò detto già, che due erano i Genij, come vuole Euclide Socratico, secondo che riferisce Censorino, hora vediamo l'altro, cioè il rio, come fosse fatto, che il buono è quello che En qui habbiamo disegnato. Di questo non hò trouato, che gli antichi habbino fatto statoa, nè imagine alcuna; ma ben si legge, ch'egli apparuegià a molti, & io così lo rittarò, come essi lo videro, secondo l'essempio, che ci hanno servato le historie. Scrivono Plutarco, Appiano, Floro, & altri, che ritiratosi di notte Bru to in camera tutto solo, ma ben col lume a pensare trà sè, come egli era vsato di fare, vide apparirsi dauanti vna imagine di huomo tutta negra, & spauenteuole, la quale disse a lui, che gliene dimandò, che era il suo mal Genio, & subito sparue poi . Valerio Massimo anchora scriue, che apparue parimente il tristo Genio a certo Cassio parimente, qual fu della fattione di Marco Antonio, pochi di prima, che Celare gli facesse tagliare la testa, & era questo in forma di huomo molto grande, di colore fosco con capelli lunghi, & con barba horrida, inculta : e tutta rabbuffata. Et appresso de'Temessesi già popolo d'Italia nell'Abruzzo, su vn Genio molto cat tiuo, e tristo, ilquale era di colore fosco, & of curo, tutto formidabile da vedere, vestito di vna pelle di Lupo, & faceua tanto malea quelle genti, che come racconta Pausania, &

Inclide Se

Plutarco .
Appiano.
Floro .

Genio cattiuo. Valerio Massimo.

Ce lori-

### Imagini de i Dei

lo riferisce ancho Suida, haurebbono abbandonato il paese, se l'Oracolo non mostraua loro il modo di placare l'ombra di vn com pagno di Vlisse, che fu quiui ammazzato, perche vbriaco fece violenza ad vna giouane: che questo era il tristo Genio che andaua. facendo la vendetta, della quale Vlisse passando via non si fece alcun cóto. Drizzarono dunque i Temessesi per consiglio dell'Ora colo vn tempio a colui, & votarono di facrificargli ogni anno vna delle piu belle giouani della Città: & così facendo quel diabolico. Genio non diede loro più molestia alcuna; ma stette nel tempio a riceuere il crudele sacrificio, fin che ne fu cacciato da Eutimo huo mo di molto valore, ilquale capitato quiui nel tempo apunto, che il miserabile sacrificio si doueua fare, & intesane la cagione, su mosso à pietà della miseria di quel popolo, ma più della bella giouane destinata al crudele facrificio, per la quale si sentì subito acceso di ardentissimo amore, & fece perciò cessare tutto, di chesde gnata questa bestia crudele gli venne contra con grandissimo furo.

Genio tri-No scaccia

re: ma così bene la sostenne Eutimo, che dopò l'hauere combattuto buon pezzo insieme, nè restò vincitore, & la cacciò tanto, che la spinse ad andarsi a sommergere in mare, & liberò quel popolo da così grande calamità: ilquale perciò gli diede la liberata gio-

uane per moglie, ch'
egli non volle
hauerne
altro

premio, & con grandissima festa, & allegrezza fece celebrare le liete nozze.



# FORTVNA.

£49£437£437

Questa è colei che tanto è posta in croce, Pur da color, che le deurian dar lode, Dandole biasmo a torto, emala voce.

Pante .



Osì dice Dante della Fortuna, da che hò voluto cominciare, douendo già proporre la sua imagine, conciosia che à costei danno i mortali colpa di tutto quello, che intrauiene suori del loro pensamento, recandosi a male spesso quello, che più tosto gran bene dourebbono giudicare. E par, che vogliono, che l'acquisto, la perdita de gli honori, & delle ricchezze venghi dal

Petrarcas

la Fortuna, & il riuolgimento di tutte le cose modane. Onde il Petrarca nella Canzone,

Tacer non posso, e temo, &c. fa, che ella così gli dice di sèstessa:

Io son d'altropoter, che tu noncredi,

E sò far lieti, e tristi in vn momento;

Più leggiera che vento:

E reggo, e voluo quanti al mondo vedi.

Et quindi nascono gli infiniti biasmi, ch'ella di sè ode poi tutto il di; percioche pare, che queste cose, le quali dimandiamo beni di Fortuna, vadino per lo più a chi n'è men degno, & che ne resti miseramente privato chi piu gli meriterebbe. Ilche se sia bene, ò male, lascio considerare à chi può vedere quanti noicsi pensieri, quanti travagli, e quanti pericoli portino seco i beni di questo mondo: imperoche pochi sono, che mettano mente a questo; ma ricerchiamo quasi tutti sempre di hauerne; e perche non

Fortuna perche biafimata.

Cc 2 potiame

404

Imagini de i Dei

Fortsina mone. Giuuenale potiamo satiare il disordinato nostro desiderio, di lamentiamo poi della Fortuna, la quale secondo la opinione di molti non è; onde Giuuenale così ne disse;

Oue prudenta sia, non ha potere Alcuno la Fortuna, & il suo nume E tutto vano: ma noi sciocchi, e stolti Pur vogliam farla Dea, c'habiti in Cielo:

Anttantio.

M.Tullio.

E Lattantio parimente dice, che la Fortuna, non è altro, che vn nome vano, che dimostra il poco sapere de gli huomini, ac co rdandofi con Marco Tullio, il quale prima di lui haucua scritto, che fu introdotto il nome della Fortuna per coprire la ignoranza humana, la quale dà colpa a costei di tutto ciò, ch'ella non sa renderne ragione. Ma non meno si ingannarono gli antichi in questa, che ne gli altri Dei, & perciò la adoratono come Dea dispensatrice di tutti i beni mondani: e pensareno, che da lei ve. nisse anchora il male. Per la qual cosa due erano credute le Fortune, vna buona, l'altra ria; da quella veniuano i beni, & le feli-

Fortune due.

Pindaro.

cità, & da questa le disauenture tutte, e gli altri mali. Onde viene, che hanno talhora alcuni fatta la Fortuna con due faccie, l'vna era bianca, che mostraua la buona, l'altra era negra, che fignificaua la cattiua. Et à Preneste, oue ella hebbe vn tempio molto celebrato per gli certi responsi, che quindi si riportavano, su adorata, secondo che riferisce Alessandro Napolitano, sotto la imagine di due sorelle. Et per la medesima ragione forse ancho Pindaro, come riferisce Plutarco, la fece volgere due temoni con mano. Nientedimeno per lo più si tiene, che vna solamente sia la Fortuna, la quale verrò dipingendo secondo i varij disegni lasciatici da gli Scrittori, cominciando da quello, che mette Pausania, oue scrive, che tra le memorie de gli antichi non si troua statoa alcuna della Fortuna più antica di quella, che fece Bupalo architetto, e scultore eccellente à gli Smirnei, gente della Grecia, in forma di donna, che sul capo haueua vn polo, & con l'vna delle mani teneua il corno della copia. Mostraua questa statoa qual fosse l'essicio della Fortuna, che è dare, e torre le ricchezze rappresentate per lo corno di douitia, le quali cose si aggirano del continuo, come sì aggira il Cielo intorno à i due poli. Et hano mostra to il medesimo poi sempre tutti quelli, liquali hanno dipinto la Fortuna, e ne hanno fatte statoe in qual si voglia modo, volendo-



Imagine della Fortuna datrice, & dispensatrice, & patrona delle ricchezze & beni humani, & gouernatrice delle cose di qua giù, nelle quali non è fermezza ò stabilità al una più di quello si può dire habbi una Naue fluttuarie nelle instabili onde marine.

Gouerno delle cose bumane.

Virgilia .

ci dare ad intendere, ch'ella habbia il gouerno delle cole di qua giù, & che la possa dispensare come vuole. Il che si legge appreso di Lattantio anchora, il quale descriue, che gli antichi sinsero la Fortuna con il corno della copia, & le posero à canto vn temone da naue, come che a lei stesse il dare le ricchezze, & sosse in sua mano il gouerno delle humane cose, & de i beni temporali, perche in questi non si troua fermezza alcuna, nè paiono ragione uolmente partiti, conciosia che i buoni per lo più ne patiscono disagi grandi, & i rei huomini ne abondano copiosamente. Et perciò su detta la Fortuna essere inconstante, cieca, pazza, & amica molto più a'maluagi, che a'buoni, come si legge in certi versi creduti di Virgilio, li quali così suonano in volgare,

O possente Fortuna come spesso Ti cangi, e quanta forza, chime, crudele T'v surpi? in da te discacci i buoni, E chiami i rei , ne stai pero fedele A questi sempre, tu fai, che concesso E più a chi merta meno de tuoi doni, Prinando chi n'è degno, e sì disponi Le cose tue, che trista pouertade Opprime i giusti con grani disagi, E godono i maluagi Ogni tuo ben. tu ne la verde etade A gli huomini dai morte acerba, e alhora Che d'anni carchi annoia lor la vita, ( Perche dispensi i tempi con volere. Non giusto) gli vuoi pur qui ritenere. A gli empi và ciò, che per te partita Fà da'migliori, nè per far dimora Con questi, si ti muti in poco d'hora, Fragile, incerta, perfida, e fugace, Per cui non sempre l'huom si leua, o giace.

Per le qual cose i Thebani posero Pluto, come io dissi nella sua imagine, in mano della Fortuna, quasi che quel Dio, il quale era creduto hauere in suo potere tutte, le ricchezze, le desse, & se le ripigliasse secondo che pareua à costei, la quale descrive

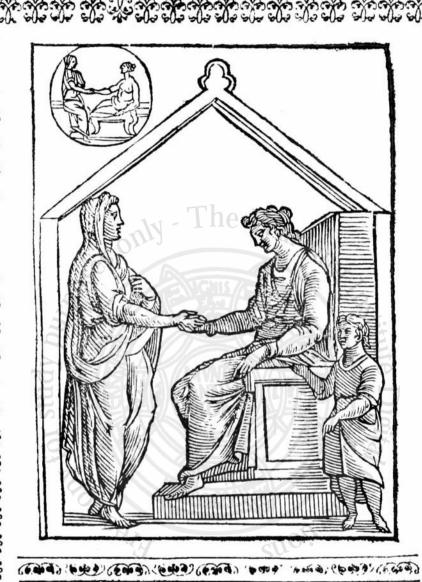

Imagini della lieta & trista fortuna, ouero della fortuna passata, presente, & ventura, giudicata da gli antichi, benche sij solo vn nome imaginato, maggiore de tutti li loro dei falsi, & patrona delle cose di qua giù, & questo rume li antichi s'imaginorono per scusa dell'imprudenze loro.

Cc 4

#### Imagini de i Dei 408

Martiano. descriue Martiano nelle nozze di Philologia in questo modo. Eraui dice egli vna giouinetta più loquace assai di tutte l'altre che non pareua sapere star ferma mai, tutta leggiera, e snella, cui soffiando di dietro il vento sempre faceua dauanti tremolare la gonfiata veste. Era il suo nome Sorte, secondo alcuni, & alcuni la chiamauano Fortuna, alcuni altri Nemesi, & portaua nell'ampio , e largo grembo tutti gli ornamenti del mondo , liquali ella porgeua ad alcuni con velocissima mano, ad alcuni poi, quasi fanciullescamente scherzasse, suelleua i capelli, & ad alcuni altri stranamente percuoteua il capo con vna verga. Et à quelli stessi, alli quali ella si era mostrata prima tanto piaceuole, & amica, daua sù la testa dopò con la mano, quasi che di loro si bestasse. Et è creduta così fare apunto la Fortuna di noi, quando ella fi ritoglie i suoi beni, lasciandoci sconsolati; ilche non auuerrebbe, se di quel lo, che è di costei, noi non facessimo maggiore conto assai, che del nostro : conciosia che le ricchezze siano della Fortuna, & le virtù nostre, e noi mettiamo sempre queste dietro à quelle, come dice Horatio, quando sdegnatamente così grida.

Heratio .

O Cittadini, Cittadini sciocchi, Ricercate pur prima le ricchezze, E le virtù lasciate dietro a queste,

buona . e

Mostrarono poi gli antichi la buona, & lieta Fortuna, che è quando ella à noi porge de'suoi beni, & la mesta, & sconsolata, come siamo noi, quando di quelli restiamo priuati, amédue insieme in questo modo, benche la iscrittione dica alla buona Fortuna solamente, come spesso si vede ne gli antichi marmi de' Greci . Stà à sedere vna donna honestamente vestita in habito di matrona mestain vista, & sconsolata, alla quale è dauanti vna giouine bella, & vaga nello aspetto, che le dà la destra mano, & di dietro è vna fanciulla, che stà con vna mano appoggiata alla sede della matrona, la quale mostra la passata Fortuna, e perciò stà mesta: la gio uane, che le dà la mano, & si mostra lieta, è la Fortuna presente,& la fanciulla, che di dietro stà appoggiata alla sede, è quella, che viene, ouero ha da venire. Ma prima ch'io vada più oltre par lando della Fortuna, voglio dire chi fosse Nemesi; perche sono queste due molto simili tra loro, e tanto, che le hanno credute alcuni vna medesimn cosa, come da quello si vede, che pur dinan-

Nemefi.

ڲ؞ڂ؞ڂ؞ڂ؞ڂ؞ڂ؞ڂ؞ڂ؞ڂ؞ڂ؞ڂ؞ڂ؞ڂ؞ڂ ۼؿ؞ڂ؞ڂ؞ڂ؞ڂ؞ڂ؞ڂ؞ڂ؞ڂ؞ڂ؞ڂ؞ڂ؞ڂ؞ڂ؞ڂ



Imagine della dea Nemesi dimostratrice delle buone opere, & seuera punitrice de superbi & maluagi; & cortese, & larga donatrice, & premiatrice delle buone operationi; essendo tenuta la conoscitrice de tutte: sigliuola della Giustitia, che ci ammaestra relle attioni douersi vsare misura e senno.

Imagini de i Dei 410

zi hò riferito di Martiano: nondimeno fu pure adorata ciaschedu. na da sè, & hebbero quella, & quelta imagine trà loro differenti, come apparirà per lo mio disegno. Fù dunque Nemesi vna Dea, laquale era creduta mostrare a ciascheduno quello, che gli

Ammiano. Marcellino.

Macrobio.

stelle bene a fare: & Ammiano Marcellino così dice di lei. Questa è la Dea, che punisce i maluagi, & dà premio a'buoni, conoscittice di tutte le cose,onde la finsero gli antichi Theologi figliuo la della Giustitia, che da certa secreta parte della Eternità, se ne stesse a riguardare le opere de' Mortali. Macrobio dice di co stei, ch'ella fu adorata come vendicatrice della superbia, & alla vsanza sua la tira al potere del Sole. Perciò che'l Sole è di questa natura, che

douunque appare, oscura lo splendore di ogni altro lume, & sa

Rhanusia

Adrastia.

spesso apparire, & risplendere quello, che prima staus occulto,& pareua oscuro. Così fà Nemesi parimente, che opprime i troppo Superbi, & solleua gli humili, & a ben vinere gli aiuta, & in som ma era creduta questa Dea punire tutti quelli, li quali troppo si insuperbiuano del bene, che haueuano, & la chiamarono spesso i Poeti Rhannusia da certo luoco nel paese di Athene, oue ella hebbe vn bellissimo simulacro di marmo. Fù detta anchora alle volte Adrastia da Adrasto Rè, perch'ei fu il primo che mettesse tempio a costei : la quale fu da gli antichi fatta con le ali, perche credeuano, ch'ella fosse con mirabile velocità presta ad ogn'yno, & a canto le posero vn temone da Naue, & vna ruota sotto i piedi. Fu fatta Nemesi alle volte anchora che nell'vna mano tiene vn freno, & nell'altra vn legno, con che si misura, volendo perciò mostrare, che debbono gli huomini porre freno alla lingua, & fare tutto con misura, come dicono due versi Greci, li quali furono già fatti sopra questa statoa, & in volgare il senso loro è tale.

Con questo freno, e con questa misura 10 Nemesi dimostro, che frenare Debba ciascun la lingua, nè mai fare Cosa se prima ben non la misura.

Pausauia.

Scriue Pausania, che Nemesi su vna Dea nimica oltra modo a gli huomini insolenti, e troppo superbi, & seguita così poi. E furono punitigià dalla ira di costei i Barbari, li quali sprezzando gli Atheniesi, e venuti ne'paesi loro, come che già gli hauessero superati affatto, vi fecero condurre vn bellissimo marmo per farne dopò superbo trofeo; ma tutto fu il contrario: perche restaro-



Imagine della Giustitia custoditrice de buoni & punitrice de rei, & imagine della Giustitia conculcante & castigate l'ingiuria, & hieroglisico denotate detta Giustitia, & quale deue essere, apparere, & operare.

## 412 Imagini de i Del

Aufonio

no vincitori gli Atheniesi, e Phidia fece poi di quel marmo condotto da'Barbari, vn simulacro alla Dea Nemesi, del quale fa Ausonio vn'epigramma, fingendo che la stessa Dea dica essere stata fatta per segno della vittoria de i Greci, & per mostrare, ch'ella non lasciò impunita la vana superbia de i Persi. Haueua queflo simulacro vna corona in capo scolpita à cerui, & a breui imagini della vittoria, e teneua vn ramo di frassino nella sinistra mano, e nella destra vn vaso con alcuni Ethiopi scolpiti dentro, delle quali cose dice Pausania, che no sà renderne alcuna ragione, nè che pensarne pure, & 10 manco lo sò. Soggiunge poi il medesimo Pausania, che le statoe di Nemesi non haueuano da principio le ali, come le hebbero poscia appiesso de gli Smirnei, che questi furono i primi, che la facellero alata alla simiglianza di Cupido: perche credeuano ch'ella hauesse che fare assai con gli innamorati, come che punisse quelli, li quali an Javano, della sua bel'ezza troppo alteri, e superbi, come Ouidio mostra nella fauola di Narcisso. Et Catullo parimente, poscia che ha pregato assai Licinio bellissimo giouine, che venga à lui dice alla fine: guarda che tu non ti facci poco conto de'miei prieghi, e mi dilprezzi, accioche talhora non te ne gastighi poi Nemesi Dea terribile. Perche dunque puniua questa Dea i mortali delle loro opere tuperb?, & ingiuste, la credettero alcuni effere la medefima con la Giusticia. Della quale è descritta la imagine da Chrisippo, secondo che riferisce Aulo Gellio, in forma di bella vergine, terribile nello aspetto, non superba,nè humile; ma tale, che con honesta seuer nà si mostri degna di ogni riuerenza; con occhi di acutissima vista : onde Platone disse, che la Giustitia vede tutto, e che da gli antichi sacerdoti fu chiamata vendicatrice di tutte le cose. Et Apuleio giura per l'occhio del Sole, & della Giustiria insieme, come che non vegga quelto meno di quello. Le quali cose habbianio noi da intendere, che deono effere ne i ministri della giustina, perche bisogna, che questi con acutissimo vedere penetrino infino alla nascosta, & occulta verità, & fiano come le caste Vergini puri, si che nè pre tiosi doni, nè false lusinghe, i è altra cosa gli posse corrompere: ma con fermissima seuerità giudichino sempre per la ragione: & si mostrino a'rei, & a'maluagi terribili, e spauenteuoli, & a'

buoni, & innocenti piaceuoli, & benigni. Hanno poi posto in mano alla Giustitia vna bilancia alle volte, & alle volte, quel fascio di verghe legate con la scure, che portauano i Littori dauanti a'

Confoli

Nemesi sen za ali.

Catullo .

Giustitia

A. Gellio.

Giustitia vede il tut co.

Apuleio .

Qiudici quali deono esfere.



Tauola della Ca lumnia dipinta d'Apelle, nella quale vi è il Giudice con le orecchie d'Asino dinotante l'Ignoran a. e due donne li fauellano all'orecchie, vna è l'Ignoran a l'altra la Suspinione. Il vecchio che precede alla Calumnia è l'inuidioso quello che per capelli tiene la Calumnia è il Calumnia 10. Le due Donne, che accompagnano la Calumnia l'vna è la Fraude & l'altra l'Insidia. Delle due donne abaso vna è la Peniten a riguardante la Verità, essetto del calumniare, che per ricompensa aspetta la vergogna, il danno, & il vituperio.

Consoli Romani. E talhora fu la Giustitia da gli antichi fatta in questa guisa ancora. Staua vna Vergine nuda à sedere sopra vn sasso quadro, e teneua con l'vna mano vna bilancia, & con l'altra vna spada nuda, Scriue Diodoro, ch' in certa parte dell'Egitto, oue erano le porte della Verità, fu la statoa anchora della Giustitia: la quale non haueua capo: & non ne rende alcuna ragione, come farò anche 10, venendo a dire, che in Egitto pure faceuano la Giustitia in questo modo anchora. Dipingeuano la sinistra mano distesa, & aperta: perche questa è naturalmente piu fredda, e piu pigra della destra; & perciò meno atta à fare ingiuria altrui. Onde trà l'altre cose, che nell'arca di Cipsello erano scol pite, scriue Pausania, che vi fu vna bella donna, la quale vn'altra se ne tiraua dietro, ma brutta, tenendola stretta nel collo con la sinistra mano; e con la destra percotendola stranamente con vn legno & che quella era la Giustitia, & questa la Ingiuria. Imperoche i giusti giudici deono tenere oppressa sempre la ingiuria, sì che non sia fatto mai torto ad alcuno come hanno da vedere bene onde la verità no sia loro occulta mai, & così hanno da vdire tutto quello, che ciascuno dice à sua diffesa, & non condannare gli accusati per le parole solamente de gli accusatori, se nó vogliono esfere simili à quel giudice, qual dipinse già Apelle, come recita Luciano, dopo ch'ei fuliberato da Tolomeo Re dello Egitto, che fu per farlo morire, hauendo creduto troppo scioccamente ad Antifilo, il qual per inuidia l'haueua accusato come consapeuole di certa ribellione : ma fu scoperta la verità poi da vno de i congiu rati : & il Rè conosciuto l'inganno liberò Apelle, e gli donò cento talenti, & volle, che Antifilo, il quale l'haueua accusato à torto, fosse poi sempre suo schiauo. Apelle dunque, volendo dimostrare il pericolo, à che era stato, dipinse vna bellissima tauola, che fu chiamata poi la Calunnia di Apelle, in questo modo: Staua sedédo à guisa di Giudice vno, che haneua le orecchie lughe simile a quelle dell'Afino, & come si legge, che le hebbe il Rè Mida, cui due done, vna per lato mostrauano di dire no sò che pian piano all'orec chie, era l'vna di queste la Ignoranza, l'altra la Sospittione, & por geua la mano alla Calumnia, che veniua à lui in forma di donna bella, & ornata, ma che nel aspetto mostraua di essere tutta piena di ira, e di sdegno, & haueua nella sinistra mano vna facella accesa, & con la destra tiraua dietro per i capelli vn giouine nudo, qual miserabilmente si doleua alzando le giunte mani al Cielo. Andaua

Dipintura di Apelle.

Calunnia.



Imagine dell'Inuidia, che à se stessa nuoce, essendo che l'inuidioso si strugge vedendo l'altrui prosperità, & si ottura l'orecchie à l'altrui lodi, & si stringe la gola per soffocarsi, quelle vedendo essaltate, & questo è il pessimo de vity. Ponitoutie

Andaua innanzi a costei il Liuore, cioè la Inuidia, ch'era vn'huomo vecchio, magro, e pallido, come chi sia stato lungamente infermo, & dietro le veniuano due donne le quali pareuano lusingar la facendo festa della bellezza sua, & adornandola tuttauia il più, chepoteuano, & dimandauasi l'vna Fraude, & il nome dell'altra era Insidia. Dietro a queste seguitaua poi vna altra donna chiama mata Penitenza, con certi pochi panni intorno tutti logori,e squar ciati, che largamente piangendo si affliggeua oltra modo, & preua volersene morire della vergogna, perche vedeua venire la Verità. Così descriue Luciano la Calunnia già dipinta da Apelle, onde ne raccoglie poi, che questa non è altro, che vna fassa accusatione creduta dal Giudice di chi non sia presente à dire il fatto suo; la quale per lo più è causata da la Inuidia, & perciò gliela messe dauanti Apelle, & è questa vn morbo dell'animo humano il peggiore che possa esfere, perche non solamente sa male altrui; ma à gl'inuidi stessi nuoce grandemente. Onde Silio Italico mette tra le peste, e tra i mostci, che sono in inferno, la inuidia che con am be le mani si stringe la gola: & perciò ben disse Horatio, che

Duidia.

Silio Ita-

Heratio .

Non seppero i Tiranni di Sicilia

Trouar maggior torme nto della Inuidia.

Firgilio .

Conciosia che, come dicono alcuni versi creduti di Virgilio, e tirati in questa guisa al volgare,

Vn veneno è la Inuidia, che dinora

Le midolle, & il sangue tutto sugge,
Onde l'inuido n'hà debita pena;
Perche mentre l'altrui sorte l'accora,
Sospira, freme, e come Leon rugge,
Mostrando, c'hà la misera alma piena
D'odio crudel, che'l mena
A veder l'altrui ben con occhio torto.
Però dentro si sà ghiaccio, e di fuore
Bagnasi di furore,
Ch'altrui può far del suo dolore accorto;
E con la lingua di veleno armata
Morde, e biasima sempre ciò che guata.
Vn pallido color tinge la faceia,
Qual dà del duolo interno certo segno,

Etil

Et il misero corpo divien tale, Che par che si distrugga, e si disfaccia. Ciò che vede gli porge odio, e disdegno: -Però fugge la luce, e tutto à male Gli torna, e con vguale Dispiacer schifa il cibo, annoia il bere, Vnqua non dorme, mai non hà riposo, E sempre il cor gli è roso Da quella inuida rabbia, qual'hauere Non può mai fine ; & al cui graue male Rimedio alcun di medico non vale.

Et Ouidio facendola in forma di donna, perche come dicemmo poco fà nella dipintura di Apelle, i Greci la fecero huomo così la descriue.

Pallido ha il volto, il corpo magro, e asciutto, Gli occhi son biechi, e rugginoso il dente, Il petto arde d'amaro fele, e brutto Velen colma la lingua, ne mai sente Piacer alcun, se non de l'altrui lutto: Alhor ride la Inuidia, ch'altrimente Si mostra ogni hor addolorata, e mesta, E sempre à l'altrui mal vigile, e desta.

Et descriuendo prima la sua casa trista, fredda, & caliginosa, haueua detto, che ella quiui se ne staua mangiando serpenti. Plutarco scrisse assai lungamente della Inuidia, & il gran Basilio facen done vna Oratione, dice, che gi'inuidiofi fono simili a gli auoltoi & alle mosche: perche, come quelli volando passano sopra lieti campi, & sopra fioriti prati, ne si calano, se non oue veggono qualche puzzolente corpo, e di questo ancora lasciando le intere parti vanno ricercando le corrotte, & guaste; cesi gli inuidiosi non guardano mai, ò che dissimulano di vedere quello, che in altrui meriti di esser lodato, & à quello solo pongono mente, che possa essere biasimato in qualche modo. Come su creduto fare Mo Momo. mo fra gli Dei, ilquale fu parimente Dio appresso de gli antichi, & nacque secondo Hesiodo del Sonno, e della Notte: nè faceua egli cosa alcuna mai; ma guardaua quello, che gli altri Dei faceuano & riprendeua liberamente, & biasimaua ciò che non era fat-



Imagine di Momo Dio della reprensione, ò maledicenza, & del biasmo, figliuolo del Sonno, della Notte, significante li detrattori non esser da niente, ne mai oprar nulla, solo bia simare le operationi altrui, non riguardando mai se non al riprensibile, non mai al lodeuole, simili à talpe, che non riguardano il Sole ne il giorno, ma solo le tenebre & l'oscurità.

Efope.

to à modo suo. Onde Esopo scrisse, e lo riferisce Aristotele, che Momo biasimaua chi fece il bue, dicendo che su mal auisato a farli le corna su'l capo, perche doueua fargliele sù le spalle, accioche con forza maggiore potesse ferire. Et dell'huomo diceua, come racconta Luciano; che errò grandemente chi lo fece à non fargli vna finestretta nel petto, accioche si potesse ageuolmente vedere ciò, che egli hauesse in cuore. A Venere non troud che dire, co. me Filostrato scriue, se non che le pianelle faceuano troppo rumo re, quando ella caminava. La imagine di costui è descritta da certi Epigrammi Grezi in forma di vecchio magro, e secco, tutto pal lido, con bocca aperta, e chinato verso terra, la quale es và percotendo con vn bastone, che hà in mano, forse perche tutti i Dei de gli antichi furono detti figliuoli della terra. Fra gli quali Momo Dio della riprensione, & del biasimo saceua l'ysticio, che san no alcuni fra noi, & perciò sono pirimente detti Momi: li quali mosti solo da vaghezza di dire male d'altrui a loro piacere, & senza ragione alcuna, biasimano ciò che veggono: il che viene per lo più, come hò già detto, dalla Inuidia, qual'è come dicena Euripide, & lo riferisce Eliano, cosa fuor di modo trista, malungia, & vergognosa; & si legge, che gli antichi la disegnauano facendo l'anguilla: perche questa, come dice il medesimo Eliano, se ne stà da sè, nè và con gli altri pescimai. La Fraude poi, quale fece Apelle in forma di donna, fu disegnata da Dante con faccia solamente di huomo da Bene, & giusto, ma che habbia il resto del corpo tutto di serpente, macchiato di diuersi colori, & che termini, & finisca in coda di Scorpione. Le parole sue sono queste.

Euripide. Eliano.

Fraude.

Dante.

E quella sozza imagine di froda

Sen' venne, & arrinò la testa, e'l busto,

Ma in sù la rina non trasse la coda.

La faccia sua era faccia d'huom giusto,

Tanto benigna hanea di fuor la pelle,

E d'vn serpente l'vno, e l'altro fusto.

Due branche hanea pelose insin l'ascelle,

Lo dosso, il petto, & amendue le coste

Dipinte hanea di nodi, e di rotelle.

Con piu color sommesse, e sopraposte Non fur mai drappi Tartari, ne Turchi; Ne fur tal tele per Aragne imposte.

l 2 La



Imagine della Fraude secondo Dante, qual dinota che li fraudolenti & ingannatori sotto il manto & volto de piaceuoli, modesti, & amoreuoli cercano di peruenire d loro rei disegni, essendo nell'intrinseco auuelenati d'ogni vitio, fraude, & inganno.

La spositione di questa imagine è, che la natura de gli huomini ingannatori, & fraudolenti è dimostrarsi nell'aspetto, & in parole benigni, piaceuoli, e modesti, ma di essere altrimente in fatti poi, si che tutte le loro opere alla fine si mostrano piene di mortifero veleno. Per laqual cosa posero gli antichi il Pino anchora alle volte volendo disegnare la Fraude : percioche questo arbore, & per l'altezza, e drittura sua, & perche sempre è verde, è bello, e vago a vedere, ma dannolo poi souente à chi ò riposa all'ombra sua, ò senza altro riguardo vi passa sotto, perche cadendo i frutti suoi già maturi, e perciò durissimi, da gli alti rami, se gli danno per sorte su'l capo, così feramente lo percuotono, che l'vecidono ò gli fanno sentire almeno grauissimo dolore, se pur in altra parte del corpo lo vengono a ferire. Ma ritorniamo alla imagine della Fortuna, dalla quale mi fuiò Nemefi, & io poi passando di vna i altra cosa non mi sono ricordato di ritornare a lei prima di hora, che più non mi testa che dire della dipintura di Apelle: il quale dipingendo anco la Fortuna la pose à sedere, & dimandato perche ciò hauesse fatto, rispose ch'ei non l'haueua mai veduta stare, & appresso de i Latini stare significa non solamente esser fermo, ma in piedi anchora, e quindi ne fece egli motto, perche la fortuna è detta volubile, & instabile. Il che volendo mostrare gli antchi nella sua imagine, la fecero, come scriue Eusebio, sedere sopra vna gran palla, e le aggiunsero l'ali, che velocissimamente la porcano mò da questo, mò da quello; onde Horatio così canta di lei tirando i versi suoi in nostra lingua.

Natura de fraudolote.

Pino per la Erande.

Horstie.

Però

L'instabile Fortuna

A vn crudel gioco attende,

E scherza sempre à danno de mortali,

Senza regola alcuna

Muta le cose, e rende

Honor à questo, à quel dà graui mali,

E poscia quelli, quali

Eran pel suo fauore,

Prima lieti, e contenti,

Fà miseri, e scontenti,

E mutandosi quasi à tutte l'hore,

A l'un dà, à l'altro toglie,

Cui sian benigne, ò auerse le sue voglie.

# 122 Imagini de i Deî

Però ringratio lei

Quando per me si ferma,

Et i suoi beni godo volontieri.

Ma non sì, che de' miei

Non mi ricordi e serma

Speme non v'habbino ancho i miei pensieri.

Dunque s'ella i leggieri

Vanni spiegando vola,

Ciò ch'ella vinqua mi diede

Risiuto, e se ne riede

L'animo mio sicuro à quella sola:

Virtù, che lo contenta,

E ricchezza maggior hauer non tenta.

Gebete . Artemidos

Caleno .

Cebete in quella tauola, nella quale dipinse nutra la vita humana, fà la Fortuna vna donna cieca, & pazza, che stà con i piedi sopra vn rotondo sasso. Et Artemidoro l'ha posta alle volte à sedere sopra una distesa colonna, & la fa talhora bella, & ornata, etalhora sozza, e mal vestita, & che renga la mano a vn temone di naue. Et in questa guisa la vediamo spesso sù le medaglie antiche, & ne gli antichi marmi. Galeno parimente, quando essorta i giouani allo studio delle lettere, così dice di costei. Volendoci gli antichi porce dauanti à gli occhi con pitture, & con statoe le maluagità della Fortuna, non bastò loro farla in forma di femina, che questo ben doueua esser assai per mostrare, ch'ella fosse pazza, e maluagia, & che non istesse in vn proposito mai: mà le aggiunsero vna rotonda palla sotto i piedi facendola senza occhi; & dando e poi vn temone in mano, come che alla cieca, & senza. prouidenza alcuna gouerni le cose del mondo. Disegnano ancora molto bene la Fortuna, & espongono parimente il suo disegno alcuni versi di Pacuuio, che si leggono ne i libri della Retorica di

BACHHIO.

Pazza, cieca, e bestiale è la Fortuna,
Secondo che i Filososi hanno detto.
Quai sopra un sassò, che s'aggira, e volue.
L'hanno posta, però douunque questo
Sì pieza, ella và presta, e non sà doue.

Cicerone, & in volgare così suonano ..

De gli Antichi.

423



Hieroglifico derocante la buona Forunz quasi sempre andare con l'Eloquenza, & con la Dottrina, & l'imagine dell'Occa sione, & oportunità da Greci detta il Dio Chero, qual chi non prende quando si appresenta in pano poi si cerca e si pentisce.

### Imagini de i Dei

Nè vede; onde a ragion fu detta cieca.

E perche troppo spesso ella si muta,
L'hanno chiamata pazza, e bestiale

E stata detta; perche non conosee

Qualsia degno, qual no, qual buon, qual rio.

Buona For-

Sencen .

Oltre di ciò fu fatto alle volte il Caduceo con vn cappello in cima, che haueua due piccole ali, vna per lato, & con due corni di douitia, quali abbracciauano esso Caduceo, & significaua questa pitura secondo alcuni, che la buona Fortuna và quasi sempre insieme con la Eloquenza, & con la Dottrina; & in somma su credu ta questa essere di tanta forza, che non vi mancò chi dicesse, che valesse poco la virtù senza lei: & che se bene quella si scorge ad alte imprese, & a glorioso nome, non mai però, ò malageuolmente vi arrivaremo, se questa non ci accompagna, mettendo pure, come credeuano gli anrichi, che la Fortuna sia qualche Nume, il quale nelle cose mondane possa assai. Et che noi medesimi siamo a noi steffi la buona fortuna, ò la ria, secondo che ò bene, ò male ci sappiamo gouernare, & appigliarci a ciò, che di buono ci si rappresenta, ouero lasciarlo. Onde Seneca scriue a Lucillo suo, che s'inganano quelli, li quali giudicano, che bene è male alcuno ci venga dalla Fortuna; perche se bene ella dà materia di quello, e di questo, & alcuni principij alle cose, che ponno dapoi riuscire a bene . ò male nondimeno l'animo nostro può molto più di lei, e tira le cose sue come vuole, di modo che egli stesso a se medesimo è causa ò di felice, ò di misera vita. E perciò, quando al male ci appigliamo, di tutte le disauenture, che ci intranengono poi, habbiamo da dolerci della dapochezza nostra, & del nostro poco vedere, non della Fortuna: come mostrarono pur'ancho gli antichi nella imagine della Occasione, la quale fanno alcuni essere vna medesima con la Fortuna; ma se non sono vna medesima cosa que-Re due, ben sono tra loro molto simili, come dal ritratto di questa si potrà vedere, la quale su fatta Dea da gli antichi, forse accio che dalla imagine sua riuerita, & spesso guardata imparasse ognuno di pigliare le cofe in tempo, perche quelle con questo si mu tano, & vanno via, lasciando poi chi non le seppe torre pieno di mestitia, & di pentimento. Fu adunque la imagine della Occasione così fatta: staua vna donna nuda con i piedi sopra vna ruota, ouero sù vna rotonda palla, & haueua i lunghi capellitutti riuolti sopra la fronte

De gli Antichi.

425

Imagine della Fortuna appò gli Scithi significante la sua velocità & instabilità nelle cose mondane, & che bisogna secondare l'Occasione, perche velocemente se ne vola & in vano poi si segue, & in vano si pente delle occasioni perdute & tralasciate. Aufonio :

de-

di haueua l'ali, come si dipinge Mercurio, & era con lei vna altra donna tutta addolorata, mesta nello aspetto, & p.ena di pentimento . Vn fimulacro tale fu già fatto da Phidia, & se ne legge vno epigramma di Aufonio, nel quale ei descriue la Occasione così come hò derto, e mette con lei la Penitenza per compagna. Imperoche chi lascia passar la buona occasione, che si appresenta in qual si voglia cosa, altro non hà poi che pentirsi, & lagnarsi di sè mede simo. Questa che chiamarono i Latini Occasione, & opportunità

fronte, si chene restaua la nuca seoperta, e come pelata, & a'pie-

Occasione.

& riuerirono come Dea, fu da'Greci detta Tempo opportuno, & pere de lore fatto Dio, non Dea, & era il suo nome Chero, che quelta voccappresso de i Greci significa opportunità di tempo, come scriue Paulanta ancora, oue mette, che a costei fu consecrato vn'altare appresso de gli Elei , & che certo Poeta antico in vn' hinno fatto per lui lo chiama il più giouine di tutti i figliuoli di Saturno. Fù dunque il Dio Chero de i Greci, il medefinio, che era la Occasione de i Latini, del quale Posidippo fece vn'epigram-

dare di piglio alle cose, quando la Occasione ce le mostra, perche

Chero Die.

Posidippo .

Ausonio.

ma descriuendo la sua imagine; onde Ausonio tolse forse l'argomento del suo, quando dipinse la Occasione, perche sono in tutto simili, se non che Posidippo mette di più vn rasoio in mano al suo . & Ausonio alla sua dà la Penitenza di più per compagna. Cal listrato parimente nobile scultore fece il Dio Chero in forma di gio uine nella sua più fiorita età, bello, & vago con i crini al vento sparsi, & in tutto il resto come lo descriue apunco Posidippo. Pisogna dunque stare con gli occhi aperti, e con le mani pronte per

ella tosto gira, e volta la nuca pelata poi a chi non seppe cacciare le manine i lunghi crini, che hà sopra la fronte, & via se ne ca-Fortuna de mina con velocissimi piedi. Mostrarono quasi il medesimo gli Scigli Scithi. thi ancora nella imagine della loro Fortuna, imperoche, come riferisce Quinto Curtio, questi la fecero bene senza piedi, ma le posero poi le ali intorno alle mani, perche ella dà, & porge con queste i beni, ma con tanta velocità, che appena altri ha stesa la mano per pigliarli, che ella già e volata via. Oltre di ciò benche tal

hora giúga la Fortuna có noi mano à mano, nó però mai ci lascia pigliar le penne, ch'ella vi hà d'intorno; perche vuole potersene riuolare a suo piacere, e riuolarsene sen za fare tropo indugio, per che non sà fermarsi, & poco durano le felicità, che vengono da lei. Onde su, che alcuni già come scriue Alessandro Napolitano, la

Fortuna di vetro .

fecero

secero di verro; perche come questo subito si spezza ad ogni liene into ppo, così tosto vanno a terra i fauori della Fortuna. Ma non perciò lasciarono di crederle gli antichi, anzi mostrarono di fidarsi tanto in lei, che la vollero sempre hauere con loro, massimamen te i Principi, e gli Imperadori; perche questi nella loro piu secreta stanza teneuano sempre vn dorato simulacro della Fortuna, & come cola sacra l'adoranano, & volcuano anchora, che fosse con loro ogni volta, che vsciu no in publico. Onde Spartiano scriue, che Seuero Imperadore giunto allo estremo della vita, volle fare, che vi fossero duc di queste sacrate statoe della Fortuna, accioche ciascuno de i figliuoli, ch'erano due, ne hanesse vna che l'accompagnasse, e stes se con lui sempre: ma non vi potendo attendere, perche troppo l'aggrauaua il male, comandò morendo, che a vicenda, fosse posto il sacrato simulacro della Fortuna nella secreta stanza a' figliuo li, l'vn di all'vno, & l'altro all'altro, quasi fosse questo segno del partito Imperio tra loro egualmente. Et Antonino Pio Imperadore, secondo che dice il medesimo Spartiano, sentendosi vicino al morire, comandò che la dorata statoa della Fortuna fosse portata nella stanza di Marco Antonino, che su certissimo segno dello Imperio trasferito in lui, come che l'Imperadore, il quale moriua, senza dire a'tro lo disegnasse in questo modo suo successore. Alcuni, & benissimo hanno dipinta la Fortuna sopra vo grande Arbore con vn lungo bastone in mano, co'l quale và battendo giù i frutti di quello, che sono scettri di Rè, mitre borse, naui, a ratri, & altre cose, che dinotano le dignità, & tutte le arti humane. Di sotto poi si vede a stare gran moltitudine di persone, & d'ogni sorte grado, quali aspettano di coglier il frutto che loro vien Sopra . & si vede che ad alcuno di stirpe regale toccando vn'aratro gli bisogna di Principe, che era già, diuenire pouero agricoltore, oue ad vn contadino cadendo sopra vn scettro, ò alcuna borsa diuenta egli Principe, & ricco:sì che bifogna acconciarsi in buon loco, & che prosperando la Fortuna venghi a toccare qualche buona ventura. Scriue Pausania, che la Fortuna in Grecia appresso de gli Elei hebbevn tempio, oue era vn suo simulacro di legno mol to grande, e tutto dorato, fuor che le mani, & i piedi, quali erano di marmo. Et dice anco poi di alcune altre statoe della Fortuna fatte da'Greci in diuersi luochi, ma non le riferisce, perche niente hanno di notabile più di quello, che già è stato detto. Dirò bene di quella, che fu in Egira città dell'Achaia, benche ne dicessi pur'-

Simulacro della Fore tuna con gli Impera dori.

Spartiano

Antonino
Pio Imperas
dore .

Paufania

nche



Imagine della Fortuna in Egira, significante nell' Amore volerui buona fortuna, & ricchezze, altrimenti senza non si ottenere lo bramato desiderio ma io credo, che si in questa come in tut te le attioni bisogna hauer delle virtù, che quelle fanno la buona Fortuna, perche non ci è Fortuna alcuna, ma è nome imaginato.

anche già nella imagine di Amore: la quale era fatta in cotal guisa. Dall'va lato haueua il corno della copia, & lo teneua con ma no, dall'altro il Dio Cupido, & fignificaua questo, come lo inter preta Pausania, che poco vale a gl'innamorati essere belli, vaghi, e gentili, quando non habbiano la Fortuna con loro, che pare voler dire, che bisogna in Amore non meno, che nell'altre cose hauere ventura, & buona sorte; e pur troppo lo vuole dire; ma que sto vi si hà da aggiungere ancora, che bisogna, che la Fortuna seco porti il corno di douitia, perche senza sarà di poco giouamento ad Amore, mercè dello auaro animo feminile, che nè à beltà risguarda, nè à virtù, nè à gentilezza, ma solo si piega a pretiosi doni. Onde si può dire sicuramente, che sarà bene auenturoso,& felice sempre in amore qualunque habbia oro, argento, & pretiose gemme, doni tutti di Fortuna, & mostrati per il corno della co pia. Perdonatemi donne, che il zelo del vostro honore mi sforza hora à ragionare con voi in questo modo, piu assai del danno, che per gli auari vostri desiderij hò sentito già più volte. Non vi vergognate voi, & à quelle dico solamente, che lo fanno, di dare voi medesime à prezzo non altrimente, che come si vendono le bestie; anchor che non come queste restate in libero potere di chi vi com pra, ma ritornate pure anchora sì, che dare vi potete quando ad vno, e quando ad altro, secondo che maggior prezzo vi viene offerto: ma ben rimane la honestà vostra, & il vostro buon nome in preda sempre alla infamia, al biasimo, & alla vergogna. Et se mi diceste forse, che importa piu, che noi siamo impudiche per prezzo, che per amore solamente? ad ogni modo così per questo, come per quello perdiamo la honestà nostra, la quale voi huomini hauete ristretta trà breuissimi termini, in modo che se trà questi vorremo stare, non sarà per noi amore: & come volete dunque poi , che per amore ci mettiamo a fare gli piaceri vostri? Vi risponderei, che alcune opere sono, le qua- Contra le li benche in sè forse non siano molto buone, ridotte però al suo fine pel mezzo della virtù, contentano chi le fà, & sono anco per lo più lodate, & all'incontro chi vitiosamente opera, nè contenta sè stesso stando occulto, nè, quando si manifesta, troua alcuno, che lo laudi. L'Amore è virtiì, & è vitio l'Auarnia. Adunque quello, che fate per amore, oltre che a voi stesse non turba l'animo consapeuole di hauere operato virtuosamente, è lodato anchora da qualunque lo sà. Ma quello, à che l'auaro defiderio vi tira, vi stimula

Fortuna gioneuole ad Amore.

Alle Done

Ammonstione

donne aus-

stimula sempre, non vi dà riposo mai, onde sempre sentite vn cotale rimordimento, che vi dice; a, che pure facesti male. Er quan do da altri è risaputo poi, di gentili, & honorate diuentate vili, & infami, e souente si cangia il nome di gentildonna honesta in impudica meretrice, ilche non fia mai di chi per amore compiaccia a chi l'ama; perche sole queste, che fanno ciò per mercede sono dimandate meretrici. Ne sono i termini posti alla hinestà vostra così ristretti, come pensano forse alcune di voi, che vi sia vietato l'amore, anzi vi si da come vostro proprio, essendo che da voi fole senza l'huomo poco valete: & come vi accosterete voi all'huomo con piacere di amendui, se non vi si intrapone amore, che vi leghi insieme? Adunque no vi si tog is Amore: ma sapete voi che vi si toglie? Il fare ingiuria ad Amore, come fanno molte, venendo a mercato di quello, che per lui solo dourebbono fare. Si che non per Amore, ne perche, vinte dalla fragilià humana non possano resistere alle carnali passioni, cose che molto ben cuoprono, & iscusano gli nostri errori, si danno nelle braccia a cui mostrano di amare, ma perche troppo sono auide, e rapaci, & par loro dandosi a molti, per hauere da molti, di potere meglio empire le loro auare, & ingorde voglie. Et perciò di loro piò facilmente go dere ogn'uno, ilquile hibbia chi dire. Per questo dunque Amo re sta congiunto alla Fortuna, che tiene il corno della copia, e mostri pur anche la loro poca fermezza, perche non meno sono mutabili in Amore le auare femine, che sia la Foituna : alla imagine della quale ritorno, & lascio voi donne, che viuete ne'vostri vergog soli errori; & a quelle, che sono lontane, prometto di dire vn di tutti i beni del mondo di loro, & in modo tale, che forse an co se ne faranno qualche conto . A lunque, oltre alli disegnifatti fin qui della Fortuna, trouo, che alcuni l'hanno diffinta in mare, che fa vela tra le turbate onde; alcuni l'hanno posta sù l'acuta cima d'vn'alto sasso, ouero di vn mente, sì che ogni poco di ven to, che spiri la fa voltare. Et credo, che queste siano state dipinture moderne, perche nó ne trouo fatta mentione da gli antichi, co me è stata questa pariméte, che riferisce il Giraldi scriuedo de i Ge tili, oue così dice: Hano alcuni a'tépi nostri con assai bella inuentione fatto la Fortuna a cauallo e che velocissimamente se ne corre via, & il Fato ouero Destino, come si pare di dire, la seguita tenendo l'arco con la saetta di arciere per ferirla. Mostra questa dipintura la velocità della Fortuna, come che ella non ripoli mai,

Grezorio Giraldi',

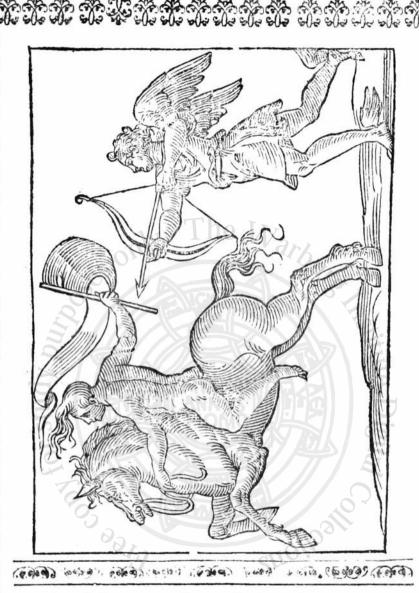

Imagine della Fortuna à cauallo che velocemente corre, dal Fato & dal Destino seguitata, dinotante la velocità di quella, & doue questi sono, quella non hauer possaò fermezza alcuna.

432 Imagini de i Dei

ma corra via sempre scacciata dal Fato, perche oue è il Deftino

Apuleio -

Fortuna per la Luna.

Buono Euë

Fauore.

non vi ha luoco la Fortuna. Questa fa Apuleio essere vna medesima con Iside, quando finge, che à sè di Asino ritornato huomo così dice il Sacerdote della Dea : Hora tu sei sotto la custodia della Fortuna, non di quella, che è cieca, ma di quella che vede, & dà luce ancora a gli altri Dei con il suo splendore. E potiamo dire, ch'egli perciò volesse intendere della buona Fortuna, sotto il nome della quale intese Macrobio la Luna mostrata per Iside, come già è stato detto nella sua imagine: perche questa può assai ne i corpi di quà giù, li quali sono soggetti à varij casi di Fortuna, e vannosi mutando del continuo. Metendo dunque la Luna, & la For tuna insieme, come che siano vna medesima Dea, dallaquale venga il nascimento, & la morte delle cose, potremo dire, che Pausania niente si ingannasse, quando disse, che facilmente gli farebbe creder Pindaro, che la Fortuna fosse vna delle Parche, & che potesse più assai delle sorelle . Benche mi pare, che le Parche si accordino molto più con il Fato, ò Destino, che vogliamo dirlo, che con la Fortuna, perche questo è fiso, e certo, sì come elle sono immutabili parimente, mentre che filando la vita de i mortali, à ciascheduno assegnano il determinato tempo del morire. Ma questo, che alle imagini ? niente. Lasciamolo dunque, & dichia mo del buono Euento, cioè prospero successo, & felice fine delle imprese, perche il simulacro di costui appresso de Romani fu nel Campidoglio con quello della buona Fortuna, come scriue Plinio, in forma di Giouane allegro, & ben vestito, che teneua nella destra vna tazza, e nella sinistra vna spica, & vn papauero. Et con la Fortuna và anco il Fauore, che fu adorato parimente da gli antichi, perche pare, che da lei venga per lo più, benche nasce egli dalla bellezza ancora molte volte, e souente dalla virtù, & in soma da tutte quelle cose, che ci fanno grati altrui, & ci acquistano fauore, il quale ci fa spesso insuperbire ; perche quanto più succedono a gli huomini le cose felicemente, tanto più si inalzano, & poggiando con l'alt del fauore humano, montano sopra gli altri, fin tanto che la ruota giri, onde cadendo traboccheuolmente fono sprezzati por non meno, che fossero riueriti prima. Però guardisi ognuno di fidarsi troppo in questo frale, & lieue Fauore, per che tosto passa, come la sua imagine ci dimostra, la quale era di giouine con le ali : ò sia perche per le cose prospere, & liete si leua alto tanto, che non degna più di guardare al basso, onde perciò

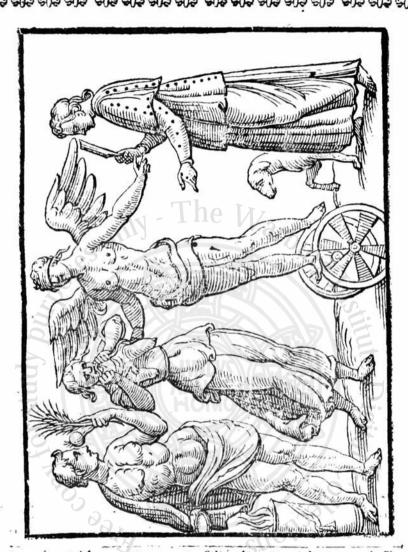

Imagine del buono Euento & felice successo, del Fauore instabile, lieue, & caduco, dell' Adulatione, & dell'Inuidia, che spingono, & accompagnano detto Fauore, & l'imagine della ruota volubile della Fortuna, sopra laquale il detto Fauore riposa i piedi e casca al suo girare, effetto che si vede per ordinario nelle Corti e nel Mondo. 1912 a ciò fu anco dipinto cieco, perche pare, che gli huomini non

Fanore ti-

mido.

Macaria.

Medaglie

di Giulia Mammea.

guardino più a persona o ben poco, poscia che a grandi honori sono inalzati : ouero perche poco si ferma con noi, ma tosto passa via; & perciò staua co'piedi sopra vna ruota, conciosia ch'egli imiti la Fortuna; & sì come quelta gira, così ei gira parimente, e và sempre ouunque ella porta de'suoi beni, mostrandosi però tuttauia timido, perche vuole ogni hora salire più sù, che non gli conuiene, spinto dall' Adulatione, che l'accompagna sempte. Gli và dietro etiandio la Inuidia, ma con passi tardi, e lenti, la qua le guarda sempre con occhio torto l'altrui Felicità, ma ella s'è beata e di lei punto non teme. Perche questa fu da gli antichi adora ta parimente, & chiamata Macaria da'Greci, e fu come si raccoglie da Euripide, & che riferisce Pausania, figliuola di Hercole, & acquistossi gli divini honori, perche hauendo l'Oracolo risposto. a gli Atheniesi, che poteuano esser vincitori di certa guerra mossa. loro da'Lacedemonijo gli figluoli di Hercole, se qualchuno di que sti occidendosi da sè si fosse offerto alli Dei dell'Inferno, ella subi to che questo intese, si tagliò la gola, & fece di sè la miserabile offerta, acquistandone la vittoria a gli Atheniesi, li quali perciò l'adorarono poi, come quelli, che per lei erano stati vittoriosi, & felici. La imagine di costei , cioè della Felicità, che questo è il nome Latino, & Macaria il Greco, come hò detto, fu da gli antichi fatta, come si vede in alcune medaglie, di Giulia Mammea, vna donna sopra vn bello seggio, che tiene nella destra il Caduceo, & hà nella sinistra vn corno di douitia. Si può dire, che quello significhi la virtù, questo le ricchezze come che, nè le virtù da sè, nè le ricchezze per loro medesime possono fare qui l'huomo felice, che fu opinione di Aristotele. Imperoche quale felicità può essere di vn virtuoso, che si troui in tanta pouertà, che patisca disagio non solamente di molte cose, che gli sarebbono commode, ma di quelle anchora, che gli sono necessarie? Et allo incontro chi si troua priuo di ogni virtù, se bene hauesse tutte le ricchezze del mon do, non si potrà mai chiamare felice, anzi sarà infelicissimo, non hauendo punto di quello, che è proprio dell'huomo. Potransi dunque chiamare felici qui frà noi secondo il parere di Aristorele, & come ci mostra la imagine della Felicità pur mò disegnata, solo quelli, che sono virtuofi, e ricchi, cioè che hanno tanto de'beni della Fortuna; che ponno prouedere a'suoi disagi, & alle sue commodità. Cebete nella sua tauola fa la Felicità vna donna, che. fiede



Imagine della Dea Macaria, o Dea Felicità, figliuola d' Hercole, con il Caduceo, & il Corno di Douitia in ma no, quello fignificăt. la virtu, questo le ricch Zze, ne cessarie e l'una, è l'alere alla Felicia humana.

Ee 2

siede all'entrare di certa rocca in bel seggio, bene ornata; ma non però con molta arte, & coronata di bellissimi, & vaghi siori. Alla quale ben pare che voglia andare ogniuno, ma non viarriuano però se non quelli, che caminano con la scorta della virtù, lasciandosi alle spalle tutte l'altre cose; perche su opinione di costui, come di molti altri anchora innanzi a lui, che la virtù sola potesse sare l'huomo selice. Ilche dobbiamo noi dire anchora parlando christianamente, & intendendo non della Felicità, che qui brama alla cieca ogniuno in questo mondo, perche non è, se bene pare, Felicità, ma di quella, che nelle celesti sedi godono le anime beatante para internata li a suesa de la cuela he de

te, vera, immutabile, & eterna. Alla quale ha da

sperare di giugnere fermamente ogniuno ; che scorto da lucidissimi raggi della diuina bontà ca-

mini tutto il

viaggio
di questo mondo in compagnia della
Fede, calcando l'arido, & sterile terreno co'piedi
della Ca-

rità .



# CVPIDO.

#### CANCEN CANCEN



I tutti gli affetti de gli animi nostri non vi è il piu commune, il più bello, nè che habbia maggior forza di quello, che non solo in noi si vede essere, ma nello eterno Iddio anchora (benche in lui sia pura sostan za solamente, non affetto, nè passione) ne gli Angeli, & in tutti gli ordini de' Beati, in ciascheduno de gli elementi, & nelle

cose rutte, che di quelli sono create. Si dimanda questo communemente Amore, il qual leua ogni bruttura da gli animi humani, & cosi gli fa diuenire belli, che hanno poi ardire di andarsi à porre dauanti alla bellezza eterna, oue ripieni tutti di gioia,e d'infinito piacere godono i desiderati frutti de'loro amori. Questo fa diuentare humili gli superbi, gli adirati riduce a pace, rallegra, & riconforta gliafflitti, e sconsolati, porge ardire a chi teme, & apre le chiuse mani all'ingorda auaritia. Questo ha forza sopra autti i piu potenti Rè, supera i grandi Imperadori, & in somma fi fa vbbidire a tutte le persone. Per le qualicose non è marauiglia se fra i loro Dei lo posero gli antichi, li quali non hauendo vista anchora la luce della verità, quel, che si doueua dare al Creatore del tutto, dauano alle creature, & come che non sapessero onde le virtu venissero in noi, molte ne adorarono come Dei & pofero loro diuerse statoe, & in varie imagini le dipinsero, secondo operano ne gli animi humani, come in altro luoco hò mostrato già, per non replicare il medesimo hora, che di Amore solamente voglio dire, seeondo che da gli antichi fu dipinto. Se ben par'essere hoggimai così manifesto ad ognuno, che non habbia bisogno, che ne sia scritto per insegnarlo; perche vedendo un fanciullo con la benda a gli occhi,con l'arco in mano, e con vn turcasso pieno di strali al fianco, ognuno sà dire questi è A more, ma non saprà dire

Amore

Amore non

# 438 Imagini de i Dei

però ognuno poi a chi gliene dimandi, la ragione, per la quale fia cosi fatto. Et io in queste mie imagini hò voluto mostrare no solo come lo facessero gli antichi, ma renderne le ragioni anchora, secondo che da'più degni scrittori le hò potuto ritrouare, liquali ra gionando di Amore in diuerse maniere, & in diuersi modi l'hanno considerato, perche hanno visto, che diuerse sono le virtù sue. Donde viene, che hanno detto non essere vn solo Amore, ma molti, & due principalmente furono posti da Platone, sì come ei pose due Veneri parimente, L'vna celeste, della quale nacque il celeste Cupido, e quel diuino Amore, che solleua l'animo humano alla contemplatione di Dio, delle menti separate, che noi chiamiamo Angeli, & delle cose del Cielo. Et habita questo ne i Cieli, come scriue Filostrato, dicendo che l'Amore celeste, il quale è vno, se ne sta in Cielo, & quiui hà cura delle cose celesti, & è tutto puro, mondo, e sincerissimo, & perciò fassi di corpo giouine, tutto lucido, e bello, & gli si danno l'ali per mostrare il riuolgimento, qual fanno gli animi humani mossi dallo amoroso desiderio al Cielo, & a quelle cose, che quiui sono; come fanno etiandio quelle pure menti, le quali sopra i Cieli sono ordinate tutte secondo i gradi loro, che si inalzano quanto più ponno alla vista di quella beara faccia, che è fonte eterno di tutta la bellezza, la quale in diversi modi dalla più alta parte del Cielo manda i raggi suoi ad irritare, e prouocare le cose tutte, perche à lei si riuolghino, & questisono le saette, e gli acuti strali, che souente scocca Amore. Chi dunque nella imagine di Cupido confidera l'Amore diuino, vede la purità di questo nel lucido corpo di quello. Et per l'ali (l'officio delle quali è alzare in alto, e portare per l'aria que'corpi, li quali per loro stessi non si potrebbono leuare di terra) vede il solleuamento, che fa Amore de gli animi nostri alle diuine bellezze. Si come per le saette può comprendere gli raggi della diuina luce, la quale in mille modi ci viene a ferire, perche ci riuoltiamo a lei, & inuaghici della bellezza sua, non più stimiamo

Cupido celeste.

Ali di Amore.

Strali di Amore. Ali di Amore.

Sirali di Amore .

Petrarca.

Ancor, e questo è quel, che tutto auanza, Da volar sopra il Cielgli haueua date ali Per le cose mortali, Che son scala al Fattor chi ben l'estima.

chiama il Petrarca in giudicio.

le cose di quà giù, che quanto elle ci sono scala da salire al Cielo, come ben disse Amore di sè stesso, quando in vna sua Canzone lo

E per

Er per non entrare più adentro nelle cose dell'Amore diuino, perche tanto vi sarebbe da dire, che troppo mi scosterei dal propo sito mio, questo solamente vi aggiungo, ch'egli è come il Sole: il quale sparge i suoi raggi per l'universo, & in se riflette altri raggi ancora, se tocca per sorte corpi lucidi, e puri. Et come il Sole riscalda ouunque tocca, così Amoreaccende quelle anime, alle qua li si accosta, onde con infiammato desiderio si riuolgono alle cose del Cielo. Il che hà fatto, che sia data alla imagine di Amore l'accesa face ancora : per dimostrare l'ardente effetto, con che seguitiamo le cose amate, trahendone piacere del continuo, parlan do però solo delle diuine. Nelle quali consideriamo della face di Amore quel, che luce solamente, & che risplende come diletteuole, & giocondo da vedere, non quello che arde, & abbrucia, perche fa male, & è noioso; e questo più si confà all'Amore delle cose ter rene, il quale non porge diletto mai, ne piacere alcuno intero,& che sia senza tormento; ma così aggiunge l'uno all'altro, come nella face sono insieme lo splendore, che diletta, & la siamma, che tormenta ardendo. Et su questa poi opinione di Plutarco, il quale scriue che i Poeti, gli Scultori, & i Dipintori finsero, che Cupido portasse in mano la face accesa, perche del fuoco: quel che luce, è diletteuolissimo, ma quel che abbruccia poi, è fuor di modo molesto. Il che tolse egli con gli altri forse da Platone, il quale scriue nel Timeo, che Amore in noi è misto di piacere, & di dolore. Nacque questo Amore di Volcano, e dell'altra Venere, la quale chiama Platone volgare, mondana, e terrena; volgare parimente, terreno, e pieno di lasciuia humana, secondo che finse. ro le fauole. Onde Seneca nella Tragedia di Ottauia descriuendo- seneca. lo, dice così,

Amore fi mile al So

L'error de ciechi, e miseri mortali

Per coprir il suo stolto, e van desio Finge che Amor sia Dio, Si par, che del suo inganno si dilette, In vista affai piaceuole, mario Tanto che gode sol de gli altrui mali ; C'habbia a gli homeri l'ali, Le mani armate d'arco, e di saette E in breue face astrette Porti le siamme. che per l'uniuerso

Ud poi

## Imagini de i Dei

Nà poi spargendo sì, che del suo ardore Resta acceso ogni core, E che dal'v so human poco diner so Di Volcano, e di Venere sia nato, E del Ciel tenga il più sublime stato. Amor è vitio de la mente insana, Quando si moue dal suo proprio loco. Che di piaceuol foco L'animo scalda, e nasce ne verdi anni A l'età, ch'asai può, ma vede poco. L'ocio il nodrisce, e la lascinia humana, Mentre che và lontana La ria Fortuna co suoi grani danni Spiegando i tristi vanni, E la buona, e felice stà presente, Porgendo cio, che tien nel ricco seno. Ma se questa vien meno, Onde il cieco desir al mat consente, Il fuoco, ch'ardea pria tuito s'ammorZa, Etosto perde Amor ogni sua forza.

Quidio ..

Pose Quidio parimente due Amori, quando e' disse.

Madre d'ambi gli Amor porgimi aita.

Percioche noi amiamo in due modi, bene, quando alle cose buo ne applichiamo l'animo, male, quado seguiriamo quello, che è rio Et come questo si dimanda amore dishonesto, e brutto, così quello è detto bello, & honesto. Alcuni vogliono, che di questi due nati di Venere vno solamente sia Amore, ilquale accenda, & infiammi gli animi nostri a seguitare alcuna cosa, & l'altro si dimandi Anterote, che noi potiamo dire contra amore : perche faccia questo effetti tutti contraria quello, sì che per lui fuggiamo le cose, le disamiamo, & le habbiamo in odio. Ma si inganna di gran lunga. qualunque tal cosa crede, percioche Anterote fu adorato, non perche facesse disamare, ma perche punisse chi non ama essendo ama to, come si legge appresso di Suida, ilquale racconta vna nouelletta tale. Fuin Athene vno chiamato Melito, il quale ardentiffimamente amaua vn belliffimogiouane nobile, & ricco molto, il cui nome fu Timagora. Questi non meno altero, che bello, mostra-

Anterote.

Nouella di Melito e de Timagora.

ua non

na non farsi conto di Melito, in altro, che in comandargli cose di grauissimo pericolo, le quali tutte faceua il miserello, con animo sicurissimo, credendo di douere in questo modo acquistarsi la gratia dello amato giouane, ma tutto gli auenne il contrario; percioche Timagora quanto più si sentiua essere amato, e servito da lui, tanto lo sprezzaua più sempre; onde l'infelice Melito non potendo più sopportare le amorose pene, & vinto dalla disperatione si gittò giù dalla più alta cima della rocca, e tutto si ruppe, & restò morto; di che parue; che venisse poi pietà si grande a Timagora, quando l'intese, non volendo forse la giustitia d'amore, che restasse la morte di Melito inuendicata, che egli se n'andò ratto a gittarsi di là onde s'era gittato Melito prima, e crudelmente ne morì. Er quiui perciò fu posto vn fimulacro di vn bellissimo giovanetto tutto nudo; il quale haueua in mano due galli, e molto belli,& gittauasi a basso col capo all'ingiù. Questo dunque potiamo dire, che fosse castigo, il quale venisse da Anterote, come più apertamente dice Paufania, raccontando quafi il medesimo in questo modo. Era in Athene vn'altare consecrato ad Anterote per voto, come dicono, de'forestieri, & per cagione tale. Melete giouane Atheniese niun conto facendosi di Timagora huomo forestiero, che l'amaua grandemente, gli disse vn di tutto sdegnosetto, che gli si leuasse d'attorno, & andassesi a fiaccare il collo . Timagora non curando più di viuere, & volendo in tutte le cose compiacere cui egliamaua tanto, si lasciò cadere dall'alta cima di vna certa rupe, & morì miseramente : di che Melete pentito della sua superbia senti tanto dispiacere, che furiosamente poco da poi fece il medesimo fine, che l'amante suo haueua fatto; onde fu detto che Anterote haueua fatta la vendetta di Timagora, & gli fu perciò consecrato l'altare ch'io dissi . Fu dunque Anterote vn nume, il quale puniua chi non amaua essendo amato, & non ch'ei facesse disamare, e potiamo dire, che questo altro non sia, che l'amore reciproco, come anco vien confermato da Porfirio scriuendo di costui in questo modo. Haueua Vene- Porfiria re partorito Cupido già di alcuni dì, quando ella si auuide, che ei non cresceua punto, ma tutrauia staua cost piccolino, come era nato, onde non sapendo a ciò come prouedere, nè dimandò con figlio all'Oracolo, il quale rispose che Cupido stando solo non cre scerebbe mai, ma bisognaua farli vn fratello, accioche lo amore fosse trà loro scambieuole, che all'hora Cupido erescerebbe quanto foffe

Paufania.



Imagine de gli Dei Erote, & Anterote fratelli & figliuoli di Venere, intesi l'vno per l'amare l'altro per il riamare, ouero l'amor reciproco, & l'imagine dell'amor Letheo che sà disamare, & dimenticare la persona amata.

fosse di bisogno. Venere prestando fede alle parole dell'Oracolo; da indi a poco partori Anterote, il quale non fu così tosto nato, che al par di Cupido cominciò a crescere, mettere l'ali, & caminare gagliardamente, & è di questi due stata poi la sorte tale, che di rado, ò non mai è l'vno senza l'altro, & se vede Cupido che Anterote cresca, e si faccia grande, ei vuole mostrarsi maggiore, & se lo vede piccolo, diuenta egli parimente piccolo, benche questo faccia spesso a suo dispetto. Adunque l'amore cresce, quando è posto in persona, che medesimamente ami, & chi è amato dee parimente amare, & questo mostrarono gli antichi per Cupido, e per Anterote. Per la quale cosa gli Elei, gente della Grecia, in certa parte delle loro scuole metteuano l'vn, & l'altro, accioche si ricordassero i giouani di non esser ingrati contra chi g'i amaua, ma ricambiassero lo amore, così amando altri, come da altri si sentiuano esfere amati. Stauano dunque due imagini, ouero statoe de'fanciulli, de'quali l'vno era Cupido, che teneua in mano vn ramo di palma, & l'altro Anterote, il quale si sforzaua di leuarglielo, e mostraua di affaticarsi assai, nè poteua però, quasi che debba con ogni suo sforzo mostrare chi risponde in amore di non amare punto meno di colui, che ama prima, & perciò si sforza Anterote di leuare la palma di mano di Amore. Del quale parlan do Marco Tullio per adulare Attico suo, come riferisce Lattantio, e quasi per motteggiarlo, disse che furono i Greci di gran consiglio, & di parere molto audace a porre dauanti a gli occhi dei giouani, oue si doueuano essercitare nelle cose virtuose, la imagine di Cupido, quasi credesse egli, che con quella non meno ti potesse suegliare ne gli animi giouenili le lasciuie, & i dishonesti piaceri, li quali diceuano gli antichi tutti venire da Cupido, che accendergli alla virtù. A che volendo forse rimediare i Romani, non metteuano Amore solamente nelle loro Academie, & oue si estercitauano i giouani, ma insieme con quello anco Mercurio, & Hercole, sì che la statoa di Cupido era nel mezo di queste due, per mostrare che fosse ragioneuole, & virtuoso, perche mostraua Hercole la virtù, & Mercurio la ragione. Et Atheneo scriue, che gliantichi Filosofi stimarono Amore essere vn Dio molto graue, & alieno da ogni bruttezza, dicendo che ciò si poteua conoscere da questo, che posero la sua statoa con quella di Mercurio, e di Hercole; che sono sopra, quello alla eloquenza, questo alla fortez za, & dalla compagnia di costoro nasce Amicitia e Concordia. Hebbero

M,Tullie.

Mercurio. & Horcole con Cupido.

### , Imagini de i Dei 444

Amore Le. theo .

Hebbero ben poi gli antichi l'Amore anchora, che faceua difamare, e mettere in oblio tutto il bene, che si voleua altrui, e fu chiamato Amore Letheo, la statoa del quale, che chinaua le ardenri faci nel fiume, & quiui le estingueua, era nel tempio di Venere Ericina, del quale fece mentione Ouidio, e disse, che colà andauano à porgere gli deuoti preghi tutti i giouani, li quali desiderauano di scordarsi le loro innamorate, & le giouani parimente che si accorgenano di hauere mal posto i loro amori. A che hebbero i Greci vn piu belrimedio; perche lenza pregare altrui, lauandosi solamente nel fiume Seleno, poco lungi da Patra città dell'Achaia, fi scordanano gli haomini, e le donne tutri quelli amo ri,delli quali non volcuane più ricordarsi, che così teneuano che fosse, quelli del paese. Ma Pausania che questo racconta, dice che è fauola, che le fosse vero, le acque di quel fiume sarebbono stimate più di tutte le ricchezze del mondo: & Plinio fa mentione di certo fonte chiamato di Cupido appresso de'Ciziceni, del quale chi beeua scordauasi subito ogni amoroso affetto. Ma se Cupido altro non è, che l'affettuoso desiderio da noi posto intorno alle cose, l' Amore non sarà vno, nè due, anzi molti, come pógono i Poeti,

Plinio.

Pausania.

Molti fono gl' Amori.

Amore.

Propertio.

ti erano gli Amori, come ancho scriue Alessandro ne suoi problemi, perche non amiamo tutti vna cosa medesima, nè in vn medesimo modo, ma diuersamente ama ciascheduno, & spesso ancora diuerse cose: il che non si potrebbe fare, se Amore fosse vno solamente. Finsero dun que gli antichi, che fosser molti, li quali faceuano tutti fanciullini belliffimi con l'ali, & dauano loro in mano à chi facellette ardenti, à chi strali acutissimi, & à chi saldiffimi laceiuoli, come benissimo mostra Propertio scriuendo à Cinthia sua, che così dice in nostra lingua.

quali fauoleggiando esprimono spesso le forze de gli animi nostri, le diuerse passioni, & i varij loro affetti, & perciò dissero che mol-

Mentre che l'altra notte, Vita mia, Errando me ne vado dopo cena, Senta pur hauer uno in compagnia. La forte, ne so già come, mi mena Done vno stuol mi vien ad incontrare Di fanciulli, che paion nati a pena. Quanti fosser non so, che numerare Non gli potei per la tema, ch'al core

N' Andà

N' ando, ch' al fatto mio mi fè pensare.

Ne bisognaua non hauer timore

Di loro, se ben' er an piccolini;

Ch'assai son grandi in dar altrui dolore.

Mostrauan tutti i nudi corpiccini

Così vaghi, sì belli, e ben formati:

Che mai non vidi piu be' fanciullini:

Et alcuni di loro erano armati

Di viue fiamme in facellette accolte,

Onde ogni di ne son molti abbruciati.

Alcuni con le braccia fielle, e sciolte,

E preste al saettar portan gli strali,

Che me nel cor ferito han già più volte.

Et alcuni altri certi lacci, quali

Mostraron d'hauer solper me legare,

Perch'an di lor disse parole tali:

Pigliate cost ui, su, che state à fare?

Lo conoscete pure, e quelli presto

Mi furo intorno; ne potei scampare,

Siche per ler legato in tua man resto.

Filostrato parimente nelle sue dipinture dice; che gli Amori sono molti, e gli fa essere figliuoli delle Ninfe, come fa Claudiano anchora, quando scriue delle nozze di Honorio, & di Maria, li quali gouernano i mortali: perche molte parimente sono le cose, che questi amano: & ne dipinge vna bella tauola, la quale stà così secondo il ritratto, ch'io ne hò saputo cauare. Euui vn giardino bellissimo con vaghi arbuscelli piantati con tal'ordine, che da ogni bada a'riguardati mostrano vna assai spatiosa via coperta tut ta di freschissima herba tanto molle, e delicata, che sopra qual altra si voglia cosa non si potrebbe giacere più delicatamente. Da i rami delle belle piante pendono pomi gialli, & lucidisì, che paiono d'oro alli quali gli Amori tutti nudi si riuolgono, ò vi volano intorno leggierissimi, hauendo già attaccate a gli arbori le dorate faretre piene di pungenti strali : & alcuni panni di diuerfi colori sono gittati quiui per l'herbe piene di varij fiori. Le dorate chiome a gli Amori sono in vece di ghirlande : nè sono le penne delle ali tutte di vn medesimo colore, ma alcune rosse, alcune gialle, &

Filofrate .

Pittura de gli Amori-

alcune

446

alcune di color cilestre. Et di loro, quattro i più belli si sono sco? stati da gli altri, delli quali due giuocando si gettano pomi a vicen de l'en co l'altro, e gli altri due si saettano l'eno con l'altro, non mostrandosi però in viso di essere punto adirati, anzi ciascheduno di loro porge il nudo petto, accioche non vengano gli strali in vano, ma feriscano là, doue sono indrizzati. Le quali cose mostra no il cominciamento dello Amore, & la confermatione del mede fimo, perche gli due, che giuocano co i pomi danno principio all'A more; onde si vede, che questo bacia il pomo, & lo getta, e questo stà con le mani alte per pigliarlo, accennando che lo bacierà anch'egli, quando l'haura pigliato, & lo rimanderà parimente. E da questo forse tolse Suida quello, ch'ei scriue, che gittare altrui vn pomo significa inuitarlo ad amare. Onde Virgilio ancora in vna sua pastorale, fà così dire a Dameta.

Wirgilio.

La vaga Galatea mi getta un pomo, E poi sen sugge, ma pria, che s'asconda Frà verdi salci vuol pur , ch'io la veggia.

Gli altri due poi, che si saettano confermano l'Amore già cominciato, quasi che essi lo facciano penetrare al cuore. Quelli dunque giuocano per cominciare ad amare, questi saettano, perche l'Amore si confermi, & perseueri. Vna Lepre è poi, che stà sotto vn'arbore mangiando de i pomi già caduti a terra, alla quale gli Amori danno la caccia, & la spauentano, questo battendo le mani infieme, quello gridando, e quell'altro scuotendo la veste, ch'era interra. Alcuni vi volano sopra, & le grideno, alcuni pian piano vanno dietro alla sua orma, & alcuni si lanciano, quasi gli si vogliano gittare addosso; ma l'animale si volta in altra parte, oue vno de gli Amori stà in agguato, credendosi di pigliarlo con le ma ni per vn piede, & vn'altro, che l'haueua già quasi pigliato, se lo vede vscire di mano: di che ridono poi tutti si fattamente, che per le risa non si ponno tenere in piè, ma si lasciano cadere à terra, chidi trauerlo, chi boccone, e chi rilguardando con 'a faccia al Cielo . Nè vuole però alcuno di loro adoperare gli pung noi firali, ma tutti vorrebbono pigliare quello animale viuo, per farne poi gratissimo sacrificio a Venere, come che la Lepre molto bene a lei si contaccia, perche dicono, ch'ella è frequentissima al coito, onde mentre che latta gli figliuoli gia fatti,ne fa de gli altri tuttauia, e tuttauia si impregna, si che partorisce la Lepre a tutti i tem

Lepre com-. farfi à Ve. nere .

pi,come

pi, come scriue Plinio, nè si conosce il maschio dalla semina, ma si crede, che in tutti sia la medesima virtù così del maschio, come del la semina. Oltre di ciò, dice il medesimo Plinio, che credettero alcuni, che la carne della Lepre sacesse più bello assai, & più gratio so, che non era prima, chi ne mangiaua per sette di, e soggiunge, ch'egli crede bene, che sia cosa, vana, ma che si può però pensare, che vi sia pure qualche ragione, poi che tanto vniuersalmen te si crede così. Da questo tolse argomento Martiale di motteggia re vna sua amica nomata Gellia, scriuendole questo Epigramma.

Martiale a

Quando mi mandi Gellia mia talhora
A donar Lepre, mi mandi anco à dire,
Ch' in sette di vedrommi (e d'hora in hora)
Piu bel quella mangiando diuenire.
Se vero è, vita mia, cotesto, fora
Ver' anco, e si potria senza mentire
Giurare, che non habbi mai mangiata
Carne di Lepre tu, da che sei nata.

Alessandro Seuero

E perche Alessandro Seuero vsaua di mangiare souente la Lepre, fu chi có in alcuni ver si lo motteggiò, come scriue Lampridio dicendo, che bench'ei fosse Siro di razza, non era marauiglia che fosse bello, & gratioso, perche la carne della Lepre, ch'ei man giaua volontieri, lo faceua tale. Di più vi è stato ancho chi hà detto, che sia nella Lepre certo non sò che, con il quale si postano fare de gl'incantesmi amorosi, la quale cosa non dice già Filostrato, che la riferisce, che non sia, ma bene danna chi la fa, & giudica non degni di essere amati quelli, li quali vogliono farsi amare sforzatamenete in questa guisa, & qui finisce la sua tauola . Nella quale mi pare, che fiano molto bene dipinti gli Amori: & io per questo solamente l'hò ritratta, accioche si veggia, che gli Amori sono molti, & tutti fanciullini nudi, con i crini crespi, e biondi, & con l'ali di diuersi colori, & quando hanno le accese faci in mano, & quando nò, & hanno l'arco alle volte, & la faretra con le saette, & alle volte ne sono senza. Onde Silio Italico descriuedo come gli Amori accompagnassero Venere, quando lei andò con Pallade, & con Giunone in giudicio dinanzi à Paride, ad vno solamente dà l'arco, & le saette, e fa che gli altri le stanno d'intorno adornandola, & i versi suoi tirati al volgare sono tali .

Silio Itali-

# Imagini de i Dei

- 1 12 1 31

ge essere

Allhora il bel Cupido: ch' aspettato
Haueua il tempo già de la gran lite,
Reggea con destra mano i bianchi Cigni,
Ch' al carro de la madre erano giunti,
Cui egli mostra l'arco, che gli pende
Da gli homeri, e la piccola faretra
Sol per lei piena di pungenti strali,
Accennandole, che per ciò nontema
De la vittoria, ma ne vadi certa.
E gli altri Amori vezzo setti, e lieti
Le sono intorno, e chi raccoglie, e stringe
I biondi crini da la bianca fronte
In vaghi nodi, chi la sotti veste
Rassetta, e chi la cinge one hà bisogno.

Apuleio .

Apuleio, quando fà comparir Venere in scena accompagnata da gli Amori, dice, che questi sono fanciulli bianchissimi, li quali scendono di Cielo, oueramente escono del mare con le ali alle spal le, con le saette al fianco, e con le facelle in mano. Et, per mostrare la moltitudine di questi, dice in altro luoco, che vn popolo d'Amori accompagnaua Venere, percioche sono quasi infiniti i desiderij humani, e quanto si desidera, tanto si ama, di rado considerando se bene sia, ò male, ma solo mettendo mente à contentare ogni nostro desiderio, benche sia disordinato, e contra la ragione, la quale Amor non prezza, mentre che à lasciui piaceri tutto si volge; & perciò noi lega sì, che restiamo in suo potere: & questo mostrano i lacci, che gli si danno. Ma non più di molti, ma ragioniamo hora di vno Amore solamente, facendone ritratto secondo che ce ne hanno gli Antichi lasciato essempio. Platone, facendo nel suo conuiuio, che Agathone laudi Amore, e mostri, come egli è fatto, così dice; Amore è bellissimo, perche è il più giouane di tutti i Dei; & che sia vero, lo mostra ch'ei sugge la vecchiezza sempre, benche questa fia assai veloce, & spesso venghi piu tosto, che non farebbe dibisogno, & di sua natura l'hà in odio, e stassene trà giouani, secondo il prouerbio, qual dice, che le cose trà loro simili volontieristanno insieme. Egli è poi tenero, e molle, & prouasi ciò nel modo, che Homero proua Ate hauere i piedi teneri, e molli. Ate è voce Greca, & noi la potiamo dire cala mità; ma Homero la fin-

Lacci de gli Amori .

Amore pius giouine de gli altri Dei -

Amore tenero, e mol le.

Ate.

ge effere vna Dea figliuola di Gioue, la quale turba le menti de i mortali, e mette loro male in cuore, & dice, che ella camina sù per le teste de gli huomini, nè calca mai la terra co i piedi, & perciò gli hà molli, e teneri : cosi dunque Amore è tenero parimente, & molle, perche non camina mai ne per terra, ne per sassi, ne per luoco alcuno; che sia duro, & aspero; si caccia trà le piu molli, & delicate cose del mondo, e stassi quiui. Queste sono gli animi humani: ne in tutti però habita egli, ma in quelli solamente che sono piaceuoli, e gentili, & fugge i rozzi, e duri, e tanto è da lui lontana ogni durezza, che quasi è liquido, come l'acqua, perche se ciò nó fosse, ci nó potrebbe andare, come và, ricercado tutto l'ant mo, nè entrarui di nascosto, & vscirne quando vuole. Oltre di ciò Amore è di corpo benissimo fatto, & in ogni sua parte così bene composto, che la bellezza sua auanza tutte le altre, per la quale trà la brutezza, & lui è discordia grande, & hà in tutta la persona vn colore così bello, e così vago, che meglio non si può vedere, di che fa fede il vederlo spesso habitare; & quasi sempre tra fiori, anzi oue non sono fiori, non habita egli mai, & per ciò A nore tra di lui rimangono priuati tutti glianimi, & i corpi, li quali sono fiori. senza fiori di giouinezza, e di bellezza; che Amore non vuole stare altroue, che in luochi belli, floridi, odorati, e lieti. Molte altre cose ancora si potrebbon dire della bellezza d'Amore, ma più non ne dice per hora Platone, dal quale potiamo raccorre, che Amore è giouine, tenero, molle, e delicato, di corpo ben fatto, & di buonissimo colore. Più minutamente lo dipinse Apuleio nella nouella di Psiche, quando racconta, ch'ella contra il comandamento da lui hauuto, stà con la lucerna in mano a rimirarlo, & lo vede tale, che hà la dorata chioma tutta molle per l'ambrosia sparsaui sopra il collo bianchissimo, le guancie colorite sì, che pa iono di po rpora, & i bei crini in varie guise ritorti, o crespi, pendono parte per gli homeri bianchissimi, & parte si spargono sopra la bel la faccia, e sono così lucidi, e tanto risplendono, che non lasciano apparire il lume della lucerna, che stà loro sopra : a gli homeri hà due ali sparse di freschissima rugiada, le lieui piume delle quali, benche stiano ferme quasi da soaussimo vento tocche si muouono lieuemente, & è poi tutto il corpo così pulito, & lucido, che non hà Venere da pentirsi di hauerlo partorito; l'arco, la faretra, & le saette sono quiui in terra dauanti al letto. Non gli lega Apuleio gli occhi, ò perche non bisognaua forse, ch'es dormiua

Petrarca.

all'hora, ò perche tenne con quelli, li quali non lo fanno cieco; come il Pettarca, quando scriue di hauerlo visto negli occhi della sua douna, e dice,

Cieco non già, ma faretrato il veggio, Nudo, se non quanto vergogna il vela, Garzon con l'ali, non pinto, ma viuo.

Mofca.

E Mosco poeta Greco lo sa parimente con gli occhi lucidi, & infiammati, quando singe, che Venere lo vada cercando, la quale interamente lo dipinge, accioche chi lo troua lo riconosca, lo pigli, e lo rimeni; cui ella promette di dare vn bacio poi, & maggior premio anchora. Fu questa cosa satta latina dal Politiano, e tirata in volgare poi da molti, ma meglio de gli altri mi pare, che habbia satto M. Luigi Alamanni, voltandola in certi versi pari, che vanno a due a due: & perciò oltre, ch'io non haurei saputo; nè ancho hò voluto prouare di sare meglio di lui, & per fare peggio, mi sono seruito della sua tradottione. Questo dunque è Amore suggitiuo di Mosco, che così pose egli nome a'suoi versi, sat ti volgari dallo Alamanni.

Amore fug gitiuo. Luigi Alamanni.

Crimita egli hà la fronte, e fero il volto. Picciol braccio, e sottil, ma snello, e sciolto.

Sepre in danno d'altrui con laccio, o sferZa.

Ond'ei

Ond'ei lunge auuentar pao un dardo acuto Fin nel baso Acheronte in braccio à Pluto.

Hà velate il pensier il corpo nudo,

Alato come augello, ardito, e crudo:

Hor in questo, hor in quello drizzail volo,

E nel mezzo de i cuori alloggia solo.

Vn picciol' arco ha inman, sour'esso è sempre.

Vn pungente quadrel d'amare tempre.

Ben'è breue lo stral, mailciel offende:

Vna faretra d'oro a gli homer pende.

E son l'empie saette, ond io talhora

Impiagata ne fii dolente ancora.

Aspro à tutti, ecrudel, ma com'io veggio

Il disleal à suoi fa sempre peggio.

Breue facella hà in man, ch'io vidi fe so

Far nell'acque auampar Nettuno stesso.

Setuil puoi ripigliare a forza il mena,

E non hauer pietà se'l vedi in pena

Lagrimando restar, pon mente fiso

Ch'ei non ti fugga in quel, se moue riso,

Matu lo stringi albor. Se vuol baciartes

Fuggi, perche le labra in ogni parte

Son di tosco ripiene, s'ei dicesse

Prendi queste arme mie , vatten con effe,

Non l'ardir di toccar rifiuta il dono,

Fiamma, peste tormento, e morte sono.

T'occa questo disegno buona parte della forza, e de gli effetti d'Amore, & perciò lo fa di color rosso, & quasi acceso per tutto il corpo, onde forse ne tolse l'essempio il Petrarca, quando lo pose sopra vno affocato carro, facendolo trionfare, oue dice:

Petrarca.

Vidi vn vittorio so e sommo duce
Pur com vn di color, che'n Campidoglo
Trionfal carro à gran gloria conduce.
Quattro destrier via piu che neue bianchi;
Sopr' vn carro di soco vn garzon crudo

f 2



Trionfo d' Amore descritto da Filostrato, dal Petrarca, & da altri antichi & moderni, significante la forza d' Amore.

## De gli Antichi.

Con arco in mano, e con saette à fianchi;
Contra le qua non val elmo, ne scudo;
Sopra gli homeri hauea sol due grand'ali
Di color mille, e tutto l'altro ignudo:
D'intorno innumerabili mortali,
Parte presi in battaglia, parte vecisi,
Parte feriti da pungenti strali.

Che debb io dir ? in un passo men varco:

Tutti son qui prigion gli Dei di Varro;

E di lacciuoli innumerabil carco

Vien catenato Gioue inanzi al carro.

Quest'è colui, che'l mondo chiama Amore; Amaro come vedi, & vedrai meglio, Quando fia tuo, com'è nostro Signore; Mansueto fanciullo, e fiero veglio;

Einacque d'otio, & di lasciuia humana Nudrito di pensier dolci, e soaui, Fatto signor, e Dio da gente vana.

Qual'è morto da lui ; qual con piu graui Leggimena sua vita aspra, & acerba Sotto mille catene, e mille chiaui.

Che mostra l'ardente desiderio de gl'innamorati, il quale acom pagnato dalla speranza si raccende, e s'insiamma più sempre, come dice Alessandro in vn suo quesito, ch'ei sà perche sia, che l'estreme parti del corpo de gli innamorati sono fredde talhora, e talhora calde; & vuole, che di tutto questo sia cagione la tema, & la speranza. Perche essendo il cuore la sede, & il sonte della vita, il quale manda per tutto il corpo gli spiriti, che gli danno forza, & viuacità; ogni volta, ch'egli da qualche dolore è oppresso, non solamente non può mandare piu vigore alle parti lontane, ma riuoca etiandio a sè il già mandato, per esser più sorte a sostenere il dolore; che l'opprime. Ma chi sente maggiore dolore di colui, che teme di non potere conseguire quello, che tanto brama, & perciò di non douere essere

Quefito

Rofore ne gli Aman-

mai lieto ? Onde non è marauiglia, se le parti estreme del corpo suo sono fredde talhora. Diuentano calde poi, quando es spera di hauere ciò, che desidera, imperoche il core per l'allegrezza, che sente all'hora si apre quasi, e si dilata, & alle parti lontane manda segni dell'allegrezza sua, che sono vinacissimi spirti, li quali riscaldano tutto il corpo, & lo fano colorito, come pur diazi dicemo di Amore. Benche vogliono alcuni, che la rossezza ne gli amanti venga più tosto dalla vergogna, quasi che l'animo consapeuole a sè di scostarsi dalla honestà, quando alli piaceri del corpo attende. & quelli desidera solamente, voglia nascondersi: e perciò come che cuopra con vn colorito velo quella parte, oue ei più si mostra, sparge la faccia di rossore. Ma benissimo parea me, che scoprì il potere, & la natura di Amore, quel Poeta, ò altri che si fosse, il quale in vn sonetro và descriuendo che cosa egh si sia, in fine concludendo, che egli è impossibile di cauarne la vera interpretatione. Il sonetto per esser artificioso, & vago mi spinge a porlo qui sotto, & dice così .

Amor è un non so che, vien non so d'onde ; Mandollo non sochi, non so in che modo. Nacque non so dir come , o con qual frodo, Per se stesso è confuso, e altri confonde. Quini si pasce, e si nodrisce altronde, Viue non sò di che, non pretia lodo, Si gloria net dolor, non hà in se modo, Nè so come hor si scopre, hor si nasconde. Ferifce non so come in mezzo il core, Ne ferita, ne segno, o sangue appare, E'l ferito da lui vinendo more. Colcor non con la lingua faparlare, Etace dentro, & poi silentio fore Hor chi sà questo pazzo interpretare ?

Le parti poi di Cupido con turti i suoi arnesi sono così interpretate da Seruio, là doue Virgilio fa, che Venere lo prega a trasformarsi in Ascanio, quando hà da essere condotto a Didone. Dipingesi Amore fanciullo ,, perche non è altro , chevn pazzo desiderio, mentre che alla libidine solamente è intento; perche il ragionare de gli innamorati così è mozzo, & imperfetto, come quello de

Spofitions Amore.

### De gli Antichi.

le de'fanciulli, la quale cosa mostra Virgilio in Didone, quan- Virgilio. de dice,

Incomincia talhor aragionare, E nel mezo del dir, lassa, s'arresta.

Hà poi l'ali per mostrare la leggierezza de gli amanti presti a mutarfi di volere, come nella medesima Didone si può vedere, la qual appresso di Virgilio pur'anche pensa di dare morte a colui, che prima amaua cotanto. E Terentio benissimo mostrò la poca Terentio. fermezza de gl'innamorati, quando disse: Questi mali tutti sono in Amore, ingiurie, sospetti, inimicitie, tregua, guerra, e paceanco poi. Onde il Petrarca, poscia che ha raccontati vatij, e Petrarta. diuersi affetti amorosi , così conclude,

In somma sò, come è inconstante, e vaga, Timida, arditavita de gli amanti, Che poco dolce molto amaro appaga.

Porta Amore le saette, ouero perche queste parimente sono veloci, nè sempre vanno a ferire, oue sono indrizzate, come habbia. mo detto de gli innamorati, che sono prest. simi a mutarsi di volere, nè sempre ponno arrivare, a quello, che piu bramauano, oueramente, perche come elle sono acute, e pungono, così le punture della conscienza dopò l'hauere peccato, ci trafiggono l'animo, che dopò il fatto conosce di hauer operato male. O pure s'intende per le saette d'Amore la prestezza, con che egli scende nel cuore de'mortali. Percioche ad vno sguardo solamente, senza quafi auederfene, resta l'huomo talhe ra tanto acceso dalla bellezza altrui, che gli pare essere già tutto di fuoco. La quale cosa, eredo io, che volesse mostrare colui, che fece Cupido con il fulmine in mano, che non si sà chi e'fosse, come scrive Plinio, che lo portaua Alcibiade nello scudo, & vn tale n'era parimente in Roma nella Curia di Ottauia, ilquale diceuano alcuni, che fu fatto per Alcibiade, poscia ch'egli così lo portana nello scudo, volendo in quel modo mostrare la bellezza di lui, che fu bellissimo, quasi che come Gioue, di cui è proprio il fulmine, è il maggiore di tutti gli altri Dei,così di bellezza andasse sopra a tutti gli altri di gran lunga . Ma si può dire anchora & forsi meglio , che à colui sia paruto: che vna face non mostri intieramente la forza dello amoroso ardore, & che perciò pose in mano a Cupido il fulmine, con-

Forza di Amore.



Imagini d'Amore significanti li vary effetti & potenze d'Amore, qual ne cuori nobili & gentili facilmente hà luogo.

Esti duri & ostinati spezza & rompe. dinota ancora quanto facilmente ci lasciamo adescare da gl'affetti lasciui, &
libidinosi massime in giouentù.

ciosia che questo non solo arde le cose, che facilmente abbruciano, ma quelle anchora subito incende, alle quali altro suoco non
così tosto sì attaccherebbe; rompe, e spezza ciò che troua, che se
gli opponga, & sia pure quanto voglia saldo, e duro, & penetra con
mirabile prestezza in ogni luoco. Le quali cose molto bene si
confanno alla forza di Amore, il quale in gentil cor ratto s'appiglia, e gli duri, & ostinati rompe, e spezza, e con mirabile prestezza ouunque vuole penetra, come dice Propertio in vna Elegia,
nella quale ei dipinge Amore, fatta già volgare da Girola mo Beniuieni in terza rima: & è questa.

Propertio. Girclamo Beniuiens

Non fur'al tuo parer marauigliose Le man di quel, ch'in giouenil figura, Qualunque e' fosse, Amor pingendo pose? Questi de ciechi amanti la natura Conobbe, e come fuor d'ogni ragione Perdon lor primi ben per leggier cura. Ne hà l'ali à gli homer suoi senza cagione Che da questo, e quel cor lo fan volare, Perche quelle alme in cui suo nido pone. Mentre per questo tempestoso mare Corron, dall'onde alterne ributtate Son così, che giamai si pon fermare. L'arco suo incuruo, e le saette hamate, Che da gli homeri suoi sospese pendono, Ond'egli ha sempre le sue mani armate, Certo null'altro a nostri occhi pretendono, Se non che pria, ch'alcun di lor s'accorga, Dal neruo scosse in mezo al cor suo scedono.

Trono Cupido alle volte anchora fatto in altra guisa, che con l'arco, come è appresso di Pausania, il quale scriuendo di Corinto dice, che quiui sopra il tempio di Esculapio in certa cappelletta tonda di bianco marmo era Cupido, satto da Pausia dipintore, che haueua gettato l'arco, & le sactte, & teneua vna lira in mano. Et il medesimo ragionado dell'Achaia dice, che in Egira Città di quel paese era certo piccolo tempio, oue ei vide Cupido stare à lato alla Fortuna, volendo mostrare, che questa anchora nelle cose d'Amore può assai, bench'egli da sè tanto possa, che vince tutte le piu ostinate

Cupido com la Fortuna



Imagine di Pane, & Cupido, l'vno vinto, l'altro vincitore, per mostrare il potere d'Amore sopra la Natura vniuer-sale, che inuaghita del diletto delle operationi sue, non pen-sa ad altro, che a farle belle, & adorne.

ostinate voglie, spezza ogni indurato cuore, e gli animi piu superbi,e piu feroci fà diuentare humili,& mansueti in modo, che volon tieri poi porgono le mani à gli amorosi lacci. E questo forse volle mostrare Archesilao laudato perciò da Varrone assai, come scriue Plinio, benche dicono alcuni, che lo laudò non per questo, ma per la bella arte, e per lo gran giuditio, ch'ei mostrò nella scultura, quando di vn solo pezzo di marmo fece vna Leonza, con la quale scherzauano i pargoletti Amori, & di loro alcuni la teneuano legata, alcuni fe porgeuano vn corno, & voleuano, ch'ella vi beesse dentro, e la sforzauano a farlo, & alcuni altri mostraua no di volerla calciare. Tra tutti gli animali il Lione è ferocissimo, ma dicono poi, che la Leonza è di più feroce animo ancora, e più crudele assai, & perciò questa sece Arcehsilao per esprimere meglio la forza de gli affetti amorosi. Li quali furono molto bene ancho mostrati da'Poeti, quando finsero Marte starsene sollazzan do in braccio à Venere; la imagine della quale insieme con quella delle Gratie, e delle Hore, che andauano con costei sempre, aggiungerò à questa di Cupido, accioche non sia il figlio senza la ma dre, & habbia la madre così tra queste mie imagini chi l'accompagni, come hebbe appresso de gli antichi. Adunque perche tanto può Amore, fù detto vincere tutto, come che nullo altro à lui fia pare di forza , e finlero perciò le fauole, ch'ei vincesse già pur' anche il Dio Pan, che l'haueua prouocato prima. Il che tirato alle cose naturali, significa, che la natura vniuersale facitrice di tutto mostrata per lo Dio Pan, quando cominció da principio ad operare, cominciò parimente à dilettarsi di quelle cose, che faceua, e seguitando poi quasi innagbita di quelle, hà cercato sempre, e tuttauia cerca di adornarle più, ch' ella può. Per la dilettatione dunque, che prende la Natura delle cose da sè fatte, venne come à prouocare Amore: il quale potè tanto più di lei, che se la fece soggetta in modo, ch'ella fà solamente quanto piace à lui. Da che nasce la concordia de gli Elementi trà loro diversi alla generatione delle cose . E le anime, come vogliono i Platonici, scendono parimente per Amore, di Cielo qua giù ne'corpi mortali, hauendo già per lui contratto certa affettione, & desiderio di quelli, sì come rimontano poi in cielo, quando spogliatest in tutto l'amore terreno, fi riuolgono ad amare le cose celesti solamente. Et perche dissero gli consideratoridel le cose del Cielo, che vi erano due porte, per le quali passauano le anime humane scendendo di cielo in terra, e ritornando

Cupido vin cisore de Pan

ritornando di terra al cielo, & era detta questa de gli Dei, quella de gli huomini: volcua Orfeo, che Amore tenesse le chiaui di que ste porte, si che non vi si potesse passare senza lui & perciò chi lo dipingesse ancho con le chiaui in mano, potrebbe renderne la ragione, perche così l'hauesse farto. Ma non è stato Amore di tanto potere però sempre, che altri non habbia potuto più di lui ancho ra alcuna volta, come Ausonio mostra in certa sua fittione, la qua le io voglio porre solo per dare con gli scherni, co i tormenti, e con la croce di Amore fine alla sua imagine, vendicatomi à questo mo do, poi che altro non gli posto fare, di mille ingiurie, ch'egli mi hà già fatte, e mi fà tutto dì. Perche non è poca la vendetta, che si piglia di chifà male, raccontare le pene sue, & i suoi dispregi , & pare che consoli affai ricordarsi , che quelli parimente siano stati in grauissimi pericoli, li quali furono già, e tuttauia sono cagione altrui di penosa vita. Fà dunque Ausonio, che Cupido non se ne auuedendo volasse là, doue stanno quelle anime, le quali per Amore vscirono di questa vita miseramente, e che rigliato da loro fosse legato, e posto come in croce sopra vn alto mirto, e metre che queste li propogono diuersi tormenti, viene Venere, la quale non solamente non cerca di mitigare le adirate alme contra suo figlio, ma si mostra adirata anch'essa contra di lui, e fatte aleune sferze di role, e di fiori lo batte stranamente sì; che moue quelle à pietà, le quali la pregano à perdonargli, & esse parimente gli perdonano, e lo sciogliono lasciandolo andare, cosa che non hauerei già fatta io: ma poi che tutte erano donne quelle, che lo pigliarono, altro non se ne poteua aspettare. La cosa è nel Latino, molto bella, non sò che fia di lei nel volgare: ma chi sà Latino, leggala nella sua lingua; e chi nò, si contenti di questa, ch'io hò ridotta al volgare per hora, fin che venga chi la ritiri in miglior forma.

Amor tor.

Ne imefti campi, done i verdi Mirti

Fanno la selua ombrosa, ch'in se chiude
Gl'innamorati, & infelici spirti,

Eran l'alme, ch'in sè fur empie, e crude
Per troppo amar altrui, si ch'anzi tempo
De la spoglia mortal restaro ignude.

E la memoria del passato tempo
Rinouando mostraua ciascheduna

Come, e perche mori così per tempo.

Hà la gran selua poca lucer e bruna,

Come talhor, ch'o souro wel na sconde

A noi la bianca faccia della Luna.

Taoiti Lachi, che le torbide onde

Non mostran mai, e siumi lenti, e cheti, Che stretti van trà le siorite sponde.

L'aer.caliginosopar she vieti

Ogni albegrezza à i fiori, che son quiui Sì ch'vnqua non si ponno mostrar lieti,

I quali furon, mentre ch'eran viui,

Giouani tutti di somma bellezza, Che ne restar miseramente prini.

Narcisso, c'hà di se tanta vaghezza, Perche si crede vn'altro, e'l bel Hiacinto, Cui morte dà chi più l'ama, & apprezza.

Croco da l'aurea chioma, Aiace vinto

Da sdegno sì , che dandosi nel petto Lascia il terrea del sangue suo dipinto.

Adone, che già tante volte stretto

Da la madre d'Amor, fu nel bel, seno. Cogliendone piaceuole diletto,

Ethora fatto fior orna il terreno

Di porporeo color con altri assai; Ond'è di vary fior quel luoco pieno.

E rimembrando i gia passati guai,

Le lagrime, i sospir, i mesti amori, I dolorosi accenti, e i tristi lai,

Rinouano con quelli anco i dolori,

C'hanno sentiti all' vltima partita,

Quando la sciar morendo i primi ardori .

Trà questi, e le verdi berbe, ond è gradita

La densa selua, van le donne antiche, Ch'amar miseramente in questa vita.

E fanno proua allhor quanto nimiche

A se

Ase stesse fur già, mentre che furo A le voglie d'Amor già troppo amiche Mostra piungendo Semele, ache duro Partito fosse quando fulminata Produsse al mondo il parto non maturo. E vorebbe poter non esser stata Compiacciuta di quel, che chiefe à Gione Alhor che da Giunone fu ingannata. Onde si scuote, e con la mano moue Speffola veste, e fassi vento, e finge Che la fulminea fiamma si rinoue Ira, di sdegno, e graue duolo astringe Cenida poi che femina si vede Di nuono, e in vi fo l'animo dipinge. Procrivicina à morte in terra fiede, Le piaghe asciuga, er al suo feritore Serua pur anco l'amoro sa fede, Col lume in mano vinta dal dolore, · Salta nelmar la gionane di Sesto, One affogato vede il suo amatore. Ne di lei mostra hauere il piè men presto Saffo à salire sopra il duro sasso Per gittarsi ne l'onde, e'l dishonesto Amor, ch'infiammo Creta, à lento passo Andar fal'infelice, che si duole, Che si sia posto il cor suo cosibasso. Emostra un bianco Toro, e dopo vuole, Che non men del suo error si vegga quello, Che per Amor han fatto le figliuole, Per le qualiresto morto il fratello Dachi la scio di lor l'altra su'llito; E seco traffe l'altra che del bello Hippolito hebbe il cor già si inuachito; Manon potendo poi trarlo a sue voglie, Tanto l'edio, quanto l'hanca gradito. Par

Par che Laodamia s'allegri, e doglie De false sogni, ne dopo la morte Del fao Protofilaopia viner voglie. Et altre poi le quai con braccio forte L'infelici alme traffero de i petti, Mostranoi duri ferri, onde fon morte. Tisbe quel del suo sposo, i cui deletti : Amorosi da forte troppo fere Quandomen si donea, furo intercetti. Canace bebbe dal fratello; & era De l'hospite quell'altro, c'hanea Dido. Chegia no la fora accio, ch'ella ne pera. E com hà dette già il publico grido Quini mostrala bana, ch'ella fpeffo .... D'Endimion scese a l'amato nido. Più di mille altre poi ventano appresso. Mostrando ciascheduna quel, c'hanena Gid per Amor sontra di se comme fo. E mentre che ciascuna si doleua. De (noi aprichi danni dolcemente, Che'l lamentarf in parte il duol rilena, Ecco che vien inauedutamente Battendo l'ali per la selua ombrosa. Amor traquesta addolorata gente La qual, benchesia quasi come ascosa, L'ardente face; e la faretra d'oro L'arco, elistraiper l'axia nebulosa; Lo riconosce nondimeno, e foro Subito quelle donne tutte insième Per tener il commun nemico loro. Cuil aria humida, e graue così preme L'ali, che l'miserello, che si sforza Pur di fuggir, e de i nimici teme -In vano s'affatica, est rinforza

L'impeto feminile in modo tale,

.....

Che vinto se ne resta in alirui forza Erane lagran selua un Mirto, quale Brailtormento di chi foffe finto Ingiustamente altruicagion di male. Oue già da Proserpinalegato Adone fupunito dell'bauere Per Venere l'amor di lei sprezzato. A questo vençon tutte le seuere, Emeste donne, e con lor tranno Amore. Qual fanno a l'alto tronco sostenere. Gli hanno legati e mani, e piedi; e fuore D'ogni v so di pietà cercan di fare Nel misero, contento il lor furore. L'accusan tutte, ne però tronare Sanno giusta cagion di dargli pena, Ma giusto fan che sia quanto lor pare. Ond'ei si sente andar per ogni vena Vn timor freddo, che bagghiaccia, e turba Il mesto duol la faccia già serena, Poi che si vede in mano al'empiaturba, La qual incolpa lui de i propri errori, Et ogni legge, & ordine conturba. A lui ciascuna improvera i dolori De la passata morie, e poi gli dice, Com to gra, così voglio, chor tu mori. E pensano di far lieto, e felice Tutte lostato lor, se fan vendetta -Di lui, come ler par, seben non lice. Però mostrano quel, onde intercetta Fù lor la vita, e nel mede smo modo Che si tormenti Amor ciascuna affresta. Porta questa un coltello, egrida i lodo, Che sia questo ad Amor tormento, emorte. Quella mostra d'un laccio il saldo nodo . Quella altra par, ch' assai si riconforte

Mostrando

Mostrandoscaui siami, perche spera Veder'in altri l'ultima sua sorte.

Chi l'ercerupi chi l'irata, e fera

Onda del marschi mostra il mar quieto. Secondo che piu brama, ch' Amor pera.

Alcuna dice, hora faro pur heto

Il mio cor con la morte de questo empio

Queste siamme far anno il crudo scempio,

E scuotendo l'ardenti fiamme vuole,

Ch' Amor del suo mortr sia nuono essempio.

Mirrha scoprende la matura pro le

Squarcia il bel ventre e piglia poi con mano

: Le lagrime, onde mest a anchor si duole.

E quelle arditamente di lontano.

Verso lui spiega, che di sè pauenta. Vedendosi a partito troppostrano.

Alcuna de schernirlo si contenta,

Mostrando perdonarglise che quell'ira C'hebbe gia contra lui tutta sia spenta

Perche graue tormento seco tira,

C'hà da far vno stil pungente, e forte

Spicciar fuor de le membra delicate

Il sangue, che le rose hebbero in sorte.

Oueramente che siano infiammate

Con lumi accesi quelle belle parte, Onde son le persone generate.

La bella Citherea, ch'era in disparte,

Quando intende del figlio, lieta vuole ... Anch' essa hauer ne' suoi tormenti parte.

A lui subito vien, ne come sole

Piaceuol parla, ma turbatain vista

Gli accresce duolo, e tema con parole

Chiamandolo cagion d'ogni suatrista Fama, e li grida, abi feeter ato fai Ben tu, che per te solbiasmo s'acquista. Poi gli improuera quanto fece mai, Gli adultery di Marte, che scoperse Al Ciel Febocon fuoi lucidi rai. Il membruto Priapo, che le aperse Ilventre con figura dishonesta, Di che non poco scorno già sofferse. L'Hermafrodito, il cue nome anco resta A chi d'huomo e di donna habbia l'insegna, Ne veramente sia poi quel, ne questa. L'empio Erice, del qual ella si sdegna Per la sua crudeltade, e c'habbia fatto Ch'a star con huom mortal più volte vegna. Ne del dir si contenta, ma con atto Di chi gastigar voglia il proprio errore In colui, ch' ad errar già l'habbia tratto; Raccoglie insieme uno, & un'altro fiore E le vermiglie rose, con le quali Poi batte ilmesto, e sconsolato Amore. Etante gli ne da , che de suoi mali Quelle donne diuennero pietose, Che pria gli minacciar pene mortali. Perola pregar tanto, che depose: Labellamadre l'ira, e il grave sdegno, Che mal contra il figliuol già la dispose. E ciascheduna dice essere indegno Amor di tante pene, e cheper lui Non giun se alcuna mai al tristo segno: Di darfi morte, ma che furo i sui Fatt cagion delmiserabil fine, Che destinar così, disfer, di nui; Placata dunque V ener le meschine Donne ringratia del pieto so officio »

#### De gli Antichi.

467

Poi scioglie il figlio con le man diuine, Quel già sicuro dal crudele esitio; Che gli su apparecchiato, via sen vola, Così sossi egli andato in precipitio, Nè più di lui s'vdisse mai parola.

# VENERE.

FFF (SA) FFF (SA)



RIM A che dissegnare la imagine di Venere voglio sare vno schizzo della natura sua, perche sarà di non poco giouamento à conoscere la ragione di diuerse cose, che in quella ditò poi. Fu dunque Venere, secondo le sauole, la Dea della libidine, e della lascinia, come ch'ella mandasse nel cuore de i mortali i libidinosi desiderij,

Den della libidine.

e gli appetiti lasciui, e che à questi con l'aiuto suo si desse il desiderato compimento. Onde la fecero madre di Amore, perche non pare, che si congiunga quasi mai huomo, e donna insieme, se que sto non v'intrauiene: & à costei dettero parimente gli antichi, oltra Himeneo, e Giunone, la cura delle nozze, percioche queste si fanno, accioche ne seguiti il carnale congiungimento, onde ne habbia da seguitare poi la generatione de i figliuoli. Fu la bellezza anchora data in guardia à Venere, sì ch'ella potesse darla, e torre come pareua à lei. Ma secondo le cose della natura poi, le quali sotto il nome di questa Dea ci sono in diuersi modi significate, ella mostra quella virtù occulta, per la quale gli animali tutti sono tirati al desiderio di generare. Onde quelli, li quali vogliono, che l'anima humana di Cielo scenda ne i corpi nostri, e passando di sfera in sfera tragga da ciascheduna di quelle affetti particolari, dicono che da Venere ella piglia l'appetito concupiscibile, che la moue alla libidine, & à i lasciul desiderij, e fano ancora al-

Venere fecondo i naturali.

Gg 2 cuni



Imagine di Venere nata dalla spuma del mare, della bellez-Za Dea, & della libidine, madre d' Amore, simbolo della lasciuia, qual su anco tenuta Dea delle nozze & del matrimo nio , intesa per il pianeta di Venere, detta ancor Lucifero, & Heftero, che induce la virtù generativa nelle cofe -

cuni, tirando pure le fauole alle cose naturali, che Venere, Giunone, la Luna, Proferpina, Diana, & alcune altre siano vna Dea
sola, ma siano tanti i nomi, e così diuersi, perche tante sono le
diuerse virtù, che da quella vengono, come si vederà anchora per
diuersi disegni della sua imagine, cominciando da quello, che riserisce il suo primo nascimento; percioche raccontano le fauole,
ch'ella nacque della spuma del mare, hauendoui Saturno gittato
dentro i testicoli, ch'ei tagliò à Celo suo padre. La qual cosa hanno esposta molti, e più chiaramente forse di tutti Leone Hebreo ne
i suoi dialoghi di Amore. Volendo dunque gli antichi mostrare, che
Venere sosse nata del mare, la dipingeuano, che ella quindi vsciua suori, stando in vna gran conca marina, giouane e bella, quanto era possibile di farsa, e tutta nuda, e la faceuano anchora ch'ella sen'andaua à suo diletto nuotando pel mare. Onde Ouidio
risguardando à questo la fa così dire à Nettuno.

Nascimento di Vene-

Ouidio.

Et ho che far anch io pur qualche cosa Tra queste onde se vero è ch'io sia stata Nelmar già densa spuma, dalla quale Ho hauuto il nome, c'hoggi ancora serbo.

Perche Aphrodite la chiamarono i Greci dalla spuma, la quale essi nominano con voce da questo poco dissimile, Virgilio parimen te sa che Nettuno così tisponde a lei, quando ella lo prega, che voglia acquetare homai la tempesta del mare, onde il so figliuolo Enea era già tanto trauagliato.

Aphrodite. Virgilio .

Giustissimo è, che tu ne° regni mici Ti fidi, ond'è l'origine tua prima.

Onde frà gli altri simulacri, che surono nel tempio di Gioue appresso de gli Elei in Grecia, come scriue Pausania, ve ne su vno di Venere, che sorgendo dal mare era raccolta da Cupido. Alcuna volta poi su per Venere satta vna bellissima donna con vna conca marina in mano, e con vna ghirlanda di rose in capo, perche le rose sono proprie di questa Dea, come dirò poi rendendone la ragione, e la conca marina mostra sempre, che sia Venere nata del mare, ò in mano ch'ella l'habbia, o pure che vi sia dentro co'piedi. Benche vogliono alcuni, che perche la conca marina nel coito tutta s'apre, e tutta si mostra, sia data à Venere, per dimostrare quello, che nei Venerei congiongimenti si sa, e ne i pia-

Conca marina data à Venere.

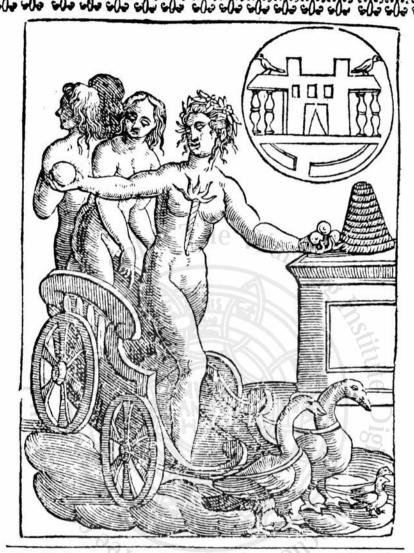

Tempio di Venere in Pafo Città di Cipro, con hieroglifico lei & fua natura dimostrante. Carro di Venere tirato da Cigni & da Colombe à lei sacrate, con la sua imagine sopra detto carro nuda con le tre Gratie seco, come li Sassoni la dipingenano, con tre pomi d'oro in vna mano, & vna palla nell'altra, & dimostra l'oro farci via alla lasciuia, & dinota il tutto il na tural desiderio carnale per generare.

ceri amorofi . Alli quali , ò fia perche quella parte del Cielo, cui èsoggetta, così volesse, o pure che la natura de gli habitanti per altro fosse tale, pareua che l'Isola di Cipro fosse dedita oltra modo, e perciò diceuano quelli di Pafo Città di questa Isola, che vscendo Venere dal mare apparue prima appresso di loro, onde l'adorauano con grandissima riuerenza, & era appo costoro vn tempio dedicato a lei, nel quale la sua statoa non era come l'alere fatta con figura humana, ma certa cosa rotonda, e larga nel fondo, che verso la cima si veniua stringendo a poco a poco. Della quale, come riferisce Cornelio Tacico, non pare, che si sappia alcuna ragione. Pure io mi ricordo di hauere letto, che questa figura rappresental'ombilico del corpo humano, & è data a Venere, perche si crede, che la libidine alle donne stia, e cominci in questa parte. Ma quando anco questo fosse vero, che diremo poi del simulacro di Gioue Ammonio, il quale in certa parte di Egitto era medesimamente fatto in questa guisa, come nella sua imagine si può vedere. Io voglio credere, che qualche misterio contenesse in se questa figura, quale non vollero dire forse i primi, che la fecero, ò per dare da pensarui sopra a quelli, che veniuano dopò loro, ò perche questa su sempre la opinione de'piu antichi, che ben fatto fosse nascondere le cose della religione, ò mostrarle in modo, che non potessero esfere conosciute, se non da chi vi metteua grande studio intorno, & à quelle solamente attendeua, parendo loro, che in questo modo douessero esfere piu risguardate assai da tutti,& hauute in maggiore rispetto, come ho detto altroue. Egli fu poi dato parimente a Venere come a gli altri Dei vn carro, sopra del quale oltre alla conca marina ella andaua e per l'aria, e per lo mare, & ouunque pareua à lei . Benche Claudiano, quando la finge andare alle nozze di Honorio, & di Maria, fa che Tritone la porti su la lubrica schiena, sacendole ombra con l'alzata coda. E perche ciascun Dio ha animalia se proprij, che tirano il suo Carro, quel di Venere è tirato da candidissime colombe, come dice Apuleio, perche questi vecelli piu di alcun'altro paiono esfere conformi a lei, e sono perciò chiamati anchora gli vccelli di Venere, imperoche sono oltra modo lasciui, nè è tépo alcuno dell'anno, nel quale nen istiano insieme; e dicesi, che non monta mai il colombo la colomba, che non la baci prima, come apunto fanno gl'innamorati. E le fauole raccontano, che fu il colombo tanto caro a Venere, perche Peristera Ninfa gia molto amata

Cornelie, Tacito .

Gione Am monio .

Carri date. alli Dei .

Colombe. vecelli di Venere . Fauola di Perifera .

Gg 4

472



Imagine di Venere tirata in carro da Cigni, retti da gl' Amorini; per mostrare, che il canto, & la placidità della natura hanno molto confacimento co piaceri d' Amore.

to amata-da lei fu mutata in questo, vecello. Oltre di ciò Eliano mostra, che le colombe fossero consecrate a Venere da questo, che in Erice monte della Sicilia erano celebrati alcuni di di festa, li quali chiamanano tutti i Siciliani giorni di passaggio , perche dicebano, che in questi Venere passaua nella Libia, e perciò in tutro quel paese non si vedeua allhora pure vna colomba, come che tutte fossero andate ad accompagnare la Dea loro. Da indi poi a noue di se ne vedeua riuolare vna dal mare della Libia bellissima, e non fatta come le altre, ma rossa, come dice Anacreonte, che è Venere, oue eil a chiama porporea, e dietro à questa ne veniuano poi le torme delle altre colombe. Onde celebrauano quelli del monte Erice allhora, per esfere queste già ritornate, ligiorni del ritorno, facendo quelli che erano ricchi, belli, e copiosi conuiuij; come riferisce Atheneo . Tirauano etiandio i Cigni il carro di Venere, che Horatio, Ouidio, e Statio così lo mettono; o ha perche questo è vccello innocentissimo, e che a niuno fa male, o sia pure per la soauità del suo canto, perche alle lasciuie, & a gliamorosi piaceri pare, che'l canto gioni assai. Fu questa Dea fatta nuda per mostrare, come vogliono alcuni, quello, a che sempre ella è apparecchiata, che sono i lasciui abbracciamenti, e petche questi godiamo meglio nudi, che vestiti, ouero perche chi và dietro sempre a'lasciui piaceri rimane spesso spogliato, e priuo di ogni bene, percioche perde le ricchezze, che sono dalle lasciue donne diuorate, debilita il corpo, e macchia l'anima di tale bruttura, che niente le resta piu di bello. Oueramente si faceua Venere nuda, per dare a conoscere, che i furti amorosi non ponnostare occulti, e se pure vi stanno qualche poco, si scuoprono ancopoi, e spesso auuiene, che si mostrino allhora, che meno vi si pensa, e se ne dubita meno. Onde ò a questo, ò a che altro hauesse mente Prassitele quel nobile scultore fece a quelli di Gnido vna Venere tutta nuda di marmo bianchissimo, tanto bella, che molti nauigauano in Cipro tratti dal desiderio solo di vedere questa statoa, della quale si legge, che si innamorò vno sì fattamente, che non hauendo risguardo à pericolo alcuno, nèadaleun male, che gliene potesse intrauenire, si nascose vna notte nel tempio, oue ella stana, & abbraciandola, stringendola, e baciandola, facendole tutti que'vezzi che alle più delicategiouani si fanno, quando son ben care; diede compimento al suo desiderio amoroso, donde rimase poi sempre certa macchia a 95 5 93

Anacreono

Cigni date à Venere.

Venere per chenuda: ..

Statoa- mia racolosa.

in vn

Historio di Sossoni

in vn fianco della bella statoa. Va nuotando Venere pel mare dicono, per dare ad intendere quanto sia amara la vita de gli huomini lascini, agitata del continuo dalle tempestose onde de pensie. riincerti e da spesso naufragio, che fanno i disegni loro. Leg. gesi nelle historie de i Sessoni, che questa Dea appo loro staua drit ta sopra vn carro tirato da due Cigni, e da alttettante Colombe, nuda, col capo cinto di mortine, & haueua nel petto vna facella ardente, nella mano destra teneua certa palla rotonda in forma del mondo, enella sinistra portaua tre pomi d'oro, e di dietro sta uano le Gratie tutte tre co le braccia infieme auuitlechiate:come ap par nel sopra notato disegno. Quello che questa imagine, o statoa fignifichi, non sarebbe troppo difficile da dire: ma poi che il Giraldo, che la riferisce oue scriue de i Dei de' Gentili, non ne ha detto altro io lascio, che se la interpreti ogn'vno a modo suo, Dirà bene che si legge del Mirto, che fosse dato a Venere, perche era creduto hauere in se forza di far nascere amore fra le persone, e di conservarlo. E Plutarco dice, che è pianta significatrice di pace, donde era, che appresso de'Romani, quelli, li quali menauano certo piccolo trionfo, per hauer vinto i nemicicon pochissi ma fatica, e senza vccisione, erano coronati di mirto, pianta propria di Venere, perche ella ha in odio grandemente la violenza, le guerre, e le discordie; & altri hanno detto, che questo fu piu tosto, perche il mirto felicemente nasce, e cresce nelle mareme, & intorno a i liti del mare, oue habbiamo già detto, che nac que Venere. Alla quale furono date le rose parimente, perche queste hanno soaue odore, che rappresenta la soanita de i piaceri amorosi; ouero perche come le rose sono colorite, e malageuolmente si possono cogliere senza sentire le punture delle acute spine, così pare che la libidine seco porti il farci arrossire ogni volta, che della brutezza di quella ci ricordiamo, onde la conscienza de i già commessi errori ci punge, e ci trafigge in modo, che ne sentiamo grauissimo dolore. Oltre di ciò la bellezza della

rosa, onde porge diletto a'riguardanti, dura breuissimo tempo; e tosto langue, come fanno etiandio gli amorosi piaceri, e perciò metteuano in capo a Venere le ghirlande di queste. Le quali non

furono petò sempre colorite, anzi da principio erano tutte bian-

che, ma furono tinte poi del fangue di questa Dea vna volta, che ella correndo per dare aiuto all'amato Adone, volendolo vccidere Marte, che n'era diuentato geloso, pose i piedi sopra le acu-

te spine

Giraldo.

Mirto dato a Vene-

Rose date

Rose colo-



Imagine di Venere Dea de piaceri, madre d' Amore, accompagnata da gl' Amorini, dalle Hore, & dalle tre Gratie significanti le delitie amorose, & il buono augurio, che faccuano gl'antichi con tali imagini alle nouelle spose, di concorde ma trimonio, & di ardente amore.

Atheneo.

Noue!la piaceuole. Venere Cal lipiga.

te spine delle bianche rose, e ne fu punta grauemente, onde il Langue che ne vici, fu cagione, che da indi in poi nascessero le rose colorite. E benche questo, ch'io sono hora per dire, poco faccia à dipingere Venere, nientedimeno, perche-mi pare essere cosa gratiosa, e diletteuole, la dirò come la racconta Atheneo, dicendo che gli antichi di que'tempi furono grandemente dati'a lasciui piaceri, onde dedicarono vn tempio à Venere, chiamandola Callipiga, che vuole proprio dire, che hà belle natiche per questr cagione. Due figliuole di vn Contadino, giouinette, belle, & gratiose, vennero a contesa insieme, qual di loro hauesse più belle natiche, nè potendosi accordare infra di loro, perche non voleua l'vna cedere all'altra, se n'andaro sù la via publica, e trouato quiui vn giouine a caso non conosciuto da alcuna di loro, gli si mostrarono, acciò ch'egli ne facesse giudicio, promettendo ciascheduna di stare a quello, ch'ei giudicasse. Il giouine guardata molto bene quella parte, sopra della quale era nata la contesa, e fattane trà sè diligente consideratione, giudicò, che la maggiore ha uesse più belle natiche; & innamorato perciò se la menò a casa, oue egli haueua vn fratello, cui raccontò il fatto come era passato. A costui venne voglia di vedere ciò, che fosse, & andatosene là, doue gli haucua mostrato il fratello, trouò l'altra delle due sorelle, che se ne staua tutta mesta, perche su giudicata hauer men belle natiche, le quali ei si fece mostrare, e tanto li paruero belle, che se ne innamorò subito, e confortando la giouane la pregò à stare di buona voglia, come che hauesse così belle natiche, che non fosse possibile, che altra le hauesse piu belle, che ne hauesse giudicato suo fratello, & la persuase poi ad andarsi con lui : il. che ella fece volentieri ; & così i due fratelli tolsero per moglie le due forelle dalle belle natiche, le quali in breue tempo diuennero molto ricche; nè si legge però come, ma facilmente se lo può da sè imaginare ogn'vno, & fecero vn tempio poi à Venere chia mandola Callipiga, che noi diremo dalle belle natiche, perche tutta la loro ventura venne da questa parte. La quale se in quelle giouani fu bella, & amata, pensi ogn'vno, che habbia qualche poco di giudicio, qual doueua essere in Venere, che in tneto il corpo fu bellissina, come la descriue molto bene Apuleio, quando la fa rappresentare in scena dicendo, ch'ella era di bellissimo aspetto, e di colore soaue, & giocondo, e quasi tutta nuda mostraua interamente la sua perfetta bellezza, percioche non haueua intorno altro

Apuleio .

De gli Antichi.

477



Imagini di Venere, di Cupido, del Gioco, & del Capro, quali significano la generatione, & l'imagine della Testudine hieroglifico, che dinota il pericolo delle donne maritate, e parturienti, & qual deue essere il loro officio nella cura familiare & alleuar figliuoli, & il silentio esser necessario alle donne sopra ogni virtù.

no altro, che vn fottilissimo velo, il quale non copriua, ma sola.

mente adombraua quelle belle parti tanto soaui, le quali stando con esso nascoste quasi sempre, auueniua alle volte che il soaue vento leggiermente soffiando lo alzaua vn poco gonfiandolo, perche si vedesse il bel fiore della giouinezza, e talhora lo ristringeua, & accostaua alle belle membra in modo, che quasi più non appariua. Il bel corpo tutto era bianco, sì che facilmente si poteua dire, che fosse sceso di Cielo, il sottil velo era ceruleo, che tale è il colore del mare, onde víci prima questa Dea. Dinanzi gli andauano i vezzofi Amori con ardenti facellette in mano, come era la vsanza de li antichi, che cinque fanciulli con le faci accese in mano andauano dinanzi alla nuoua sposa la prima volta, che alla casa andaua dello sposo, & dall'vn lato haueua le Gratie dall'altro le bellissime Hore, le quali con belle ghirlande di fiori in mille vaghi modi pareuano adornare la Dea de i piaceri. Questo è il ritratto, che fa Apuleio di Venere, alla quale fanno alcuni altri, che vadino dietro le Gratie, oue egli gliele mette dall'vn de' lati, & che dall'vna mano poi habbia Cupido, & Anterote dall'altra. Horatio cantando di lei la fa allegra, & ridente, e dice che'l Gioco (che significa scherzo con motti allegri; & piaceuoli, & fu da gli antichi pure anco fatto in forma humana ) le và volan do all'intorno insieme con Cupido. Et Homero la chiama quasi sempre amatrice del riso, perche il riso è segno di allegrezza, che accompagna la lasciuia. Onde frà le cose antiche raccolte da Pietro Appiano si troua, che sa a questo proposito vn fanciullo nudo con l'ali, e coronato di Mirto, che siede in terra, e suona vna Harpa, che tiene frà le gambe, & stà scritto sù la testa, V E-N V S, dinanzi del quale ne ttà vn'altro simile a lui dritto in piè, e lo guarda tenendo con ambe le mani distese in alto vna di due trecciesin capo alle quali è vn bel viso di donna ornato di vn panno che discende giù fin'al mezzo delle treccie : sopra questo capo è scritto: IOCVS, esopra il fanciullo, CVPIDO. E

come che da Venere venghino non meno gli honesti pensieri, che le lasciue voglie, le votarono già i Romani pel consiglio dei libri Sibilini vn tempio, accioch'ella riuoltasse gli animi delle donne loro (le quali si erano date in preda alla libidine troppo licentio-

samente) a più honeste voglie, & la chiamarono Verticordia poi,

perche volto i cuori di quelle lascine semine, come scriue Ouidio, a più honesta vita. Et su questo il Tempio sorse, che sece Mar-

cello,

Horatio.

Homero .

Pietro Ap-

l'erticordia .

cello, poscià ch'egli hebbe vinta la Sicilia, suori di Roma quasi vn miglio, accioche così stesse ogni lasciuia lungi dalle Donne Ro mane, come quello era lontano dalle mura di Roma. Al quale leggest, che andauano le giouinette già grandi ad offerire certe sigurette fatte, à di stucco, à di stracci, con le quali sogliono scherzare nella loro fanciullezza. Et era questa Venere de'Romani simile à quelle, che da Greci fu chiamata Apostrosia, che noi potiamo dire Auerfatrice, perche era contraria a'dishoneste desiderij, & rimouetta dalle menti humane le libidinose voglie, che così la nomò Harmonia moglie di Cadmo a'Thebani, come scrine Pau-Sania. Appresso di costoro fu ancho vna Venere celeste, dalla qua- Venere Cele veniua quel puro,e sincero Amore, che in tutto è alieno dal con giungimento de i corpis& vn'altra ve ne fu detta popolare,& commune, che faceua l'Amore, d'onde viene la generatione humana: & fu fatta già da Scopa eccellente scultore in questa guifa". Ella staua à sedere sopra vn Capro, e con l'vn piè calcaua vna testuggine, come riferisce Alessandro Napolitano, & haueua già scritto Plutarco ne gli ammaestramenti, ch'ei dà a' marici, e resane ancho la ragione dicendo, che Phidia fece già a gli Elei vna Venere, che staua con vn piè sopra vna testuggine, per mostrare alle Donne, che toccava loro di hauere la cura de la cafa: & di ragionare manco, che fosse possibile, perche in vna Donna il tacere è giudicato bellissima cosa. Et esso Plutarco in vn altro luoco, volendo esporre quello, che significhi questa imagine, della quale fa mentione parimente Paulania, dice, che le gio uani, mentre che sono vergini, hanno da stare fotto l'altrui custodia; ma poi, che sono maritate, bisogna che habbiano la cura del gouerno della casa, che se ne stiano chere, quasi che i mariti habbiano da parlare per loro. Imperoche scriue Plinio, che la testuggine non hà lingua. Et leggendo appresso del medesimo, & di Eliano ancora la natura di questo animale, trouo che gli antichi scultori dettero vna bella, e santa ammonitione alle donne, mettendo la restuggine sotto il piè di Venere; percioche questa sà il pericolo, a che và, quando si congiunge con il maschio, conciosia, che le bisogni riuersarsi con la pancia in sit, & il maschio, gine. compiuto che hà il fatto suo, se ne và via, & lascia quella, che da sè non può ridrizzarsi, in preda a gli altri animali, ma sopra tutti a l'Aquila. Per la qual cosa essa con somma continenza si astiene dal coito, e fuggendo il maschio prepone la salute al libidi-

Natura dellatestug moso piacere, al quale è sforzata pure di consentire, poi toccarde certa herba, che tutta l'accende di libidine, sì che più non teme

poscia di cosa alcuna. Adunque le donne parimente hanno da con siderare à che pericolo si metteno, quando perdono la honestà. & perciò deono fuggire i piaceri lasciui, & i libidinosi appetiti, se non quando le sforza a questi il debito del matrimonio per la succeffione della noua prole. Oltre alle Gratie, & a gli Amori scrie не Plutareo, che soleuano gli antichi mettere con la statoa di Venere quella di Mercurio ancora volendo in quelta guisa dare ad intendere, che gli amorofi congiungimenti hanno bisogno di trattenimenti dolci, e soaui, & di parole piaceuoli, perche queste fanno spesso nascere, & conservano Amore frà le persone. Il perche metteuano anche trà le Gratie, che andauano con Venere, quella che da'Greci fu chiamata Pitho, e Suadela da' Latini, & era la Dea del persuadere. Questa nel tempio di Gioue a ppresso de gli Elei in Grecia presentaua vna corona a Venere, che sorgeua del mare, & era raccolta da Cupido, come diffi di sopra. Et i Megarefi parimente posero il simulacro della Suadela nel tempio di Venere: & il primo, che facesse adorare l'vna, & l'altra appresso de gli Atheniesi su Theseo, come recita Pausauia, poscia ch'egli hebbe raccolte in vna Città quelle genti, che stauano prima

Oxidio.

Venere con

Mercurio.

Pithe .

Megares.

Venere fu la prima, che facesse

perche come dice Ouidio:

Dirozzi ch'eran, gli huomini gentili.

sparse per gli campi. Et in'altri luochi ancora della Grecia surono tempi della Dea Suadela; onde si vede, ch'ella parimente su adorata da gli antichi, e posta souente in compagnia di Venere,

Et la prima eloquenza fu de gl'innamorati, quali cercarono di persuadere alle amate giouani, che sossero facili a'desiderij loro, ex per piacere anch'essi a quelle trouarono mille belle cose, che prima non erano conosciute. Onde gli Arcadi adorando Venere la chiamauano Machinatrice, & Inuentrice, & à ragione, dice Pausania, conciosia che per gli piaceri, che vengono da Venere gli huomini hanno trouato diuersi modi da poter tirare alle voglie loro le belle giouani, menando poi con quelle vita gioiosa, perche pare che Venere habbi cura solo delle cose liete, e piaceuoli, & perciò Gioue appresso di Homero l'ammonisce, che sia lontana dalle triste guerre; allhora ch'ella voleua aiutare Enea contra Diome-

Arcadi .

de,



Imagine di Venere armata, di Venere vittrice, & di Venere in ceppi dinotante la fermezza, che deue essere nelli maritati & amanti, dinota ancora questa imagine il valore delle Donne Lacedemonie contro i Messeni, che andauano à saccheggiar la loro Città, da esse valorosamente difesa.

Lattentie.

de, che la ferì in vna mano, perche queste sono proprie di Marte, & di Minerua, non di lei, cui appartiene la cura de i piaceri amorosi. Ma nè per questo lasciarono gli antichi di fare Venere armata, di che fu la cagione, come scriue Lattantio, che mentrei Lacedemonij assediauano Messene, i Messenij vsciti di nascosto andarono per saccheggiare Lacedemone, & per depredare tutto il paese all'intorno, credendo di poterlo fare facilmente, poi che tutti gli huomini di guerra del luoco erano andati all'assedio. Ma non successe loro il disegno; imperoche le donne Lacedemonie, che questo intesero, armatesi tutte quelle, che a ciò erano buone, & andate contra gli nemici non solamente difesero la città, & il paese dal sacco, ma quelli acora madarono in rotta, e sforzarono à ritor natsene. In tato i Lacedemonij aunedutisi dell'ingano de i nemici andarono per incotrarli, maperche quelli ritornauano fuggedo per altra via, non poterono trouarli, onde vennero ad incontrare le Donne loro tutte armate, le quali credendo esfer i nemici, si metteuauo in ordinanza per combattere, quando quelle si scopersero, e fecersi vedere da gli huomini loro, che le conobbero incontinen te, & andarono subito ad abbracciarsi tutti insieme; e perchenon vi era tempo allhora da trouare ciascheduno la sua, così come erano armati amorosamente si sollazzarono vn pezzo insieme ciascu no con quella, che a caso gli abbatte dare frà piedi, quasi fosse il più caro, e più grato guiderdone, che poteffero dare a quelle valoro se guerriere delle fatiche loro. Onde per memoria di questo fatto, e della bella impresa fatta dalle donne posero vn tempio à Venere con vna sua statoa armata, della quale sa Ausonio vn bello Epigramma, & finge che Pallade vedendo Venere armata, come ella parimente andaua sempre, voglia di nouo venire a contesa con lei etiandio sotto il giudicio di Pari, ma Venere la schernisce come temeraria, hauendo ardire di prouocarla hora, che la vede ar mata, se da lei su vinta già mentre, che era nuda. Lo Epigramma fatto volgare è tale.

Anfonio.

Vedendo à Sparta Pallade la bella
Venere armata à gui sa di guerriera,
Hor, disse, è tempo da terminar quella
Lite, ch' andar ti sa cotanto altiera,
E siane pur giudice Pari, & ella
Rispose, ab temeraria, dunque spera

L'anime

#### L'animo tuo di vincer hor me armata Che nuda già ti vinsi, e disarmata?

Et ò per questo, ò perche altro fosse, su chiamata Venere anco talhora Vittrice: e trouasi, che in certa parte del paese di Corinto fu vna statoa, che porgeua vna Vittoria con la mano, & era perciò detta Nicofora con voce Greca, che viene a dire appo noi, che porta la Vittoria. Et scriue Pausania, che questa fu dedicata da Hipermestra, poscia che su liberata dal giudicio, che le haueua mosso contra Danao suo padre, perche ella non le haueua volu to vbbidire di ammazzare il marito, come haueuano fatto tutte le altre sue sorelle. Et i Romani faceuano Venere Vittrice in questo Venere Vit modo, come si vede in vna medaglia di Numeriano Imperadore. Di pingeuano, & scolpiuano vna donna bellissima con veste lunga fino a terra, la quale con la mano destra porgeua vna breue imagine della Vittoria, e nella finistra haueua certa cosa fatta in osta gui-lo sa, la quale voleuano alcuni, che rappresentasse la imagine, che d a doravano quelli di Paffo sotto il nome di Venere, come hò già detto; & alcuni altri hanno voluto, che piu tosto sia vno specchio, perche scriue Filostrato nella dipintura, ch'ei fa de gli Amori, che le Ninfe posero vna statoa a Venere, perch'ella le fece madri di così bella prole, come sono gli Amori, & le dedicarono vno specchio di argento, con alcuni adornamenti da i piedi dorati. In altro modo ancora si vede Venere in vna medaglia antica di Faustina Augusta, la quale con la sinistra mano tiene vno scudo appoggiato in terra, che hà due piccole figurette scolpite nel mezo, e con la destra porge vna Vittoria, & hà le lettere intorno, che dicono, Venere Vittrice. Ricordomi di hauere veduta vn'altra medaglia ancora antica pur di Faustina, oue erano lettere, che diceuano, Venere, con vna donna in piè vestita, la quale con la finistra mano da vna parte teneua il lembo della veste, & lo tiraua sù, con l'altra porgeua certo non sò che, che pareua vn pomo, forse per memoria di quello, che le fu dato da Pari, quando la giudicò più bella di Giunone, e di Pallade. Onde Pausania le mette parimen- Pausania. te vn pomo in mano, quando riferisce vna certa statoa di Venere, la quale era appresso de i Sicionij in Grecia, dicendo, che quiui era vn Tempio dedicato a questa Dea, nel quale non poteua entrare mai più di due Donne: & di queste l'vna, che ne haueua la guardia, staua casta sempre, nè giaceua con il marito mai, mentre che

Medaglia di Fausti-

Hh

era à questo officio; l'altra bisognaua, che fosse vergine : perche maneggiaua le cose de gli sacrifici, nèstaua à questa cura più di vn'anno. E tutti gli altri, che a questo tempio andauano per prega re la Dea di alcuna cosa,stauano fuori dinanzialle porte. La statoa sua era d'oro, che staua a sedere, & con l'vna mano teneua alcuni capi di Papauero, e con l'altra vn pomo, & haueua sù la cima della testa certa cosa, che rappresenta vn polo, ò vogliamo dire gan ghero. E quella, che fu fatta da Tindareo, vi haueua certo velo, che vsauano di portare per adornamento le Donne di que'tempi. Della quale il medesimo Pausania dice, che appresso i Lacedemo nij sopra il tempio di Venere armata era, come diremo noi, vna capella, oue ella staua à sedere, chiamata giui Morpho, con certo velo in capo, come diffi, con lacci, o ceppi, che fossero, a'piedi ; basta ch'ella gli haucua legati per mostrare, come dicono alcuni, che hanno da essere le donne di fermissima sede verso quelli, alli quali di nodo maritale si sono già segate. Ma alcuni altri hanno detto, che Tindareo fece Venere così in Ceppi, per vendicarsi de gli adulterij commessi dalle figliuole, quasi che per sua colpa ciò fosse auenuto. Della quale cosa Pausania si fa beffe, nè la vuole credere, dicendo, che troppo sciocca cosa sarebbe pensare che si facesse male alcuno a Venere per fare vna sua statoa di cedro come era questa, della quale rigioniamo, & metterli i ceppi à i pie di. E parmi, ch'ei dica molto bene, perche nè per dispregio faceuano gli antichi le statoe de i Dei, nè per vendetta, che di quel li volessero pigliare, ma per la riuerenza, che portauano loro, per l'aiuto, & fauore, che da quelle aspettauano in tutte le cose, & alle volte anchora per mostrare nelle statoe di quelli, à chi non lo sapeua, diuerseloro virtà. Onde come in alcune altre imagini anchora si può vedere, non solo à Venere, ma à gli altri Dei anchora posero gli antichi i ceppi à i piedi, e non per dispregio, nè per vendetta, ma per altre cagioni, le quali sò di hauere dette altroue, & perciò non le replico. Ma dico, che se bene Venere par ue essere nume principale delle meretrici, come ch'ella hauesse già trouata, e messa in vio l'arte loro, ende elle celebrauano solenemen te la sua festa, pregandola che desse loro gratia, bellezza, & leggiadria, sì che da tutti fossero amate con loro vtile, & guadagno; nondimeno fu pure anche adorata con non minore affetto dalle ho neste giouani, le quali pensauano, ch'ella potesse dar loro tale vemustà, & così buona forma, che fosse loro ageuole poi il maritar-

fi,

Morpho Ve nere co i piè legati.

fi perche, come altre volte hò detto, diedero gli antichi anco. à Venere la cura del mattrimonio. Et appresso de i Greci, su certa spelonca, oue Pausania scriue, che erano dati s sacribonorià Venere, & che per molte caufe andauano colà le persone, ma pareua però che fosse proprio delle vedoue di andarui, come faceuano, à pregare la Dea, che desse loro con selicità le seconde nozze. Et le maritate parimente la pregauano, & non solamente quiui: ma anco ne gli altri suoi tempij , che le tenesse vnite sempre co' mariti di commune amore, & le facesse liere di noua prole, & di bella successione. Si che su Venere nume commune à tutte le qua lità di Donne, le quali, come che fossero forse più de gli altri obligate à questa Dea, riconosceuano da lei quasi tutto ciò, che succedeua loro felicemenre, e gli huomini anchora la ringratiauano di ogni ben fatto, che da quella fosse venuto. Onde perche le don ne tutte si tagliarono i capelli per farne le funi da tirare le machine, che vsauano allhora alla guerra, quando i Romani assediati da' Francesi nel Campidoglio erano all'estremo bisogno di tutte le cose, questi liberati dall'assedio dedicarono, come riferisce Lattantio, vn tempio à Venere, oue la fecero Calua, & così la chiama rono per memoria di ciò, che le donne haueuano fatto a beneficio publico, conciosia che altrimenti si faccia Venere sempre con bellissimi capelli, come la descriue Claudiano, dicendo:

Claudiano

Venere allhora in bel dorato seggio
Stando à compor le va ghe, e bionde chiome
Hauea le Gratie intorno, de le quali
Sparge l'una di Nettare soaue
I dorati capegli, e quelli l'altra
Distende, e scioglie con l'eburneo dente,
La terza con bel ordine gli annoda
Con bianca mano, e in vaghe treccie accoglie.

Nè solamente con le chiome la secero gli antichi, ma con la barba anchora che vna così satta statoa era adorata in Cipro per Ve nere, come riserisce Alessandro Napolitano, la quale di saccia, e di aspetto pareua huomo, ma poi haueua interno vesti di donna. Et Suida scriue, che su satta la statoa di Venere con vn pettine in mano, e con la barba al viso, perche già venne alle donne Romane certo male, che cadeuano loro tutti i capelli, come spesso anchora intrauiene a'tepi nostri, onde più non era loro bisogno di Hh 2 adoprat

Venere con la barba. 486

Imagini de i Dei



Imagine di Venere maschio e semina, significante questa esser sopra l'universal generatione delle cose, essedo tolta per l'aria; es nelli Dei non esser disserenza di sesso, come ne mortali. Es imagine di Venere addolorata per la morte d'Adone morto dal Cinghiale, inteso per la stagione hierale & sredda.

adoprar pettine: il perche le donne da così brutto male trauagliate fi votarono a Venere, e con infiniti voti la pregarono, che voleffe proyed realla loro miferia : &ceffa che benigna fu fempre, accertando glidinoti preghi, fece si che alle donne più non caddero i capelli, & i già caduti rinacquero. E queste per segno di gratitudine le posero poi vna statoa, che teneua in mano vn pettine. Et alla medesima fecero la barba, acciocho questa Dea haueste Lifegna di malghio, & di femina come quella, che alla vinuerial ge neracione de gli animali era sopra, & perciò dal mezzo in sù la faceuano in forma di maschio, & dal resto in giù era dife mina. Nè di Venere solamente dissero questo gli antichi, ma di tutti gli altri Dei anchora, dando à ciascheduno nome di maschio, & di femina, come che fra quelli non sia la differenza di sesso, che è tra mortali. Et leggesi che appresso de i Carreni, gente dell'Arabia, fu psternaço questo, che stavano sotto alle donne, & erano obli-Bati di servire alle loro mogliere tutti quelli, li quali credeuano la Luna effere femina, & con nome di femina la chiamauano, & all'incontro chi la ctedena maschio, & così la nominauano, non era ingannato-dalle donne mai, & la moglie lo vibidiua, & gli staua loggetta, come pare; che voglia il douere. Quelli di Egitto benche communemente chiamassero la Luna con nome di femina, nondimeno, ne imisterij loro la diceuano poi non Dea, ma Dio. Et perciò fa per lei adorato il vitello tanto celebrato, da quelli. Et i Parthi adorauano il Dio Luno, e Philocoro, il quale tiene, che Venere sia vna medesima con la Luna, come ancho credettero alcuni dello Egitto, li quali perciò faceuano le corna alla sua statoa (perche si fa la Luna con le corna, come nella sua imagine si può vedere ) dice, che soleuano anticamente farle sacrificio gli huomini in habito feminile, & le donne vestite da huomo. Nè da que sta discorda molto quello che scrisse Seneca nelle sue questioni naturali, one mette, che gli Egittij di ciascheduno de i quattro eleméti da loro posti ne faceuano due, l'vn maschio, & l'altra femina. Imperoche diceuano, che dell'aere il vento è il maschio, & la femina quello, che non pare mouersi, & è quasi sempre caliginoso: che'l mare è il maschio dell'acqua; & la dolce tutta la femina: che del fuoco quello, che abbrucia è malchio, & femina quello, che luce, & non fa male alcuno: & che della terra è maschio il più duro, come i saffi, gli scogli, & semina quella, che è più molle, & si può coltinare. Facenasi oltre di ciò vn simulacro di Venere simile a Hh quello . i. C .

Dei tutti maschi, e femine.

1. T. W

V sanza no tabile.

Luno Die .

1151 14

quello che nel monte Libano fi vedeua, il quale haueua i vn manto d'intorno, che cominciando dal capo lo coptina tutto, & pareua stare tutto mesto, sconsolato, & con mano pure aduolta nel manto sosteneua la cadente factia, & come dice Macrobio, credeua ogn'vno, che lo vedeua, che le lagrime gli cadessero da gli occhi. Et quiui si mostraua Venere così addolorata per la morte di Adone veciso da vn Cinghiale . Per la qual cosa furono guardatialcuni di come facri chiamati le feste Adonie, & allhora le don ne vniuersalmente per le Città metteuano alcune imagini fimili a'corpi morti su certi letticiuoli fatti a posta, & quelle ; come fossero persone pur dianzi morte, piangendo portauano alle sepolture; questo, dice Plutarco, faceuano in Athene per la rimembranza delle lagrime sparse da Venere alla morte di Adone suo innamorato. Et appresso de gli Argiui le donne, come scrine Pausania, andauano à piangere Adone in certa cappella poco lontana dal tempio di Gioue Seruatore. La quale cosa; tirandolà alle cose della Natura, è così interpretata da Macrobio, che di tutta la terra questa metà di sopra, la quale noi habbiamo, sti intesa da gli antichi sotto il nome di Venere, & chiamarono Proserpi na l'altra merà di sorto. Oltre di ciò de i dodeci segni de PZodiacosche la circonda, sei sono detti superiori, & inferiori altri fei, questindello Inuerno, quelli della Està. Quando dunque il Sole, Adone pel' il qual è significato per Adone, và nel tempo della Està per gli sei segni di fopra, Venere hà seco l'innamorato suo, e stà tutta licta:ma poi è creduta piangere, & si mostra mesta, quando lo vede scendere al tempo dello Inuerno ne i fegni di sotto, quasi ch'ei se ne muoia allhora, & se lo tenga Proserpina per sè. Et dissero le fauole, che vn Cinghiale l'vecise, perche pare, che questo animale rappresenti molto bene l'Inuerno, conciosia ch'egli è coperto tutto di peli duri, & aspri, stà volontieri noi luochi fangosi, & palceli, dighiande, le quali sono frutti dello Inuerno : & è l'Inuerno quasi ferita mortale al Sole, percioche fa, che pochissimo tempo luce à noi, & ci dà poco del suo calore. Le quali due cose sa la morte, che priua di luce, di calore. Adonque la imagine di Venere, che piange fotto il manto ci rappresenta la terra al tempo dell'Inuer-

no, quando è per lo più coperta di nuuoli, & pare tutta aflitta, perche non vede il Sole. Allhora i fonti, che sono gli occhi della terra spargono larghistime acque, & i capi privati di ogni adornameto fi mostranotutti mesti. Et parlando naturalmente pur'anche Euse-

bio di

Feste Ador nie .

Wenere per io merà del' la terra .

ยากโสด์เรี

. . . . . . .

Sole . ...

Adone vecifo dal Cinghiale.

bio di Venere dice, che da feiviene la vifrii del generare, & ch'ella è, che al seme dà forza: & la fanno in forma di donna, per mo strare, che la generatione procede da lei; la fingono bella, perche è quella stella, che di turte l'aftre, che fono in Cielo pare effere la più bella, chiamata Hesperola fera, come dice Marco Tullio, M. Tullio. & la mattina Lucifero. Cupido le stà a lato per segno, che da lei nasce ogni lasciuo desiderio, & ogni cupidità libidinosa, ha le poppe, & i mébri genitali coperti, perche dentro da questi stà rinchiuso il seme, & in quelle il nutrimento di chi del conceputo seme già sia nato: & la dicono nata del mare, perche l'acqua sua è creduta essere calda, & humida, & che spesso si muone, & agitata forte fa di molta spuma, le quali cose sono tutte nel seme, perch'egli è bianco parimente, & spumoso, & di natura sua humido, e caldo. Molte altre cose anchora si potrebbono dire di Venere per chi volesse ragionare di lei come di Pianeta, & degli effetti, che vengono dalla sua stella, che adorna il terzo Cielo; onde si potrebbe etiandio conoscere per quale cagione fingessero gli antichi, che Marte Dio tanto terribile, & feroce, così piaceuolmente se ne stesse con lei, ma perche questo mi suierebbe troppo dal mio proponimento di ragionare delle imagini de i Dei, non della natura loro, più non dirò di lei, poscia che non mi ricordo di hauer letto, che in altro modo l'habbiano fatta gli antichi . Et poerebbe bene ancho effere, che l'hauessero fatta, ma non lo sò io, nè scriuendo si può mettere così interamente tutto, che non vi rimanga qualche cosa sempre, & è bene il douere, accioche ogn'vno habbia che dire. Basta che leggendo questo poco, ch'io scriuo, non mancherà assai buono effempio di dipingere, à scolpire gli Dei de gli antichi à chi lo vor rà fare ; & saprà ancora perche faccia così . Passerò dunque a dire della compagnia di Venere, che sono le Gratie, & le Hore, come hò promesso, mettendo prima però quello, che Marte dice, mentre che tiene questa dea in braccio, hauendosi di lei pigliato amoroso solazzo, quando gli comanda Gioue, che vada a muouer guerra per lo regno di Thebe trà Etheocle, & Polinice, come scriue Statio da che fenza altro dirne, si potrà comprendere molto be ne, quate, & quanta sia la forza di Venere: onde non hauerà da marauigliarsi più alcuno, quado vederà talhora gli più saldi animi, & le più ferme menti esfere vinte da lei, in modo che à gli amorosi piaceri si siano poscia date in preda. Queste dunque sono le parole

Spositione di Venere.

di

492 Imagini de i Dei

Station

lo, & quiui fanno la guardia, e che à queste stà di mandare sopra gli mortali la densa nebbia, & di leuarnela anchora: Statio descriuendo il tramontare del Sole, fa, che elle vengono preste à leuare le briglie a i velocissimi destrieri, così dicendo in nostra lingua.

Posciliche sceso Phebo à l'Occidente

A gli ardenti destrier raltenta il corso
Nascondennosi sotto l'Oceano,
Le belle, e vaghe figlie di Nereo
Habitatrici del prosondo mare
Gli sono intorno; e con velocipassi
A lui subito vengon l'Hore preste
A sciorre i fren da le spumose bocche
De i seroci cauai, ch'à le verdi herbe
Mandano poi, accioche le fatiche
Ristorino del corso già passato,
Et alcune di lor spoglian la chioma,
Qual dà luce, al mondo, de bei raggi,
Che l'adornano in forma di corona.

ne, che le fanno effere quattro, si come quattro sono le parti dell'anno, così diffinte dal Sole, & nominate parimente da lui; perche appresso de gli Egittij il Sole, oltre à molti altri nomi, che hebbe quiui, su derto etiandio Horo . Onde scriue di loro Eusebio in questo modo. Le Hore, le quali dicono essere i quattro tempi dell'anno, & aprire, e serrar le porte del Cielo, sono date talhora al Sole, e tale altra a Cerere, & perc ò portano due ceste, l'una di fiori, per la quale si mostra la Primauera, l'altra piena di spiche, che significa la Està. Er Ouidio parimente dice nei Fa--fi, che queste stanno in compagnia di Giano alla guardia delle porte del Cielo : & quando poi racconta di Flora, in potere della quale sono i fioriti prati, dice che le Hore, vestite di sottilissimi veli vengono in questi ralhora a raccogliere dinersi fiori da farlene belle ghirlande. E Pausania scriue, che gliantichi le metteuano sul capo a Gioue, insieme con le Parche, volendo mostrare in questa guisa forse, che'l Fato altro non è, che'l volere di Dio, dal quale vengono anchora le mutationi de 1 tempi. Ma più ho det-

to ho-

Nè altro sono le Hore, che le stagioni dei tempi ; da che vie-

Eusebio. Hore quan te sono:

Ouidio.

Paufania.

190 Imagini de i Dei

di Marte tratte al volgare, con le quali pongo fine alla imagine di Venere, chi l'amino di commit si so avvol di amino di commit si so avvol di committati di commit si so avvol di committati di comm

Omio dolce nipeso almo piacere.

Were pace de l'agimo surbato.

Tu missipuloi oppor senza sement.

Vinqua di me, se ben sono adirato.

Tu solo puoi frenave, e visenere.

Questi destrier dal lor corso sfrenato.

Nelle fere battaglie, e se si pare.

Tu sola queste man puoi disarmare.



Le Cratie

A la land Good Company



40 S. G. A. che habbiamo difegnata Vene re madre di Amore già da noi ritratto pari mente, hora è ben honesto che diciamo delle Gratie, & delle Hore insieme, le quali con quella vanno sempre in compagnia. Percioche come Venere, & Amore sono cagione che venga succededo tuttauia nuo ua proie, & che perciò si conserui lahu-

mana generatione, così le Gratie tengono i mortali insieme raccolti, perche i beneficij, che a vicenda fi fanno gli huomini l'vno all'altro, è caro; & grato, onde stanno congiunti insieme del bel nodo della amicitia: senza la quale non è dubbio alcuno, che gli huomini farebbono inferiori di gran lunga à gli altri animali, & le città diverebbono fpelonche, anzi pure non farebbono. Per la quale cofa porrebbefi quali dire, che meglio fosse staro a'morrali non effere, che effendo, winere fenza le Gravie. Ma la prouiden za diuina, chedello vinuerfo hacura, vuole che quelle pure follero . le quali fecondo alcuni nacquero di Venere : & di Baccho & habitarono trà mortali, il che finsero le fauole, perche non pared uafi che altra cola fia più grata à gli huomini di quelle che da questi Dei vengono, le quali non replico, perchenelle loro imagini si ponno vedere, Alcuni altri le fanno esfere nate in altro modo : ma questo hera non tocca à noi dire , ma folamente che statoe habbiano hauto da gli antichi , ò come franco frate dipinte. Et benche siano i nom loto dinersi, sono però credute estere vna medelima cola le Gratie, sole Hore, mi che pur'anche habbiano diuersi officij trà loro. Et diceua Chrisppo, che le Gratie erano vn poco più giouinette delle Hore, & più belle anchora ; let che pereiò le dauano gli antichi per compigne a Venere Seriue Homero, che le Hore sono Die, le quali stanno alle porte del Cieel 1 lo, 80

Gracio di cui figlio; 4060 a

Chrisippin

Hore Dea



Imagini delle Hore dette anco da alcuni Gratie, di Apolline, intese quelle per le quattro stagioni dell'anno, questo per il So le che varia le stagioni, tenute ancora per Dee dell'amicitia, bel lezza, venustà, d'amabilità, Dee dell'allegrezza, gioco, piz cere. dinotano ancora la misericordia di Dio verso li colpeno'i. 494

to homai della natura delle Hore, che quanto fa bisogno per sapere come si habbiano da dipingere. Venendo à questo dunque, io ne farò vn ritratto solo, secondo che ne dipinge Filostrato vna bella tauola, dicendo che le Hore scese in terra vanno riuolgendo l'anno (il qual'è in forma di certa cosa rotonda) con le mani,dal qual riuolgimento viene, che la terra produce poi di anno in anno tutto quello, che nasce, & sono bionde, vestite di veli sottilissimi, e caminano sopra le aride spiche tanto leggiermente, che non ne rompono; o torcono pure vna : sono di aspetto soaue, e giocondo: cantano dolcissimamente; nel riuolgere quello orbe, à palla,ò circolo che sia, pare che porgano mirabile diletto a'risguar danti, e vanno come saltando quasi sempre, leuando spesso in alto le belle braccia, hanno i biondi crini sparsi alle spalle, le guancie colorire, come chi dal corfo già si sente riscaldato, e gli occhi lucenti, & al mouersi presti. Perche queste dunque fanno, che la terra ci rende il seminato grano, e gli altri frutti con vsura grande, come ch'ella mostrandosi grata di quello, che diamo a lei, ci rimuneri in questo modo, fu detto, che le Gratie erano quattro, perche tante sono le stagioni dell'anno chiamate Hore, come hò detto, volendo intendere, che queste & le Gratie siano le medesime. Le quali perciò furono fatte con ghirlande in capo, & vna l'haueua di fiori, & l'altra di spiche; la terza di vue, & pampani, & l'vltima di vliuo. Et finsero gli antichi, che Apollo le hauesse nella man destra, perche dal Sole viene la dinersità delle stagioni. Et conciosia che, come dice Diodoro, fossero adorate da gli antichi, perche penfauano, ch'elle potessero dare la bellezza della faccia, e di tutte l'altre parti del corpo con quella vaghezza, che tanto diletta talhora a chi le mira, furono perciò messe in com pagnia di Venere. Et a queste toccaua etiandio di fare, che non siano gli huomini infrà di loro ingrati, ma che ricambino con allegro animo gli riceuti beneficij. Per la quale cosa dissero alcuni, che le Gratie erano due, & appresso de i Lacedemonij due ne adorauano solamente, secondo che seriue Pausania, perche pare, che solo due parimente siano gli effetti, che da quelle vengono; L'vno fare beneficio altrui, l'altro ricambiare gli beneficij riceuuti. Ma dice poi anco il medesimo Pausania, che tutti quelli li quali posero in Delo con le statoe di Mercurio, di Baccho, & di Apollo le Gratie, le fecero tre, che tre parimente erano allo en-

trare della rocca di Athene. Onde communemente è stato tenu-

Gratie quattro.

Diodoro .

Gratie perche compagne di Ve neres.

Gratie due

Gratic tre.

De gli Antichi.

495



Imagini delle tre Gratie Dee della bellezza, & gratia; Dee ancora della gratitudine, & del beneficio, nominate Eufrofina o giocondità, Aglaia ò venustà, Thalia ò piaceuolezza; Dee della conuersatione, sociabilità, & amicitia, & di quella allegra vita, che gli huomini desiderano di viuere. to poi sempre, che siano tre, perche non si dee rendere il beneficio tale, quale l'habbiamo riceuuto, ma maggiore affai; & molte vol-

Gratie ver gini liete.

te duplicato. Da che viene, che di loro vna stà con le spalle ver-

Etheocle .

Nomi delle Gratie, Eu frofina, Aglaia, Thalia.

Palithea.

so noi, & due ci guardano, dandoci perciò ad intendere, che nel ricambiare il bene fattoci, habbiamo da essere piu liberali assai, che quando siamo noi i primià fare beneficio altrui, qual non si dee però fare aspettandone rimuneratione, perche chi questo fa, vsuraio più tosto può essere detto, che liberale benefattore. Dicest che le Gratie sono verginelle, liete, & ridenti, per mostrare, che chi fa beneficio non hà da vsare alcuno inganno, ma farlo con animo fincero, & allegro. Ilche meglio conoscerà ancora chi porrà mente, ch'elle fur ono fatte ignude, & sciolte da ogni nodo, come di loro cantò Horatio, perche hanno da essere gli huomini insieme l'vno con l'altro di animo libero, e sciolto da ogni inganno, ignudo, & aperto. Benche Pausania scriue di non hauere trouato mai chi fosse il primo à fare le Gratie ignude, percioche già da principio le faceua ogn'vno vestite, & ch'ei non sà per qual cagione sia poscia stato mutato l'ornamento loro, sì che tutti le hanno fatte ignude, & i pittori, e gli scultori. Oltre di ciò mette, che Eteocle di Beotia fosse il primo, che ordinasse, che fossero adorate le Gratie, & fossero tre, ma non sà però quali nomi ei met tesse loro. Onde le nominiamo hora secondo, che da Hesiodo surono nominate, il quale ne chiamò vna Eufrosina, che vuole dire allegrezza, & giocondità, l'altra Aglaia, che maestà significa,& venustà, la terza Thalia, che viene à dire piaceuolezza. Et Homero ne chiamò vna Pasithea, quella la quale Giunone promette di dare per moglie al Sonno, s'ei và à Gioue, & l'addormenta, & ne chiama ancora vna Gratia per nome proprio, la quale diceche fu moglie di Volcano, & che stette con lui sempre. Questa con bei veli in capo viene ad incontrare Thetide, quando ella và a pregare Volcano, che le voglia dare armi per Achille suo figliuolo. În Grecia appresso de gli Elei haueuano le Gratie vn tempio, nel quale le statoe loro erano di legno co le vesti dorate, & haueuano la faccia, le mani, & i piedi di bianco Auorio. L'vna di loro haueua vna rosa in mano, l'altra, certa cosa fatta come vn dado: la terza vn ra mo di mirto. Et di queste cose rendono questa ragione. La rosa, & il mirto sono di Venere, & perciò furono date à quelle, che per lo più sono con lei, & quella cosa quadra fignissica i giuochi, che tra loro fanno le semplici verginelle con piacer suo, & di chi le ve de, ilche



ক্রেকুটাংকর ক্রেকুটাংকর ক্রেকুটাংকের ক্রেকুটাংকর ক্রেকুটাংকর

Imagine delle Gratie guidate da Mercurio dinotante, che il gio uare & la beneficenza deue esser fatta con ragione, à tempo, & à meriteuoli, senza speranza di premio, con animo sincero, & che il beneficiato deue con occasione render il benesicio & se non in fatti almen con le parole.

## 498 Imagini de i Dei

de, ilche non auuiene delle donne di maggiore età, alle quali con uengono le cose più seuere, non giuochi. Tutto questo dice Pau-

Alessandro Napolitano . Aristotele.

Macrobie.

sania. Ma delle tre insegne delle Gratie altri rendono altra ragione, & dicono, che la rosa significa la piaceuolezza di quelle; ildado, che hanno ad andare, & ritornare à vicenda, come, vanno i dadi, quando si giuoca con essi; & il mirto, che bisogna, che siano sempre verdi, nè si secchino mai, come questa pianta è ver de sempre. Et come riferisce Alessandro Napolitano, & lo scrisse innanzi à lui Aristotile nelle Morali, soleuano gli antichi fare il tempio delle Gratie nel mezo delle piazze, accioche fosse dauanti à gli occhi ad ogniuno il fare volontieri seruitio altrui, & ricambiare gli riceuuti beneficij, perche questo è proprio officio delle Gratie. La quale cosa non si dee però fare senza buona consideratione, perche così è mal dare à chi non merita, o non ne hà bisogno, come è segno di animo da poco, & auaro non porgere cui fa dibisogno, & merita, che gli sia dato: come ci insegnarono gli antichi parimente nella imagine delle Gratie, facendo che fosse loro scorta & duce Mercurio, il quale mostra la ragione, & il sano discorso, accioche seguitando le vestigle di quello sappiano gli huomini, come, & quando, cui hanno da dare, & fare beneficio, imitando, quante per loro si può la bontà diuina, la quale al farci bene è sempre presta. Da che viene, dice Macrobio, che po sero ad Apollo gli antichi le Gratienella destra mano, & l'arco có le saette nella sinistra, per dare ad intendere, che molto più pron ta è la diuina mano à farci bene, che male, e mentre che può(che non sia sforzata dal nostro maluagio operare, perche allhora ella adopra quel, che tiene nella sinistra mano, per gastigarci) è larga donatrice a'mortali delle gratie sue. Et questo hanno da fare gli huomini parimente, imparandolo, se altrimente non lo sanno, dalla imagine delle Gratie, la quale dichiara Seneca molto bene, oue ei scriue del fare beneficio altrui, dicendo, che queste sono tre, perche vna fà il beneficio, l'altra lo riceue, & la terza ne rende il cambio. Ouero che vna fà, l'altra rende, la terza fà, & rende, che vengono ad esfere tre maniere di fare beneficio. Stanno con le mani, & braccia insieme giunte; perche l'ordine del far bene altrui è, che passi di mano in mano, e ritorni pur'anche ad vtile di chi lo fece prima, & in questo modo il grato nodo dell'amicitia tiene gli huomini insieme giunti. Sono allegre, & gioconde nello aspetto, percioche tale si ha da mostrare chi sa beneficio

altrui, & tali sono per lo più quelli, che lo riceuono. Sono giouani, perche non dee inuecchiarsi mai la memoria de'riceuuti beneficij. Sono Vergini, perche facendo bene altrui, bisogna farlo con animo puro, & sincero, e senza nodo alcuno di obligo: come mostrano anchora le vesti scinte, & sciolte, le quali sono lucide, e trasparenti; perche tale hà da essere di dentro l'animo di chi sa beneficio, quale si mostra suori nelle opere perche chi riceue il beneficio non lo dè nascondere, ma farlo vedere da ogniuno. Imperoche questa è vna gratitudine, quando non si può ricambiare con l'opre il riceuu to benessicio, confessar almeno con le parole, & & fare sì, che a tutti sia palese la liberalità del benesattore. Et qui sia finita la imagine delle Gratie con vna scultura di queste, che in Roma si vede in casa Colonna con versi latini, li quali in volgare vogsiono così dire.

Ben son le Gratie ignude, che già furo Fatte di bianco marmo, terfo, & bello; Han tutte tre frà lor faccia simile, Onde le puoi conoscere sorelle, Tutte ire son d'età pari, & belle Zza Pur'anco pari in tutte tre si vede. Stà con la faccia alle sorelle volta Thalia, & le sue braccia, aggiugne, e annoda Con le loro, che sono a la sinistra, Et a la destra risquardando a noi. Questa Enfrosina, quella Aglaia, ha nome, Con grati nodi de le belle braccia A la terza sorella insieme auinte. Gione è lor padre, e del celeste seme Fur concepute da la madre Eunomia, Ch' al mondo poscia con selice parto Le produsse ministre liete, e grate Al'alma Citherea , sì the per loro Ella souente conil bel Cupido Gli amorosi piaceri accresce in modo; Ch'ogni animo gentil ne resta vinto: FINE.



#### ANNOTATIONI DI LORENZO PIGNORIA,

# ALLIBRO

#### Delle Imagini del Cartari:



H E agl'Animali non sia mai stato attribui- Car. 2. to da alcuno lume di religione non è in tut- Lin. 7. to vero. Perche hanno detto gran cofe gl' Egittij de i loro Animali Sacri, come del Cinocefalo, dello Scarabeo, & d'altri. Intorno che vedansi Horo Apolline, & il nostro Commentario sopra la Tauola Hiere-

glifica, che fu gia del Card. Bembo glor.

mem. & hora si vede nella Galleria del Serenissimo Sig. Duca di Mantoua. Anzi che de gl'Elefanti si raccontano particolari di molta marauiglia. Et leggasi Eliano nel 7. dell'Historia de gl' Animali a cap. 39. & nel 4. a cap. 9. Plinio nel Lib. 8. al cap. 1. De' moderni il Porcacchi sopra l'Arcadia del Sannazaro a car. 174. dell'editione di Pauia del 1 5 96.

Dio i Latini chiamano DEVS, che senza dubio viene dalla voce greca ZEYE, mutando la Z in D, com'è stato vsanza di tutte le lingue, per testimonio di Claudio Mitalerio se pra Valerio Massimo. Alcuni altri vogliono, che si deriui dal vocabolo greco A E O E, che significa timore : ende habbia detto Petronio Arbitro

Primus in orbe Deos fecit timor

Et di questa opinione su Lattantio Placido Commentatore di Sta tio Papinio nel Lib. 3. della Tebaide a versi 661. doue cita Lucano, & Mintanore Musico, che è riferito ancora da Fulgentio nel primo Libro delle Mitologie. Allude a questo sentimento Arnolfo Vescouo di Lisieux in Francia, nel Seimone, ch'egli recitò nel Concilio di Tours, & lo conferma co'l verso del Salmo LX. dedisti hereditatem timentibus nomen tuum Domine . Alcune cose belle intorno'l nome di Dioscriue Dicgene Laertio, nella vita di Zenone verso'l fine .

Lin. 14.

502 Annotationi

Car. 3. Lin. 18. Questo Senato duodenario de' Dei grandi si legge in due versi di Ennio appresso Marciano Capella, nel primo Libro delle nozze di Filologia, & di Mercurio. Anzi che l'Antichità gli haueua in tal maniera compartiti, che ad ogni mese ne toccaua vno, come si vede chiaro nel Calendario Rustico publicato, e dechiarato da Fuluio Orsino esquisitissimo osseruatore delle antiche curiosità. Vedansi Macrobio nel L. 1. de'Saturnalia cap. 12. & i Fasti Sacri di Ambrosio Nouidio, che con lodenole inuentione s'è ingegnato di correggere la superstitione de gl'antichi.

Car. 5. Lin. vlt. Lucano non dice, che facessero quei di Marseglia riuerenza a gl'alti tronchi; & che ne i boschi non vi fossero simulacri. Te stimonio ne siano i versi di lui.

-- Sed barbara ritu

Sacra Deum, structa diris altaribus ara. Ecco gli Altari più giù,

> -- tum plurima nigris Fontibus vnda cadit, simulacraq; mesta Deorum Arte carent, casisq; extant informia truncis.

Ecco le statue. ma non è huomo chi non falla.

Car. 10. Lin. 36.

Del rispetto portato alle Statue vedasi Dione Chrisostomo nella Otatione, che ei sece a quelli di Rodi, appresso i quali ei biasima vn'abuso di leuare il nome alle Statue de'passati, & metter cene vn'altro. Di più leggasi Cassiodoro nel VII. delle Varie, alla Formula 13. & 14. doue dice, che in Roma era vn'altro popolo di Statue; & bisogna bene, che sosse, perche essendos delle Statue di Roma abbellite le Gallerie de'Prencipi, & de'priuati, in Italia & suor d'Italia, tuttama la minera nó è ancora essati sta, & sene trona ogni giorno in tanta quantità. Veda chi vuole Giusto Lipsio nel 3. Lib. della grandezza Rom, a cap. 9. & l'Incruscato nel suo Ristretto.

Car. 16. Lin. 19.

Di Demogorgone parla Statio nel 4. della Thebaide, secondo la spositione di Lattantio Placido Grammatico antico. & vedasi il Mazzoni sopra Dante, nel Lib. 1. al cap. 63. Et sorse a Demogorgone volle alludere la Maga Erichto, appresso Lucano nel 6.

Car. 18.

Alcuni, che hanno cercato la ragione di questo adiettiuo eterno, hanno detto, che venga da eusterno, come Varrone nel sa Lib. della Lingua latina. Altri hanno tenuto, che deriui dall'etere, come Isidoro attesta d'alcuni nel Lib.7. delle sue Originia.

Io di-

To direi con Varrone, che hauesse origine dall'Euo, che da Arnobio nel Lib i i raduers, gentiè chiamato Euità. Lo descriue Censorino nel Libro del giorno natale a cap. 16. (io cito la editio ne di Lodouico Carrione) che sia immenso, senza origine, e senza fine, che sempre su & sempre sarà nella medesima maniera. Intorno l'Ere nità chi vuol vedere qualche pensiero getile, legga Antonio Agostini nel 2. Dial. delle Medaglie.

Theofrasto nei Caratteri scriue, che'l superstitioso abbattendosi nelle pietre vnte, che si trouano doue tre strade sanno capo,
che le vngera, ne prima si partirà, che non si sia loro inginocchiatodauanti. Sopra'l qual luogo vedasi quanto scriue il Casaubono. Luciano ancora nel Pseudomante tocca questo costume, dicendo, che quel trussatore doue scorgeua pietra od vnta, o coronata subito s'inginocchiaua. Se ne legge nell'Apologia d'Appuleio, in quella, che chiamano prima, & appresso Prudentio, nel
secondo Lib.contra Simmaco. Simile punto và toccando il Capitolare di Carlo Magno, nel Lib. primo al cap. 64. doue dice, che
alcuni pazzi a gl'Alberi, alle Pietre, & alle Fontane accendeuano
luminari. Et nel medesimo Capitolare (nell'impersetto però, che
và in volta sotto nome di Leggi di Longobardi) si vede vna Legge di Liud-Prando Rè, che vieta l'adoratione di Fontane, o dell'

Albero, che i Contadini chiamano Santo. è nel Lib. 2. al Tit. 37. Vedasi Carlo Paschalio nel Lib. delle Corone Lib. 4.c. 4. Plinio il giouane Lib. 8. epist. 8. Seneca nell'Epist. 41. Giusto Lipsio al

14. degl'Annali di Tacito.

Marciano Capella non dice, che Saturno hauessi per adornamento del capo tal'hora vn Serpente, tal'hora vn capo di Lione, & tal'hora di Cinghiale; ma che pareua che hora hauesse faccia di Dragone, hora di Lione, hora di Cinghiale, & così s'è cercato di rappresentarlo. Et di questi visi io non saprei dir altro, senon che Marciano hauesse l'occhio alla malignità de gl'Inslussi di questo Pianeta, che come scriue Natal de Conti nel 2. della Mithola al cap. 2. inclina gl'huomini ad essere atrabiliarij, inuidiosi, maligni, superbi, auari, & di colera tenace.

Homero parla delle Preghiere nel Lib. 10. dell'Iliade, nella ammonitione di Fenice ad Achille. Et vn bellissimo Emblema ne formò Andrea Alciato; che è il centotrenta. Et dalle Lite d'Homero forse ha origine il verbo latino Litare, che significa impetrate, come si legge in Nonio Marcello; tutto che Varrone lo origi-

Car. 17.

Car. 29. Lin. 33.

Car. 33. Li.p enuls

i 4 nida

mi da luere, che è pagare, come si può veder appresso il medesto mo Grammatico; & lo riferisce Hadriano Turnebo nel Lib. 18. al cap. 20. Però con la mia opinione stà l'autorità di Festo.

Car 36. Lin 27. Chi vuol vedere esattamente questa maniera di conto per le dita non può abbattersi in Libro migliore di quello di Beda citato dal l'Autore. ma auuertasi, che la editione corretta di tale libretto è quella di Elia Vineto. le altre saranno mancheuoli. Et di questa vsanza di annouerare sono pieni gl'Autori antichi. Suetonio nella vita dell'Imp. Claudio a cap. 21. Quintiliano nel Lib. XI. delle sue Instit. al cap. 3. Plinio nel Lib. 3 4. a cap. 7. & 8. Seneca nell'Epist. 88. nel Lib. 3. de Ira a cap. 33. Eliano nel 6. dell'Hist. de gl'Animali a cap. 57. Marciano Capella nel Lib. 7. delle Nozze, &c. nel bel principio. Simposio nell'Enimma. 100. Aristide nel 2. de facri ragionamenti. & altri molti.

Car. 38.

Le prime imagini delle Stagioni si sono tolte dalla medaglia d'oro di Antonino Caracalla appresso Sebastiano Erizzo; & da vn'altra dell'Imperatore Diocletiano, che si vedeua nello studio del già Sig. Lelio Pasquallni. le seconde sono a mente dell'Autore eccetto che in luogo di Vulcano, & d'Eolo s'è messa Vesta.

Car. 41. Lia. 1. Questo, che l'Autore chiama Tempio, si vede in Roma, appresso la Chiesa di S. Giorgio, nel Foro Boario. & lo fece disegnare nel suo Libro Bartolomeo Marliano L. 3. cap. 14. & Antonio Agostini nel Dialogo 4. delle Medaglie, il quale lo chiama Arco, & con ragione per mio parere. Vedasi Suetonio nella vita d'Augusto a capi 3 1. & sopra Suetonio Leu no Torrentio Vesc. d'Anuersa, & il Casaubono. Et l'Autore nostro medesimo poca piu sotto chiama Giani gl'Archi trionfali. Ma di Giano chi vuole piu copiosa notitia legga Barnaba Brissonio nel Lib. 1. delle Formule.

Car. 46.

Delle due Imagini d'Hebe, l'vna s'è presa dalla Medaglia di M. Aurelio Imp. l'altra s'è rappresentata nell'habito dei Coppieri antichi, come si può vedere nel mio Libro dei Ministerij de'Schiaui appresso l'Antichità. Nella medesima si legge IVVENTAS, che appresso i Latini è quella, che appresso i Greci Hebe. Vedasi Lambino sopra la Ode 30 del primo Libro d'Horatio; & Seruio nel 1. dell'Eneide.

Car. 51. Lin.prima Chi pin vuole delle Muse veda Goffredo Linocerio in vn suo gentile Libretto, stampato con la Mitologia di Natale de Conti.

Car. 55. Lin. 22. Il Testo di Marciano Capella è guasto, com'io ho mostrato già

nella mia Spositione della Tauola Hieroglisica, che hora si vede nella Galleria del Ser. di Mantoua. Imperoche s'ha da intendere che nella Naue staffero sette fratelli germani al gouerno. Che nel la proda della medesima si veda la figura d'una Gatta, d'un Lione nell'Albero, d'vn Cocodrillo nel di fuori, vedasi il testo; che la correttione è chiara.

La figura d'Apollo, & Dafne s'è presa da vn bellissimo Cameo, Car. 57. che fu di Mons. Grimani Patriarca d'Aquileia d'honoratissima memoria, et del Lauro si può leggere Natal de'Conti nella Mito

logia, & Ammiano Marcellino nel Lib.29.

Io vidi in Roma l'anno 1606, vn gran pezzo di marmo, nella piazza di Campidoglio, che rappresentaua vna grotta delle cose Mithriache; ma affai guafta e consumata. haueua molta similitudine co'l sostantiale della figura, che s'è rappresentata qui sopra. Nel ventre del Toro si leggeuano queste parole DEO SOLI INVICT ... MITRHE. in fondo del collo haueua scolpite queste NAMA. SEBESIO in fondo della coscia destra AMYCVS. SERONESIS. V'erano due figure in piedi, vna per parte, ma rouinate; & sopra la Grotta vna Quadriga del Sole, & vna Biga della Luna. Er questo gran pezzo di marmo io ho pensato alcuna volta, che sia delli auanzi della Gentilità, la rouina de quali fu procurata da quel Grac co, del quale fanno mentione S. Girolamo scriuendo a Leta, & Prudentio nel fine del Lib. 1. contra Simmaco. Le parole di S. Girolamo sono; Ante paucos annos propinquus vester Gracchus, nobilitatem patriciam sonans nomine, cum Prafecturam gereret prbanam, non ne specum Mithra, & omnia portentosa simulacra, quibus Corax, Nilus, Meles, (cosi legge Martiano Vittorio) Leo, Perses, Helios, Bromius Pater initiantur, subuertit, fregit, exussit? Et a proposito di questi nomi rammemorati da S. Girolamo fa marauigliosamente vn luogo di Porfirio nel Lib.4. dell'Astinenza, doue racconta, che ne'misterij di Mithra gl'huomini si chiamauano Leoni, le donne Leonze, altri Corui, alcuni Aquile, & certi Sparuieri.

Nelle anticaglie di Roma stampate gia, & messe insieme in vn Volumeassai grande, si vedeua vna di queste imagini delle cose Mithriache, la quale non so da chi è stata esposta, & riferita per vn ritratto dell'Agricoltura, ma fuora di proposito a mio parere.

.71 ....

will District the time

Car. 60 Lin. 33.

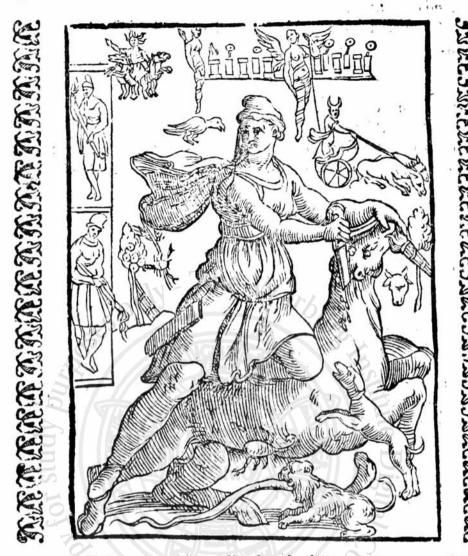

Car. 63. Appresso l'imagine d'Apollo si vede il Bue Api, tratto da vna Mediglia di Giuiano Apostata, il quale come riferisce Ammiano Marcellino nel Lib. 22. sece cercare diligetemente questa bestia. Et chi piu ne vole veda la mia spositione della Mensa Isiaca.

Car. 66. Da due Tagli antichi habbiamo cauato le Imagini, che qui si vedono di Sarapide, & Iside; per le quali chi più vuole legga il primo capo della Mensa Isiaca, & veda nel fine del medesimo Libro certi disegni di sigure antiche, che surono del Signor Le-lio Basqualino.

Cart. 74. La figura d'Esculapio, che si vede picciola in vn Cameo è tratta dalla Medaglia di M. Antonino Caracalla Imperatore. & è si-

mile

mile ad vna statoa anticha, che io viddi in Roma ott'anni sono, in casa de'SS. Massimi, alla Valle. Ma bisogna auuertire, che l'Intagliatore in questa nostra, non intendendo la chioma d'Esculapio l'ha fatto vn Giano.

Pietro Appiano ( s'io non fallo ) in questa figura d'Esculapio Car. 75. notabilmente s'inganno. Perche se è cosa anticha, che alli abbigliamenti mi sembra di nò, io direi che fosse piu tosto ouero la Dea Copia, ouero vna delle stagioni dell' Anno. Ne parerà strano ad alcuno, ch'io dia questa nota all'Appiano; perche Antonio Agostini ancora, nel suo Dial. 11. dice, che'l Libro del detto è pieno d'Inscrittioni antiche finte.

Nel Cameo s'è rappresentata la Prouidentia, come stà figurata Car. 81. in vna Medaglia dell'Imperatore Antonino Pio, appresso di me. Et si vede chiaro, che chi la formò volle dire, la Prouidentia

del Imp. essere la salute del Mondo.

Questa figura s'è tolta da i Camei del Reverendis. Patriarca Car. 85. Grimani. Et in proposito delle figliole d'Esculapio è da notarfi, che egli n'hebbe quattro, che tante ne nomina Aristide nella oratione, ch'egli compose in lode di Podalirio, & Macaone figlioli d'E soulapio. Et sono Iaso, Egle, Higià, & Panacea. & io mi ricordo vedere vna Medaglia anticha di rame, nella quale d'vna

Ara víciua vna Serpe, & haueua scritto sotto IAZO.

Nello studio dell'Illustrissimo Signor Federico Contarini Procuratore di S.Marco glor.mem. si vedeua vna bellissima cornicla in fi. anticha, nella quale, stando a vedere Cupido, Apolline scriueua in vn Fiore questi Caratteri I A. & nel Fiore era inferito vn bellissimo Giouanetto fino al bellico, che con le braccia aperte pareua, che si lagnasse della sua miseria. Vedasi la fauola appresso Ouidio nel Lib. ro. delle Metamorfosi, il quale vuole, che nel Fio re staffe scritto AI AI contra l'autorità della Scoltura nostra, la quale tirata in grande è quella, che seguita.

Car. 90.







vedasi Seruio sopra la terza Ecloga di Virgilio, & Probo nel medesimo luogo; Palesato, & Filostrato, il vecchio e'l giouane, nelle Imagini.

Ne meno celebre appresso i Scrittori è la Vittoria ch'Apolline riportò di Marsia, spiegata nell'infrascritte figure tolte dall'antico doue in vn Cameo si vede Marsia, che suona le Piue, di che vedassi Appuleio nel primo de'Floridi; & in vn'altro la medesima vittotia d'Apolline in proposito delle quati racconta Apollodoro, che Apolline sece mostra del suo sapere con la Citara suonata a ritroso, & comandando a Marsia, che'l medesimo sacesse de'Flauti, che non riuscendo, Marsia vi lasciò la pelle.

Sigilla-

509

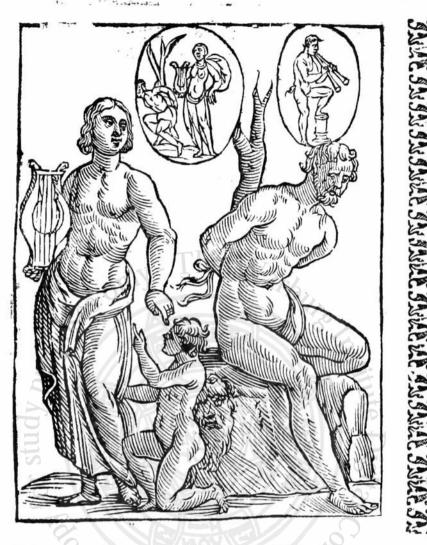

Sigillaremo questo Capo con la figura di Lucifero compagno dell'Aurora, ch'io vidivna volta in vna. Corniolina antica di valente Maestro.



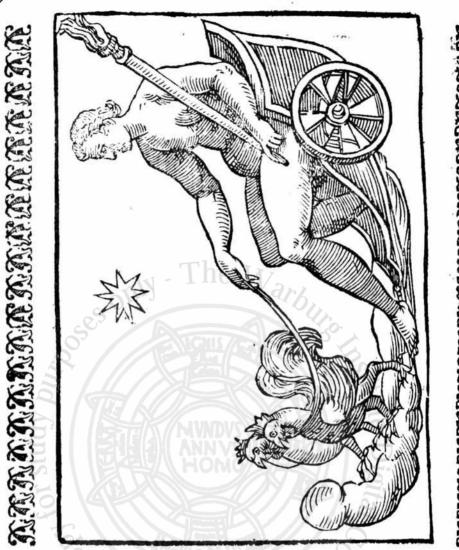

nella quale pero io non vedo esseruata la regola di Lattantio Placido, sopra lesto della Thebaide di Statio, cioè, che'l suo carro sia tirato da un Cauallo solo, poiche dice egli, che i Poeti danno al Sole quattro Caualli, due alla Luna, un solo alle Stelle. E ben vero, che lo Scoltore della Gioia può essere, che non sosse Poeta.

Per mostrare questa vnisormità di Giunone, & Diana, appresso la imagine di Lucina s'è posto il ritratto di Giunone Lucina cauato dalle medaglie antiche. Ma in questo proposito è da notarsi quanto scriue Martin Delrio so pra il 14. capitolo della Genesi; cioè che la Città d'Astaroth-Carnaim riceuesse questo nome da vn Idolo di Giunone o Diana bicorne, che in quella città si adoraua. Et chi legge i Theologhi del Gentilesmo non giudicarà stra-

Car. 99. Lin. 27.

no questo cambio, poiche appresso i medesimi si leggono pazzie maggiori, intorno a queste mascherate, massime secondo il costume de gl'Orientali. Et io ne ho tocco alcuna cosa nella mia spositione sopra la Mensa d'Iside. Machi sà, che questa Astarte bicorne non sosse Iside? Io per me lo credo. ne mi da impaccio il nome d'Astarte, perche sorse gl'Hebrei l'addattauano a tutte le Deità semine in quella maniera che'l Baal, o Beel a tutti i maschi. La vera interpretatione però di Astaroth-Carnaim io penso, che si possa cauare da quanto scriue Eusebio nel Lib. 1. della prepar. Eurang. al cap. vlt. cioè, che Astarte moglie di Cielo si facesse in ca po per adornamento vn paio di corna.

L'imagine trouata al tépo di Papa Lione X. sarà l'infraposta.

Car. 105.



512 Annotationi

Car. 108. Lin. 29. Questa Hecatombe Imperatoria è raccontata da Giul. Capitolino nella vita degl'Imperatori Massimo, & Balbino. Hora mo
se gl'Imperatori potessero hauere carestia di questi Animali veri
io non ardirei imaginarmelo, perche essendo essi pradroni del
Mondo, che marauiglia sarà se ne haueuano le centinaia? Quel
Democare, del quale sa mentione Appuleio nel 4. dell'Asino
d'Oro, non hebbe pochi Animali per i Giochi, che haueua a rappresentare. Pompeo il grande, come scriue Dione, nella dedicatione del suo Theatro sece ammazzare 500. Leoni. Ne haueuano gia questi la maniera, ch'hebbero poi gl'Imperatori di mettere
insieme tante Bestie. Vedasi Suetonio nella Vita di Tito a capi
7. Claudiano nel 3. Panegirico di Stilicone; & frà moderni Giulio Cesare Bulengero nel suo Trattato de Venatione. Maio credo, che'l nostro Autore parli de'poueri, come pare che si dechiari piu appresso.

Car. 110. Lin. 14. & 18.

Nicolo Remigio Consegliero intimo delle Altezze di Lorenz ha composto tre belli, e curiosi Libri có titolo di Demono-latria, ne'quali da' Processi legitimamente formati contro Maghi, e Streghe, ua mostrando la tirannide Diabolica sopra quei meschini, che dell'Anime loro hanno fatto homaggio al nemico dell'-Anime. Hora questi nel Lib. 1. a cap.7. nel fine mostra, che Empusa & Hecate siano demonij, che & di notte & di mezo giorno appresso gl'antichi ancora, costumauano d'apparire, massime quando si faceua sacrificio per l'anime de'morti. Et a questo setimeto egli accomoda il verso del Salmo XC, a sagitta volante in die, a negocio perambulante in tenebris; ab incursu & damonio meridiano. Il medesimo Autore a capi 23, del medesimo Libro và raccontando in che sembianze si trasformi il Demonio quando si vuol far vedere ad alcuno. Hora in Cane, hora in Cauallo, hora in Mosca, hora in Gatto: & molte volte in forma humana vestito però di nero, & alla lunga, ne primi congressi, per non spauentare con la mostruosità de'piedi, che tiene inseparabilmente. Et io ho vdito raccontare da persona di fede, come in Padoua ap parì ad vn pouer homo, cosi vestito; ma che di sotto del lembodella veste si vedeuano vnghie come d'Aquila, o d'altro vccello di rapina. D'Hecate pure ragiona Marti Delrio nelle sue Disquis. Ma giche.li.2. quest.27. Sect. 2. & la descriue in quella maniera appun to, che si vede effigiata in molte memorie antiche di Gioie, & pietre diuerse per Annelli, & per Amuleti come diceuano gl'atichi. & auuer-

Le anuertasi, che Diana Escha su pure rappresentara così, & si vede ne' Camei a car. 109 & 91. & nelle Medaglie antiche di continuo, & ne sa mentione Minucio Felice nell'Ottauio con queste parole; Diana interrimest alte succinsta venatrix, & Ephesia mammis multis, & vberibus extructa, & Triuia trinis capitibus & multis manibus horrisica. Et queste vleime parole dichiarano i Camei, che si sono posti a car. 104. Ma grande conformità ha questa sigura con Iside che porge il latte ad Oro, come si vede in vna Corniola anticha, & altroue.



Nel Cameo s'è rappresentata sside come si vede nelle Medaglie antiche di Hadriano, & Antonino Pio, è ben vero, che'l disegnatore s'è scordato di metterle in mano il Sistro, che vi si vede KK chiaCar. 111.

514 Annotationi

chiaramente. Et significa questa figura a mio giudicio il Nauigio d'Iside, del quale si fa mentione nel calendario Rustico antico. Et nella Med. d'Antonino si vede vn Faro di Porto, che tanto più conferma la congettura. Leggasi Appuleio nell' 11.

Car. 112. Lin. 13. Cembalo chiama l'Autore il Sistio; & s'inganna, perche questi due stromenti surono molto differenti fra di se, come si può vedere nel mio Commentario de'Serui, a car, 88. & 91. E simile sicenza si vede in Antonio Agostini (se però il Traduttore non ne tiene colpa) che il Timpano chiama con nome di Crotalo.

Car. 112. Lin. vlti.

Marciano Capella citato dall'Autore non fa mentione di Cembali, ma dei Sisti Niliaci. Che cosa fosse Sisti si vede nella precedente Imagine; & si vede figurato nel nostro Libro de'Serui a car. 88. Ne era Crotalo come vuole Giosesso Scaligero, anzi molto disferente. Ne il Timpano era altrimenti Crotalo, come scrisse le Antonio Agostini nel Dialogo secondo & quinto (se non vogliamo dire, che questo sosse errore del Traduttore) Vn bellissi mo Sistro antico, e tutto intiero si vedeua altre volte in mano di Monsignor Mocenico Vescouo di Nona. Et sorse, che Michele Mercato nel suo Libro degl'Obelischi di Roma, a cap. XI. car. 120. doue sa mentione di mezi cerchi d'Oro, & d'Argento, che sistri poiche & d'Oro, & d'Argento se ne sabricauano come pure si legge in Appuleio nel Lib. XI. dell'Asino d'Oro.

Car. 119.

Filostrato seriue nelle Imagini, che in Athene il Dragone di Pallade, che sin'all'hora haueua stanza nella Rocea di essa Città, amaua gl'Atheniesi per l'Oro; poiche di esso si seriuiano a farne adornamento per lo capo, con sigure di Cicale d'oro. Isidoro nel Lib. 19 delle origini al cap. 30 cost vuol dire; tuttoche il testo corrotto habbia Cyclades per Cicadas. Tocca il medesimo vso Grego110 Nazianzeno scriuendo a Nicobulo.

Car. 120. Lin. 30. Del Loto gran conto faceuano anticamente gl'Egitti, & del suo Fiore in particolare, poiche nella Tauola Isiaca esposta da me, si vede il Fiore in molti luoghi. Et nel detto mio Libro ne ho notato qualche cosa. Et particolarmente, che i Basilidiani heretici antichi chiamati così da Basilide Alessandrino, che visse intorno gl'anni del Signore 124., faceuano intagliare ne'loro mostruosi Sigilli molto frequentemente il Fiore del Loto, sopra'l quale stà a sedere Harpocrate. Et nel sopracitato mio Libro se ne vedono sei disegni, nell'ultima Tauola delle cique poste nel fine.

M Car. 15%.

Nel Cameo (come dicono i Pittori) s'è figurata l'imagine di Gioue pluuio, & fulguratore; tratta dalla Colonna Antonina, mella scultura della quale la gentilità, per non dare l'honor a'Christiani della Vittoria Marcomannica, sece rappresentare Gioue nella maniera, che si vede in aria, che versa aqua, grandine, e saette sopra i barbari. Ma la verità della Historia vedasi appresso Onostrio Panuinio, nel 2. Libro de'suoi Fasti: & appresso il Card. Baronio nel 2. T. degl'Annali Eccl.

Nelle memorie antiche, cioè nelle Gioie, & ne' Marmi si vedono Satiri di due sorti; alcuni con coscie, & gambe di Capra; alcuni con forma totalmente humana, se non che hanno di dietro vna picciola codetta, & l'orecchie di bestia. Noi habbiamo fatte ritrarre qui l'vna & l'altra in vna Tauoletta.

Car. 132. Lin. 25.

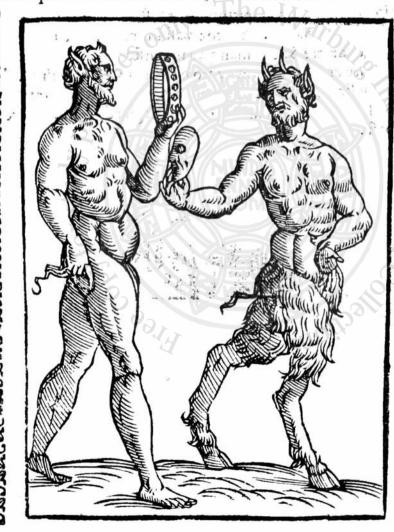

Se veramente fossero o non fossero i Satiri c'è gran che dire. Et oltre quello, che ne scriue il Cartari, è da leggere il Casaubono ne' suoi Libri de Satira, al Lib. 1.cap. 2.dou'è vna raccolta d'auuertimenti in simile proposito. Et narra quest'autore, che non sono molti anni, che su condotto inanzi al Re Henrico IV di Francia di glor. mem. vn tale, che saceua'l Carbonaio, che di sett'an ii di sua età cominciò a metter suota vn Corno in capo, & alcuni altri particolari degni di consideratione. Et vedasi al tutto S. Girolamo nella Vita di S. Antonio Abbate, & Plutarco nella Vita di Silla; citati da'l Cartari medesimo, ne i quali io non sò come dubitare, come pare che'l Casaubono uada accennando. Il fatto del Carbonaio Francese su del 1595. & lo nota l'Autore del Chronicum Chronicorum; nel 2. Lib.

Car. 133. Lin. 18.

Plinio, descriuendo la pirtura di Filosseno Erettio, non dice, che dipingesse tre Satiri, che con vasi in mano beeuano larga, mente; ma che tre Sileni mangiauano insieme.

Car. 143. Lin. 22. L'Honore era figurato maschio e semina dall'Antichità. Maschio in questo marmo, & in vna Medaglia dell'Imperatore M. Aurelio il Filosofo. Femina nelle Medaglie di Galba, Vitellio. & Vespasiano.



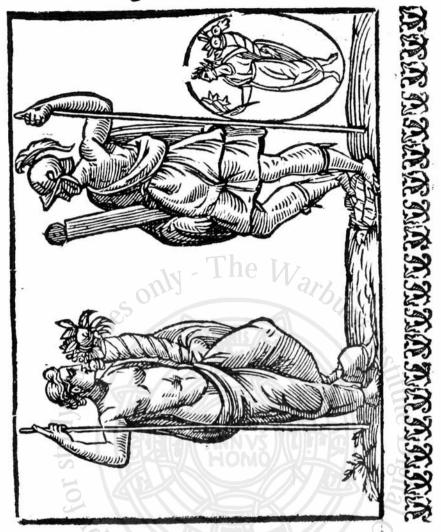

NO THE PROPERTY OF THE PROPERT

chi lo fece maschio hebbe sorse mira al concetto, che generalmente ne formano gl'huomini, appresso de'quali gran conto se ne tiene. Chi semina alla sostanza, per essere esso l'ombra della Virtù. vedasi a car. 330 l'Autore.

Perche molti fra gl'antichi non si sapeuano ben risoluere, se'l corno della copia era d'Acheloo, o della Capra Amaltea, però in vna gioia anticha, il disegno della quale registriamo qui sotto, la Dea copia stà a sedere con due papaueri in mano, sopra le spalle d'vna Capra, & d'vn Toro. Apresso questa ne stà vn'altra, con vna Ninsa, che adorna il Corno di siori & srutti, come si legge in Ouidio s'io non m'inganno, la Figura principale poi è tratta da vna Medaglia anticha di Traiano mia, conservatissima; nella qua-

Car. 145. Lin. 24.

le si vede chiaro ciò, che auuerti Antonio Agostini nel suo 22 Dialogo, cioè che in mezo al corno si vede la punta del Vomero dell'Aratro. E tutto ciò su fatto per dare ad intendere, che la terra coltiuata è quella che produce l'abondanza, o Copia come dire vogliamo.



Car. 145. Lin. pen. Di Giouz adorato a Tarracina vedasi Stefano Pighio nell'Het cole di Prodico, a car. 433. & insieme Vincenzo Mirabella sopra la terza medaglia di Siracusa.

Car. 151. Lin. 4. Nota l'Autore, che'l Fulmine non fosse mai datto à Minerua, ne in statoa, ne in Pittura. Il che però è poco vero. Et vediamo nelle Mediglie di Domitiano Imperatore il Fulmine in mano a Minerua

Minerua in piu d'vna di esse. come sarebbe a dire nei 12. Cesari d'Enca Vico di Rame nella Tauola 2. al n. 22. d'Argento nella Tauola 2. al num. 24. Et lo tocca Antonio Agostini nel Dial. 5.



Et hebbe Domitiano riguardo pet auentura ai versi di Virgilio;
-- Pallas ne exurere classem

Argiuum, atá, ipsos potuit submergere ponto V nius ob noxam, & furias Aiacis Oilei? Ipsa Iouis rapidum iaculata e nubibus Ignem Disiecitá, rates, euertitá, aquora ventis.

KK 4 Etdi

520

#### Annotationi

Et di questa violenza d'Aiace Oileo mette Antonio Agostini va disegno cauato da va marmo antico assai bello.

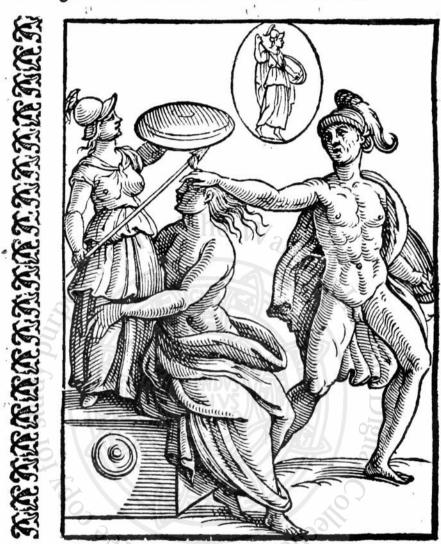

Di questo Aiace bel racconto si segge appresso Filostrato ne'suoi Heroi, & nel Libro 2. delle Imagini. & vedasi la pittura di Polignoto descritta da Pausania al Lib. 10.

Car. 155. Lin. 21. L'hauere l'Autore non ben'inteso le parole di Q. Curtio ha fatto, che sin'hora tutte le figure che rappresentano in questo Libro il simulacro di Gioue Ammone siano riuscite false. Q. Curtio nel Lib.4. scriue così, quella cosa che per Dio in questo luogo s'adora, non è simile alle figure, che formano delle deità comuneméte gl' actesici. Fino al bellico è simile ad vn'Ariete, & è coposto di Smeral

di e

di e gioie. Et in tal maniera bilognaua rappresetarlo. Ma per la dif ficoltà d'hauere il Disegnatore, & per il tedio (sia lecito a confessar lo)patito in fi lunga impresa, riuscita piu malageuole di quello che da pricipio si stimò;s'è creduto, che basti auuisare il Lettore di quel lo, che bisognaua fare: lasciado la cura a chi vorra, di formare l'Ima gine conforme al vero. E che Ammone, & Sarapide non fossero differenti da Gioue, su pensiero di chi sece intagliare la Gioia d'Anello, che habbiamo rappresentata nella Figura precedente.

Che Gioue folle coronato di Viiua, lo ha notato ancora Car- Car. 158lo Pascalio nelle sue Corone, & lo proua con autorità di Fornuto, & forse di Sofocle. ma'l medesimo auuertisce, che l'antichità diede a Gioue tre sorti di corone; di Fiori, di Frondi, di Metalli: & in altro luogo cita Tertulliano, che riferisce per testimonio di Diodoro, Gioue essere stato'l primo, ch'adoperasse corona; & que

sto dopo la Vittoria de i Titani.

Iride fu messaggiera non solamente di Giunone, ma de gl'al- Car. 166tri Dei ancora, come nota Lattantio Placido nel lib.2. della Achilleide di Statio, e nota il medelimo nel Lib. 1. della Thebaide che

l'Iride è'l passo de gli Dei.

I due Legni significanti Castore & Polluce appresso i Lacede- Car. 168. monierano chiamati Aoxava, come mi pare che racconti Plu- Lin.29. tarco. & la loro figura noi metteremo qui fotto, insieme co'l carattere o Zifra, che hanno di essi introdotta nel Zodiaco gl'Astrologi, tolta senza fallo dall'antico. Ond'è, ch'io do poco credito, in questo particolare, al pensiero di Gioseffo Scaligero, che nelle sue Annotationi sopra Manilio vuole, che deriui questa cifra da altra figura .



.... Et oltrei



Et oltre l'apparitione di questi fratelli satta a' Locresi, descritta da Giustino, & riferita dal Cartari, su molto notabile appresso i Romani quella de i medesimi Castori, succeduta (come scriuono Dionisio Halicamasseo, Val. Massimo, Plutarco & altri) al Lago Regillo, nella Vittoria, che riportò de' Latini Aulo Postumio Dittatore. In segno di che ne surno poi battute le monete, vna delle quali è stata rappresentata nella figura principale.

Car. 171. Lin.1.

La Imagine della Libertà posta qui sotto s'è cauata dal riuerso d'una Medaglia dell'Imperator Claudio. In essa la mano aperta significa quelle guanciate, che a' Serui si dauano nell'atto medesimo di farli liberi, delle quali molti hanno scritto; & singolarmente il Cuiacio, nel Lib. V. delle Osserua cap. 13. Ne altro volle dire

le dire Sedulio nel V. doue descriue le guanciate date a C H R I-STO Signor nostro;

Namá per hos colaphos caput est sanabile nostrum, Hac sputa per Dominum nostram lauere siguram; His alapis nobis Libertas maxima plauset.



Il luogo di Gellio è nel Lib.7. al c.4. cauato da Celio Sabino Giure consulto antico, dal quale pare a me di sottrarre più tosto il contrario; cioè che si vendessero co'l Cappello in testa alcuni Ser ni, per conto de'quali il venditor non hauesse poi in cosa alcu-

Car. 177. L. 21. na a rifare al compratore. poiche il Cappello volcuai dire, che ogn'vno nel comperarli badasse a casi suoi. per lo che statuirono altre volte gl'Edili, che i venditori di Schiaus si dechiarassero in publicare le qualità loro, & in vn come Cedolone dicessero s'erano sugitiui, vagabondi, ò simili. Et ciò si legge nel medesimo Gellio al Lib. 4. al cap. 2. & nel mio Commentario de' Serui a car. 3 1. Siche l'hauere il Cappello in capo (secondo il mio credere) voleua dire chi da in zara suo danno. & habbisi cura chi compra.

Car. 176.

Questa fauola di Giunone hebbe in core Tomaso Filologo Rauegnano Medico eccellente all'età de'nostri padri, che in molte sue Medaglie la fece segnare; & ad imitatione di lui s'è rappresentata qui sotto.



Et la

Et la medesima Inuentione della fauola principale tiene dipinta in vn Quadretto vagamente il S. Andrea Spinola del già Franc. gentil'huomo Genouese, degno dell'amore di tutti i galant'huomini. Et questa inuentione poetica quanto al colorimento de' Gigli, è molto simile a quella, che delle Rose si legge in Costantino Cesare al Lib. 11. cap 18.che danzando Cupido in Cielo versasse con vn'Ala vna gran tazza di Nettare, & che quel liquore colorisse stilando in Terra le Rose, che prima vogliono, che fossero bianche: Altri l'attribuiscono alla puntura d'vna spina nel pie-

de di Venere come si legge appresso'l medesimo.

Questa Medaglia, che si cita di Nerua Imperatore io l'ho tenuta sempre per vna vanità. Et mi confermo nella mia opinione mag giormente, vedendo che Adolfo Occone diligentissimo raccoglitore di cosi fatte antichità, cita due Medaglie di Nerua con questa inscrittione FORTVNA P. R. & dice, che nella prima si vede vna figura sedente con vn ramo nella destra, enella sinistra vn' Hasta pura. nell'altra Medaglia racconta, che la medesima figura tiene nella mano dritta spiche & papauero, nella manca vn'hasta. Bisogna dunque, che'l nostro Autore si sia abbatuto in vna Medaglia o logora, o guasta da'rinettatori, che con molto pregiudicio dell'Antichità ci formano e lettere, & figure noue a loro piacere.

Il nodo d'Ercole chi volesse sapere com'era fatto lo può cauare da queste parole di Macrobio nel Lib.1. d'Saturnali al cap.19. In Mercurio Solem coli, etiam ex Caduceo claret, quod Aegypty in specie draconum maris & fæminæ coniunctorum figurauerunt, Mercurio consecrandum. Hi dracones parte media voluminis sui, inuicem, nodo ; quem vocant Herculis, obligantur : primaq: partes eorum reflexa in circulum, pressis oculis ambitum circuli lungunt : & postmodum caudæ reuocantur ad capulum Caducei, ornaturq; alis ex eadem capuli par te nascentibus. Si che chi vede il Caduceo degl' Antichi, intende che fra il nodo d'Ercole. ho detto degl'Antichi; perche i nostri Pittori non lo sanno disegnare.

La Dea Partunda io credo, che s'habbia a leggere Pertunda, con autorità d'Arnobio nel 4. contra Gentiles . E ben vero, che S. Agostino nel 6. della Città d'Iddio al cap. 7. la chiama Partunda:

ma io l'ho per errore dei copisti.

Nel Cameo della figura principale s'e rappresentata la Pudicitia, Car. 182... come si vede nelle Medaglie antiche di molte Imperatrici. Et que sto per mostrare il Flammeo, del quale ragiona l'Autore piu so-5 .54C

Car. 176. Lin. 33.

Car. 180 .. Lin. 32.

Car. 181. Lin. 12.

pra a car. 172.& di sotto a car. 183.

Car. 188.

Il Cameo nella figura principale rappresenta Ati il diletto di Ci bele, cauato da vna Gioia anticha. & è in questo da notare il Cap pello, ouero Mitra Frigiaua, simile apunto a quello, che si vede nel Virgilio della Vaticana, in capo a'Troiani, nelle medaglie d' Hadriano Imperatore in capo alla Frigia, & in testa al Ganimede, che fu di Mons. R. Grimani Patriarca d'Aquileia. ma di questo ragioneremo altroue piu copiosamente.

Car. 191. Lin. 35.

Questa narratione è tolta da Pausania nel 7.ma doue l'autore ri riferisce, che dal membro d'Agdesti nascesse il pomo granato, Pau sania scriue altramente; & vuole, che fosse il Mandorlo del Pomo granato però fà mentione Arnobio, che descriue tutta questa

fauola con diligenza grande nel L 5.contra i gentili.

Car. 194. Lin.5.

Questo lauarii di Cibele fu talmente solenne, che nei Calendarij antichi se ne vede notabile mentione, come nel Rustico publicaro da Fuluio Orfino, che dichiara questo termine, detto La-VATIO, molto gentilmente. Il medesimo si vede in vn'altro Calendario antico de'tempi di Costantino il magno, publicaro nonamente dall'Illustrissimo Signore GIO. GIORGIO HER-VVARTO d'Hochenburg &c. Et in questo si legge HILARIA. REQUETIO. LAVATIO. degl'Hilarij fa mentione Vopisco nel bel principio della vita dell'Imperatore Aureliano, le parole del quale saranno intese da chi le accoppiarà con quanto scriuono Herodiano nel Lib. 1 . delle sue Historie, & S. Agostino nel 2 . del la Città di Dio, a cap 4.& 5.ne và lontano da questi Prudentio nelle sue Corone, all'Himno X. Ma bel punto nota Arnobio nel fine del Lib.7. contra i Gentili, che Attalo non mandò a Roma altro che vna pietra non molto grande, nera, e fatta a botte di rilieuo, che fu poi posta nella statua della gran Madre in luogo di volto. Et questo volle dire Prudentio nel luogo sopracitato. quando disse per bocca di S. Romano Martire, che in carro si portaua in volta vna pietra nera di viso di Donna, legata in argento. Et questo nella pompa della Madre Idea, inanzi la quale i Senatori correuano a piedi scalzi. Ma poiche siamo a proposito della Terra, non disdicà il metter qui la sua imagine in quella positura, che appresso gl'antichi significaua la sua fermezza.

1.11

The Med of the first of carrionical Flancians

Questa



Questa chiamauano essi STABILE, come si legge in vna Medaglia di Commodo Imperatore che in vn'altra di Giulia moglie di Settimio Seuero è chiamata Fecondità. Et a ragione, pe che la Terra è sommamente feconda; secondo che i Poeti le danno epitero di omniparente. Et sopra questa Medaglia vedasi Sebastiano Erizzo.

Il Tempio di Vesta s'è tratto da vna Medaglia d'Oro dell'Im Car. 200. perator Tito, doue si vedono due figure con haste in mano fuori del Tempio, ch'io non ardirei chiamare Vestali. Ne'Camei si uede l'imagine di Vesta pure tratta dalle medaglie antiche. Vna tie ne in mano la lucerna per mostrare il fuoco eterno (se nó è vna Ca peduncula). L'altra il Palladio, che per quanto si vede in va

Cameo

Cameo antico registrato in questo Libro a car. 321. era vna figura armata, di positura simile alle deità Egittie, come raccontano Apollodoro nel lib. 3. della Bibliotheca; & Procopio nel 1. della guerra Gothica. Et intorno questo Tempio non so quanto mi credere al Landino citato poco piu giu nella prossima facciata.

Car. 203.

Ne'Camei s'è fatta Cerere con le facelle, tratta da' Denarii antichi: con l'Aratro, & con la Scrofa. Sotto'l Carro della medesima si vede il simbolo antichissimo della Sicilia posto in molte memorie antiche. del quale si veda Ant. Agostini nel Dialogo Terzo, & le Siracuse di D. Vincenzo Mirabella in piu d'vn luogo. Circa le Serpi, che tirano il Carro di Cerere, intolerabilmente peccano i Pittori moderni, facendole alate, & con quattro piedi, contro'l testimonio di tutte le memorie antiche. O'i Poeti le Chiamano Dracones. è vero. ma con tutto cio non. intesero mai altro, che le Serpi della figura, che noi habbiamo rap presentata. & che sia vero, leggasi Virgilio nel fatto di Laocoonte, & vadasi a vedere la statua del medesimo, in Beluedere, Et il simile si vede nel carro di Trittolemo più a basso, a car. 209.& in altri luochi. Io certo mi ricordo d'hauer veduto altre volte vn 'valo antichissimo d'Agara, historiato dal di fuori d'historie di balso rilieuo, nel quale pure si vedeua Cerere, co'l carro tirato da Setpi di questa fatta. E'l medesimo si vede in molte Medaglie, dou'è rappresentato Esculapio, & in altre si fatte historie, o fauole de gl'antichi . come nel Drago delle Hesperidi &c. Et le Serpi del Caduceo Macrobio chiama Dracones, nel 1. de'Saturnali, al

Car. 209.

Ne'due Camei superiori si rappresenta Trittolemo il 1. è cauato da vna Corniola ben lauorata, il secondo da vna Medaglia
greca d'Antonino Pio, che si troua appresso di me, con l'vno
& con l'altro si uede il Carro tirato dalle Serpi. Ne'due Camei
inferiori si rappresenta Libero, & Libera, cioè Proserpina, della
quale vedasi Arnobio nel Lib. V. contra i Gentili, che sa mentione
dei misteri Sebadi, che non erano come dicel'autore a car. 216.
popoli d'Egitto, ma cerimonie di Gioue Sebadio, o Sauazio come alcuni lo chiamano vedasi il Mitaliero sopra Val. Massimo.

Cir. 211.

A tutto questo, che s'è detto della profanità (per così dire) delle Faue, aggiongasi l'opinione del commentatore antico di Giu uenale, il quale nel fine della Sat. 15. scriue che le Faue nascono del sangue humano, & che i siori di esse si mutano pure in sangue

Vedafi

Vedasi Acrone sopra Horario, nel Lib. 2. alla Sat. 6. & Lattantio 

La imagine principale s'è cauata da vn Taglio antico, si come A car. 212. pure i Camei, in uno de'quali si vede Vertunno, nell'altro Pale.

Appresso questa Dea Pale femina c'era vn dio Pale maschio, Ministro di Gioue, & Castaldo come dicono . cosi scriue Cesio apprello Arnobio nel Lib. 3. contra Gentili. & di Pale pur maschio fanno mentione Marciano & Seruio.

A car. 214 Lin. 24.

Questo che dice l'autore delle Pitture coperte è preso da Giuuenale, che nella Sat. 6:dal verso 3 12.2-3 43 salsissi mamente tocca queste radunanze di femine, & le ribalderie, che vi si commetteuano al suo tempo. Ne fu questa Dea così schifa del Vino, come qui si raccóta, anzi ne beue vna Seria piena, che perciò su molto bene battuta dal marito con verghe di Mirto; come racconta Sesto Clodio grammatico appresso Arnobio nel Lib. contra i Gentili, & lo tocca per passaggio nel 1. Lib.ancora.

Lin. 32.

Scriue l'Autore dell'historia miscella, che nell'Imperio di Mau ricio, Mena Gouernatore dell'Egitto vidde nel fiume Nilo, nel luogo che all'hora si chiamana Delta, due animali di forma humana; & che vno haueua sembianza di maschio, l'altro, di semina. Il maschio hauena gran petto, volto terribile, capelli rossi con alcuni canuti per dentro, & era nudo fino a'lombi; e'l rimanente stava sott'acqua. La femina haueua mamelle ; & viso di donna,& capelli lunghi. Stettero in pelo d'acqua gran tempo, miratie rimirati dal popolo, che a gran schiere era concorso a lo spetacolo. S'attuffarono poi lott'acqua, ne comparlero più . Et di tutto que-Ro diede conto Mena all'Imperatore. Il medesimo si legge appresso Cedreno . On the Source of the second second

Questa distesa di panno si vede in quasi 'tntte le deità antiche, che haueuano a fare con l'acqua. Et si può notare in questo Libro a car. 239. Et mi ricordo io hauer veduto in Roma, in S. Pietro, sotto confessione vn Pilo antico di marmo, che seruì già per le ceneri di Giunio Basso Presetto di Roma, doue si vede il Nilo dal ventre in su sotto i piedi di Giuseppe il Patriarca. sostenta il detto fiume con ambe le braccia vn Velo volante, che gli fa arco sopra il capo, del quale si seruì mirabilmente Virgilio.

Contra autem magno mærentem corpore Nilum, Pandentema; finus, & tota veste vocantem Cæruleum in gremium, latebrosag; flumina victos.

A car.223 Delle Sirene vedafi A. Agostini ne' Dialoghi, & F. Orsino nelle famiglie Romane: nella Petronia, & nella Valeria. ma quanto'a quest'vitima io pendo assai nella opinione di Gio. Viuiano, riferita da Leuino Torrentio sopra Suetonio; nella vita dell'Imperat. Claudio a capi 13, che non sia Sirena, ma Gioue Cario. & quan to spetta al cognome di Aciscolo non tengo ne con l'Orsino, ne co'l Viuiano, vedendo che Aciscolo, come si legge negl'antichi Glossarij, è il Martello del Muratore; & Acisculario ne'medesimi è il Tagliapietre, o Scarpellino, che lo vogliamo dire, leggali Hadr. Turnebo nel Lib. 27. cap. 10. & nel Lib. 28. cap. 5. oltre che nella Medaglia medefimamente si vede il Martello ouero Ascia, si mil a quello, che in molte Inscrittioni antiche si ritroua segno. che quel Monumento non haucua che fare con quel capo delle 12. Tauole . ROGUM ASCIA NE POLITO .

A car . 226

La imagine principale s'è tolta da vn mezo rilieuo antico troua to in vn Pilo a mio tempo in Roma, del quale, & d'altro si leggerà qui sotto vn poco di racconto, ch'io all'hora ne fei. Il Cameo s'è preso da un taglio in corniola di bellissimo colore, ch'era altre volte in mano di Monf. di PEIRESC Senator Regio nella corte di Parlamento d'Aix in Prouenza gentil'huomo intendentissimo di tutte queste cose ..

L'Anno M. DC. VII. il mele di Febraro, lauorandosi vna Vigne de Sig. Leni fuor della Porta detta di S. Bastiano, vicino a Capo di Boue, oltre molti altri vestigi d'antichità, come d'vn Tempio. di Minerua e Ramnusia sabricato come si crede da Herode Attico Sofista nobile del tempo d'Hadriano, oltre alcune Statue, e Teste d'Inperatori, Herme d'Huomini illustri, e Colonne preciose;s'è scoperto vn Pilo antico coperto, di lauoro schietto, ma bene inteso, e senza memoria di sorte alcuna. Si troud, in esso vn Panno. ben conservato di finissima Lana, & vn. vestito serico, ambedue di quel colore, che mostra la Foglia secca, e tirauano al ferrugineo come dicono i Latini, con certe striscie larghe nel Panno di Lana, ch'erano di colore purpureo, & odorauano molto ambidoi questi. vestiti di odore, che teniua dell'aromato. Nel Pilo c'era dell'acqua, che per humidità, o per pioggia era forse trapelata iui entro. Oltre i detti vestiri c'era vna Bulla di rame stata gia dorata, nella quale di mezo rilieuo si vede vna morbida giouane, che posa in vn cerchio d'onde, vestita sopra le carni d'vna sottile Camiscia, e termina da la cintura in g ù in Capi di Cani marini, & altri Animali.

che le escono da'fianchi, e da le coscie, che porta intagliate come Sirena. Alza appresso la mano e braccio dritti in atto di colpire, e con la manca mano stringe il collo d'vn Cauallo di mare quasi che ferire lo voglia. C'erano di piu nel Pilo due anella d'oro di molto peso. In vno di grossezza vnisorme, piu stretto di quello che potesse entrare nel fondo d'vn dito era incastrato vno Smeraldo piatto, e non tagliato, molto bello, nell'altro di garbo più mo derno vn Diaspro verde con vn Fanciullo intagliatoci , che posto a sedere coglie fiori. Et perche il desiderio di sapere di chi se fossero i detti abbigliamenti ha fatto dire ad alcuni di strane cose, ho determinato io di far proua se posso con qualche verisimilitudine ragionarne; stimando che non sia disdiceuole a persona amatrice di questi studij andare inuestigando que'particolari , che l'Antichità, e'l Tempo hanno cercato di sottrarrea gl'occhi & a la cognitione nostra. Hora s'ha da sapere, che questo Pilo, o Sepol tura era sopra la via Appia, la quale ritenne il nome da Appio Clau dio Censore, il quale per trauerso dell'Italia fin'a Brindisi la fece lastricare. Di più che sopra le strade costumavano gl'Antichi di fabricare le sepolture loro, acciò che come dice Varrone in tal maniera ammonissero i passaggieri che haueuano ancor essi a mo rire. Et si sa molto bene, che nelle Città non era lecito sepelire, il che fu in vio non solamente appresso i Romani, ma appresso gl' Hebrei ancora, come si caua dal Sepolcro di Lazaro in S. Giouan ni, e dal figliuolo della Vedoua risuscitato in S. Luca. per cio fare s'eleggeuano per lo più le Vie come ho detto, & lo proua Plinio il giouane, il quile parlando della sepoltura di Pallante Liberto dell'Imp:r. Claudio dice così . Est via Tiburtina, intra primum lapidem (proxime adnotaui ) Monimentum Pallantis ita inscriptum HVIC SENATVS OB FIDEM &c. e per questo risperto molti Cemeteri de'Christiani stanano appresso le strade Salaria, Ardeatina, Os tiense & altre. A Capo di Bue per testimonio di Ciccrone nel primo delle Tusculane è chiara cosa che haueuano le seposture loro molte famiglie nobili. Scriue egli an tu egressus Porta Capena, cum Calatini, Scipionum, Seruiliorum, Metellorum fepulcra vides miferos putas illus? Si che bilogna quasi concludere, che la presente della quale trattiamo sia vna delle nominate, e si può prouare non difficilmente quanto comportano l'Antichità, e l'Ingiuria di chi ha lasciato la cassa nuda, e portatosene il resto Quandoquidem dasa sunt ipsis quoque fata Sepulcris dice Giuvenale. E veramente atte LI

stano i cauatori, che intorno a questo Pilo si sono trouati sodi con traforci di Peperino, che arguitcono fabrica notabile. Ma di chi voremo che sia ? Io per me, se m'ê lecito indouinare inchino ad, Attilio Calatino, il quale l'Anno Ab. V. C. 496, come sta ne Fasti, & manzi la Natiuità di Christo 254. trionfò EX SICILIA. DE POENEIS; huomo di gra valore, come si legge appresso Flo ro, e Cornelio Nepote. E se bene non si vede nel Pilo quello. che al tempo di Cicerone vi si leggeua nel sepolero, pno ore plurime conferiuit Gentes populi primarium fuifle Virum , gia bab biamo detto, che gl'ornamenti della Sepoltura sene sono andati; il che è accaduto a tante altre, che intorno questa strada si vedono: restate spogliate. Le ragioni della mia congettura sono, la mostra detta di sepolero grande, e magnifico, i fragmenti d'una Statua equestre veduti da me, il Panno ch'iostimo che fosse Clamide molto ricco, e copioso di robbi. Hanno però stimato certi, che fossero molti vestiti. Io credo di no, porche le statoerci mostrano, che vn'homo portaua intorno robba si grande, che i Fonda... chi hora non ci stanno per nulla. Che non per altro penso io, che-Giuuenale chiamasse la Toga Auloea, o come diressimo noi panni d'Arazzo. Il colore di detto Panno io non dubito che fosse di Pospora nell'estremità, poi che se ne vede ancora il segno. Ne era: la Porpora d'vu folo colore, come alcuni s'imaginano. Poiche scriue Vitruuio, che se ne irouaua di tirante al nero, di rossa, e di violacea, le quali differenze egli ascriue a diuerse positure del Mondo, doue si pescauano le Cocchiglie. Questa nostra sarà dell'. atra, del colore del Porfido, che da la Purpura s'è pure buscato il nome di Porfirite. L'Odore è quello medelimo, che si proua ne' Cadaueri, che d'Egitto ci vengono, chiamati con nome Arabico Mumie, & è di Mirra se l'Odorato non c'inganna. La Bulla di rame feruita per coperchio della Fibula, con la quale s'affibbiana, la Clamide sopra l'homero, manco, & se ne rede ellempio in Cam. pidoglio nel Cortile de Conservadori in via Statua lori cata di Co stantino, &in casa de'medesimin una tella collectio di Giulio Celare; o come faceu ino piu frequentemente sopra la destra spalla . Chlamys (-dice Isidoro) est que ex pna parte induitur ned consuitur', sed Fibula infrenatur. Et questa Fibula ouero era cornica Schietta nel Coperchio do fatta di qualche, Gioia ; quero haueua. alcuna Figura, come in vna testa dimarmo co'l petro dell'Impera tore Hadriano ho vedut'ro nel coperchio della Eibula: iritratti, d'Hadriano;

d'Hadriano, e Sabina marito, e moglie, di basso rilieuo ben satti. Nella presente sta scolpita gentilmente Scilla simbolo della Sicilia, nella quale hebbe che sare Calatino Et pare che'l Maestro (se bene più antico) hauesse auanti gli occhi que'Versi di Vir gilio nell'Ecloga 6. ripetiti vn poco diuersamente nella Ciri.

Quid loquar aut Scillam Nist? aut quan fama secuta est Candida succinctam latrantibus inguina Monstris Dulichias uexasse rates, & gurgite in alto Antimidos nautas Canibus lacerasse marinis?

e quelli altri di Silio Italico, da'quali si caua, ch'era portata per impresa in guerra anco sopra l'Elmo

Cassis erat munita Viro, cui vertice surgens Triplex crista, iubas essundit crine Sueuo. Scilla super fructi contorquens ponderaremi Instabat, seuosg; Canum pandebat hiatus.

Onde no sarà marauiglia se Calatino la portaua per ornamento della Clamide, o Paludamento che lo vogliamo chiamare. Le anella ancor'esse sp rano molta antichità; e primieramente quello, che tiene lo Smeraldo per essere stretto di foro ha dato a pensare ad alcuni, che potesse essere di Donna, ò Fanciullo. ma non hanno auuertito in Plinio cio ch'egli scriue, che costumauano al suo tempo portare anella in tutte le dita, & in tutti gl'articoli. bie nune solus ( parla del Dito infame ) excipitur ; ceteri omnes oncrantur, atq; etiam prinatim articuli minoribus alijs. E non sara marauiglia, che Attilio Calatino molto prima, come homo eccellente vlasse qualche singolarità, poiche ancora Duillio, che vinse in mare i Cartaginesi, contemporaneo di Calatino, come scriue Cicerone delectabatur crebro Funali, & Tibicine, que sibi nullo exemplo prinatus sumpserat. Lo Smeraldo non è tagliato, perche come scriue il medesimo Plinio; si vagliono i Maestri che tagliano Gioie di questa per ricreare la vista, quapropter, scriue egli, decreto hominum iis parcitur scalpi vetitis . ne è merauiglia che siano gl'anelli di tanto peso; poiche il medesimo Autore altroue parlando pure d'anella dice iam aly pondera corum ostentant, al contrario di Crispino, ilquale effeminato, come scriue Giunenale trouò per delicie le anella da State sottili e leggiere. E tanto basti ad huomo occupato in altro circa questo particolare. Et se la narratione è piu congeturale, che definitua diasene la colpa a

la lunga età, la quale non pauca deprauat, multa tollit per trionfare non solo degl'huomini, ma de'nomi loro ancora.

A.car.227 Lin.23. La figura di Palemone si vede nelle Medaglie di Corinto, in vn Cameo del Patriarca Grimani, & in vn taglio antico, nella Dactiliotheca d'Abramo Gorleo. delle quali tutte cose s'è formata l'infrascritta figura.

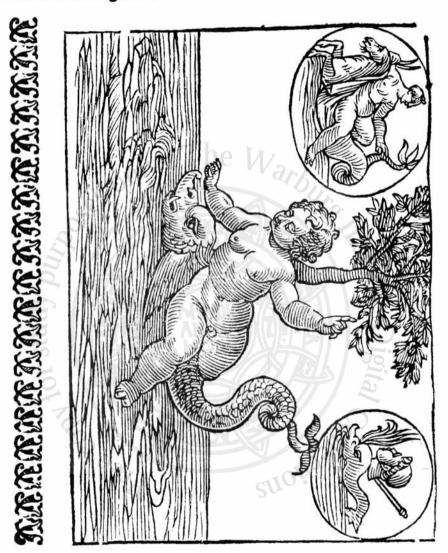

Nel piu alto cameo si vede Nettuno co'l Dolfino in mano; perche (come scriue Eratosthene appresso Higino) volendo Nettuno prendere per moglie Ansitrite, & volendo ella viuere in vergin ità, se ne suggì ad Atlante, per stare iui di nascoso. Hora Nettuno mandò molti a cercarla, & fra questi vno chiamato per nome Dolfino.

Dolfino, che dopo molto girare la troud finalmente & le persuadè a contentarsi di prendere Nettuno per marito. Et di quà viene (dice Eratosthene) che i statuarij nel fare Nettuno gli pongono

vn Dolfino in mano, ò sotto il piede.

Il Canopo tirato in Cameo e figura hor mai tanto conosciuta, A car. 256 che non è necessario il dirne altro. Et si vede in tante Medaglie, Gioie, e marmi, ch'è marauiglia. Il foco posto più sopra s'è cauato da vna Medaglia anticha d' vn Re di Persia, che ha intorno la testa lettere Persiane. Et questo s'è posto per occasione di quanto scriue l'autore, piu sopra a car. 227. & era costume de'Rè di questi popoli, di portare in volta negl'eserciti ancora il fuoco sacro: come si legge in Euagrio, nel V. Lib. dell'Hist. Eccl. al cap. 14. Et hauere luoghi particolari per adorarlo, come scriue Socrate nel lib.7.al cap. 8.& Gio. Zonara nel 3. tomo de gl'Annali.

La Medaglia di Vespasiano con Nettuuo non ha Sferza, ma vn'Acrostolio, ouer punta di Naue; come si può vedere appres- Lin.13. so Enea Vico, nella 3. Tauola delle Medaglie d'argento di Ve-

spasiano a numeri 28.

La imagine dell'Oceano si vede in Roma, come qui sotto, de- A ear. 238 scritta & dichiarata da Steffano Pighio nel suo Hercole di Prodico .



536



Vuole il Pighio, che questa Imagine contenga misteri grandi, & chi gli vuol vedere, leggali appresso di lui, che certo dice di belle cose. A me bastara toccare breuemente certi punti piu principali riferiti dal medesimo per dichiaratione delle sattezze di corpo & di habito, che tiene intorno. Tiene in capo (dice egli) vn velo sottile, per mostrare, che'l Cielo è vestito e bendato dal le nuuole, ch'escono dal mare, & che di quà nasce la secondità nella Terra in prò delle Piante, & d'ogni sorte d'Herbe, che perciò i capelli, barba, & peli di questa statua, rassembrano ingegnosamente Acantho, & altre herbe molli e piegheuoli. E bello e specioso di saccia, & dalla fronte gli spuntauano due picciole

corna, si per mostrare lo strepito del mare concitato da'venti; si per dare ad intendere, che'l suo moto, che noi chiamiamo flusso eriflusso, è causato dalla Luna, che da Orfeo e chiamata tauricorne. Aggiongafi, ch'è origine delle fonti, & de'fiumi, che l'Antichità, come s'è detto, pure finse con le corna. ha nella mano manca vn remo, o timone che sia, per mostrare, che con que-Ro stromento hanno preso ardire gl'huo mini d'internarsi in lui, sta appoggiato ad vn mostro marino, per essere genitore di bestie grandi e prodigiose. Fin qui il Pighio in ristretto.

Questa Derceto era la medesima, che Dagon, della quale si fa mentione nella Scrittura Sacra, come nel 1. de'Re, a cap. 5. nel 1. di Macabei, a cap. 10. & vedasi Antonio di Lebrissa, nella sua Quinquagena, a cap. 6. La Imagine di Dagon, o Derceto, si vede a car. 1. di questo Libro, in capo alla statua di Semira-

mide .

Nella figura principale, in camei si sono rappresentati cauati A car. 239

dalle Medaglie i Fiumi Hibero, Bagrada, e Danubio.

Questo costume di tagliarsi i capelli, & offerirli a'fiumi è tocco da Filostrato nel 4. della vita d'Apollonio Tianeo; dal medesimo negl'Heroici, in Aiace Telamonio. gli offeriuano ancora ad altre Deità, come si vede in Dione Chrisostomo, nell'oratione 35.; in Difilo appresso Ateneo, nel 6. Libro, in Censorino; in Sta

tio in piu luoghi. In Ammiano Marcellino al Lib. 22:

Nella figura del Nilo il disegnatore s'è preso licenza di nó mette re tutti i fanciulli, che ci andauano. & haueuano ad effere 16. Leggasi Stefano Pighio ne I suo Hercole di Prodico; Filostrato nel primo delle Imagini; Luciano nei prec. Retorici. Le Feste, che in Egitto si faceuano ad honore di questo fiume sono tocche da S. Gregorio Nazianzeno, nella 2. oratione contra Giuliano Apostara; da Nonno scholiaste del medesimo; da Heliodoro nel 9. delle cose Etiopiche. vedasi la nostra spositione della mensa d'Iside. E scriue marauiglioso particolare, dell'acqua di questo fiume, Aristide; che portata lontano non si guasta; & che in Egitto si conserua per tre, quattro, & piu anni, & che prende lode dalla vecchiezza, come appresso noi il vino. Aggiunge Ateneo, che Tolomeo Filadelfo mandaua di quest'acqua in Soria, a Berenice so fi finola maritata nel Re Antiocho, accioche le seruisse per bere. Et non è incredibile, poiche Seneca scriue, che non è fiume, ch'habbia acqua di gusto più dolce, & lo conferma Spartia-

A car. 235 lin. 26.

A car. 240.

538

Annotationi

no nella vita di Pescennio Negro.

A car. 245

La Imagine principale, & il Cameo si sono presi da tagli antichi.

A car. 248 Lin S. Qui di necessità haueuano a stare le Ninse, Deità de'siumi, sonti, laghi; tanto nominate ne' Poeti appresso Claudiano, & Martiale in particolare. le imagini loro si vedono in vn marmo antico, in Roma, nel quale si legge il nome d'vna tale Priscilla.

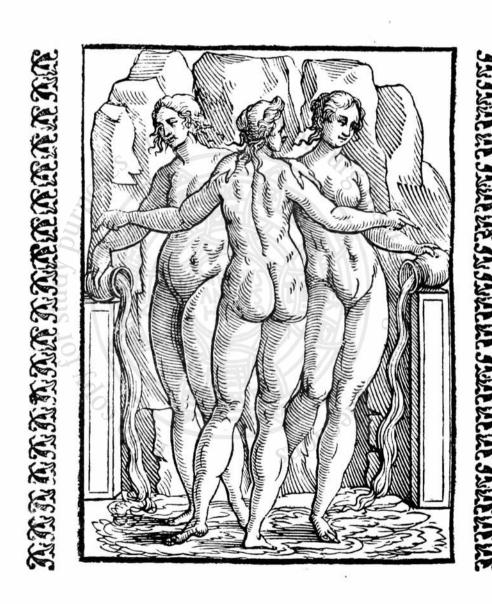

Et simile scoltura io vidi già in Roma, in casa de'Vittorij, doue staua il nome d'vn' Epitteto seruo Aquario d'vn' Imperatore. Et di quà vengono i Ninsei, luoghi deputati ad'acque, che si leggono appresso Publio Vittore, & in qualche altro luogo. Tutto che Zonara gli deputi adaltro vso. Et nel disegno sopra posto pare a me, che lo Scoltore si sia marauigliosamente seruito della regola di Vitruuio, nel Lib. 1.a cap. 2.cioè, che a Venere, a Flora, a Proserpina, alle Ninse si fabrichi d'ordine Corinthio, per la sueltezza, & gracilità per così dire, che ne'loro corpi si vede.

Dione non è l'historico, ma'l Filosofo, nella Oratione quinta,

ch'esso intitola, fauola Libica.

La Sfinge, & la Chimera sono cauate dalle memorie antiche, & li due Camei sono pure di tagli antichi. In vno Edipo inanzi la Sfinge, che stà su la rupe Fycea, come la chiama Apollodoro. nell'altro Bellerosonte, che combatte con la Chimera, & quest vltima si vede frequentissima nelle monete di Corinto. Delle Lamie vedasi il Del-rio nelle disquisitioni Magiche.

Plinio non dice, che la Sfinge fosse nume saluatico, le parole di lui sono queste; ante has est Sphynx vel magis miranda: qua siluestria sunt accolentium; le quali il Landino traduce così, inanzi a queste è Ssinge tanto piu marauigliosa, perche è in luoghi

seluaggi. Et bene.

Haueuano gl'antichi in veneratione il Fato sotto tre Imagigini di Donna rappresentate come qui sotto.

A car. 266 Lin. 27.

A car. 267

A car, 268. Li.penult.

A car. 273 Lin.3.





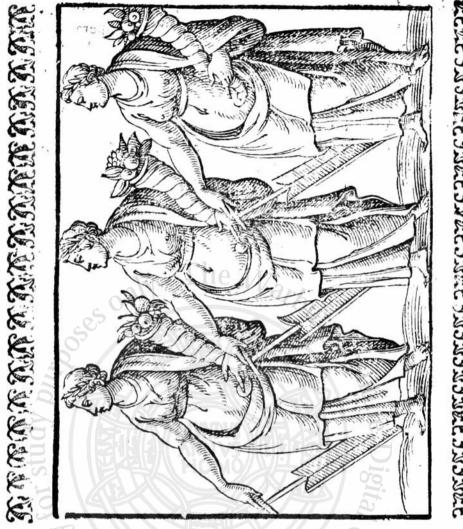

Et si sono tratte da vna Medaglia d'oro antica, dell'Imperatore Diocletiano veduta da me altre volte in Roma, con questa inferitione, FATIS VICTRICIBVS. è ben vero, che secondo l'intelligenza di Procopio queste saranno le Parche. Perche scriue nel 1. della guerra de' Gothi, che'l tépio di Giano era nel Foro, ina zi la Curia poco sotano da i tre Fati, che in tal maniera i Romani chiamano le Parche. Et di questo parere è Appuleio ancora nel suo Libro de Mundo. Et di qua traggono origine le Fate del volgo, & de'nostri Romanzatori, vedasi il Padre Del-rio.

A car, 181.

I Camei si sono cauati da Corniole, & altre Gioie antiche. in vno si vede Mercurio, che caua dall'Inferno vn'anima, con la ver ga, come catano i Poeti, in vn'altro Mercurio e Filologia, o simile,

Le

Le imagini della Pace, che si vedeno ne gl'Ouati sono tolte da Medaglie. & di quella, ch'è alata gentilmente discorre Gio. Viuiano, appresso Adolfo Occone, nelle Medaglie dell'Imperator Claudio .

A car. 238 Lin. 31.

Questa notabilità dell'Autore sì vede chiara nella statua dell' Imperatore M. Aurelio, in Roma in Campidoglio. dalla quale però hinno traviato i Moderni. Il simile si vede nelle Medaglie dell'Imperator Probo, di Costantino, & d'altri, nelle Allocutioni d'altri Imperatori & in altre memorie antiche.



Ne due Camei s'e rappresentato, in vno Mercurio, che frena il Pega so, & nell'altro il medesimo che corre con la Corona in

mano

mano, simbolo di qualche Vittoria ottenuta nel corso. il primo s'è tolto da una Medaglia d'Antinoo appresso Sebastiano Erizzo, & simile figura si vedeua in uno de'Camei di Monsignor Patriarca Grimani glor, mem, che tanto può essere Mercurio, quanto Bellerosonte.



Il secondo s'è preso da un taglio antico.

Nelle figure de Camei si vedeno gl'Hermi, o statue quadrate di Mercurio, cauate da due tagli antichi. Et simile cosa si vede in vn Denario Romano della famiglia Titia, sopra'l quale vedasi F. Orsino nella medesima famiglia. & degl'Hermi in particolare io vidi

A car. 193

pato in Roma, con le figure, ch'erano molte, cauate da molte statio, stam pato in Roma, con le figure, ch'erano molte, cauate da molte statoe antiche de questa sorte. Simile a gl'Hermi era per mio parere il Dio Termine, del quale si vede l'Imagine in vna Med. d'ar gento d'Augusto, com e qui sotto.



Et che fra'termini, ch'erano di molte sorti, sosse questa figura ancora, si caua da Higeno, che nella raccolta de gl'Autori, che trattanocose di Campagna, registra un termine di questi s'at ta, chiamato da lui Hermula. Del Termine ragiona Lattantio nel Lib. 1.a cap. 20. dalle parole del quale si puo cauare la spositione d'un'Enigma, che Varrone compose di questa Deità. Co'l Termine costumauano gl'antichi di sepelire ceneri, carboni, rottami di

terra

#### 544 M. Annotationi

terra cotta , vetri rotti , offa alquanto brusciate , calce , gesto & fimile, per segno, come dice Sicolo Flacco, di confine posto in quel luogo. Et a proposito de'carboni, nota pure il medesimo Sant'Agostino nel lib 21, della Città d'Iddio, al cap.4. come auuertisce l'Illustris. Sig. MARCO VELSERO nel 4. Lib. della sua eruditissima Hist. d'Augusta, gentil'huomo compitissimo & passato a vita migliore, con estremo dolore de Letterati, mentr'io scriueno queste cose, il di 24. Giugno. Aggiungo io, che Plinio racconta nel Lib. 35.al cap. 6.che alcuni l'ittori costumauano trarre i carboni d'sepoleri, per farne color nero. Et del 1600. mi ricordo hauer veduto io certi vali antichi di terra cotta troua ti nel Gualto (come lo chiamano) della nostra Città, ne'quali furono ossa brusciare, & carboni mescolati con terra che passauano mille, & più anni d'antichità, come si congetturaua per due Med. d Augusto trouateci deatro. Nei fondamenti ancora sono i carboni di durata grande; & perciò esorta ad vsarli Vitruuio nel L. 3. a cap. 3. & nel Lib. 5. a cap. 12. Et del Tempio di Diana in Efesolo scriue H. sichio in particolare; che dice essere stato ricordo di Teodoro Samio. Et appresso noi nel mettere i fondamen ti della nobilissi na Chiesa di S. Giustina, per superare le difficoltà del terreno paludolo, & pieno d'acque sorgiue, si diede di mano a'pali, a'gratticci, a'facchi di fana, & a carboni, come scriue D. Giacomo Cauacio nel 6. Lib. dell'historia di S. Giustina fotto l'anno 1502.

A car. 300 L. antepe. Di questo costume di gettare le pietre intorno le statue di Mer curio sa mentione la Scrittura, ne Prouerbi, a cap. 26. & sopra questa vsanza ha formato vn bello Emblema l'Alciato'.

A car. 304

Questa figura s'è tratta così intiera come stà, da vn Libro del Sig. GIO. GIORGIO HERVVARTO dottis., & intendentiss. Có sigliere dell' A. Ser, del S. Duca di Bauiera. Et si troua in vn marmo antico, che ciene vna Inscrittione, per la quale si vede, che su dedicato quanto si vede scolpito in esso, a' Dei dell' Egitto partecipi del medesimo Throno. Et saranno Apide, Anubide, Sarapide, & Ammone, che nel medesimo marmo si chiamano, Dei fratelli.

\* car.305

Questo pensiero dei Francesi intorno Hercole è marauigliosamente espresso in un basso rilieuo di metallo, che si vede appresso d: me, & è tale.

545

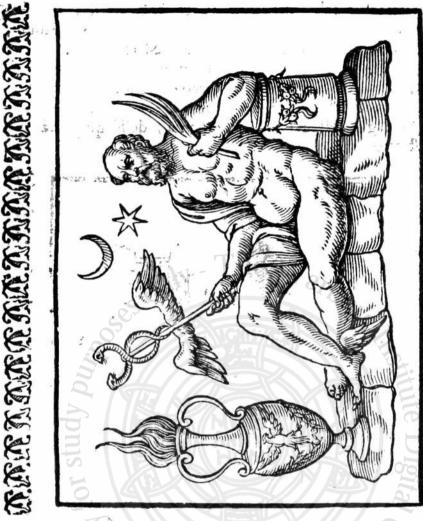

Qui si vede Hercole in habito poco meno, che di Mercurio. Il Caduceo, & l'Ale a'piedi s'intendono. La Palma è segno d'Eloquenza vittoriosa; che per questo anticamente alle Porte delle cafe degl' Auuocatis' attaccauano le Palme, come si legge appresso Lucano, e Giuucnale. La Base, o Pilastretto, al quale egli s'appoggia significa la saldezza dell'Eloquenza. Il Fuoco, ch'esce dal vaso, l'impeto della medesima. La Stella, & la Luna, la chiarezza, & nobiltà di lei. Ne molto lontano da questo pensiero è l'Hercole Musagete, o come diressimo, guida delle Muse, espresso da gl'antichi nella maniera, che qui sotto si mostratà: per darci ad intendere, come scriue Eumenio Rhotore, che la quiete delle Muse, ha bisogno della difesa d'Hercole; e'l valore d'Her-

M m

cole

cole della voce, e del canto di quelle. Cosi Eumenio, per sezuire al suo intento, il quale si serue ancora dell'essempio di Fuluio, che nel circo sabricò il Tempio commune ad Hercole, & alle Muse. Ma è necessario, che l'Antichità si regolasse con altro pensiero, poiche diede in mano ad Hercole la Cithara, & il Plettro, come si vede in vn bellissimo Cameo del gia Patr. d'Aquileia, & nelle Medaglie della famiglia Pomponia, delle quali stà qui sotto l'estratto.



Hercole nelle Medaglie degl'Imperatori Diocletiano, & Masfimiano si vede armato quasi di tutte armi, hauendo di più in mano vn Troseo.

In due

A car. 3 10



anication of the In due Camei si vedono due delle principali fatiche d'Hercole. vna come si vede nelle Medaglie del Drago delle Hesperidi, ch'è pure senz'ale, & senza piedi, come habbiamo detto altroue in queste Annotationi . L'altra di Cerbero domato, come si vedeua in vn Cameo antico appresso Monsignor Grimani Patr. d'Aquileia. La Claua, o Mazza d'Hercole s'è pur tratta dalle memorie dell'Antichità, che d'ogn'altra forma è falsa.

Hercole toccato qui si vede espresso in Roma, in Campidoglio, nel Palazzo de'Conferuadori, in vna bellissima Statua di

ronzo .

31 de q

1.4



E rappresentato giouane, & senza barba. Et di tale età pochi se ne vedono .

Co Hercole era delle medesime fattezze il Dio Semone: Sanco de'Sabini,come si legge appresso Festo Pompeo, & Varrone. Et di questo si vede la figura negl'a nuchi. Denarij come qui sotto.



549



Chi più ne vuole legga F. Orsino nelle samiglie, & Pietro Ciaccone in vn suo Trarratello intorno ciò, stapato in Roma con altre sue cose, L'anno 1608 dal quale discorda il Card. Baronio ne

gl'Annali , nel primo Tomo .

Ioho osse tuato nelle memorie antiche, che bene spesso doue stà il Tripode, sta ancora il Grisone. Di questo (o bestia o vecello, che si sosse) vedasi Antonio Agostini, & la Spositione nostra della Mensa Isiaca. Et è certo, che la Antichità lo teneua per animale Solare. Ma, per dire alcuna cosa ancora delle Antichità Ecclesiastiche, viarono i nostri maggiori di mettere i Grisoni nè vestiboli delle porte delle Chiese, come si vede pur hoggi quell'vso conservato inanzi la nostra Catedrale, & alla Mm 3 porta

A car. 316 Lin. 16.

porta della Chiesa nobilissima di Santa Giustina, doue si vedono. nell'uno e nell'altro luogho de i Leoni ancora. E quanto al Grifone io direi, che gl'antichi credettero, ch'esso fosse custode delle minere dell'Oro, come si legge in Plinio, & appresso la Simia di Plinio Solino, s'io non fallo. Il medesimo concetto ne formarono i Poeri, che per questo Claudiano, scriuendo a Serena figliola di Theodosio, dice, che nelle nozze d'Orseo, fra varij animali, che co'presenti lo honorarono; che i Grifoni portarono seco copia d'oro tratta dalle minere de'monti Hiperborei. Che forse di quà cauarono gl'Alchimisti moderni il Presidentato del Sole sopra l'Oro. & vedasi l'Autore a car. 322. Hora la Fede appresso de'nostri era assomigliata all'Oro, che però de' Martiri canta la Chiesa, che come l'Oro nella Fornace, siano stati prouati : & per questo San Pietro , & San Paolo nelle Epistole loro, si sono seruiti piu di vna volta di questo simi-1e. Si che essendo la Chiesa la minera di questo Oro, contenendosi in essa; i Sacramenti, che sono compendij della Fedenostra, a ragione si vedono alle porte d'essa i Grisoni. In vna corniola anticha (per tornare alle profanità)io ho veduto vn' Apolline vestito di lungo con la Faretra al Fianco, in habito d'Apoline Actio nel resto, che stà inanzi ad vn'Arula, o Altaretto, sopra'l quala si vede vn Grifone.





Minerua nella figura principale abbracciata con Mercurio s'è ratta da vna Gioia anticha . sopra ne'Camei si vede vn'Hermathena cauata dalla Medaglia dell'Imperatore Hadriano citata da Aldo Manutio nella spositione delle Epistole scritte ad Atico da Cicerone . l'Hermeracla citato pure da Cicerone s'è preso dal Pighio: tutto che ancor questo potesse essere Hercole & Mercurio, in tieri abbracciati insieme, come s'è veduro di Mercurio, & di Minerua. Quest'vltima armata era rappresentata come qui sotto.

FF FL FL

Mm 4 Et la

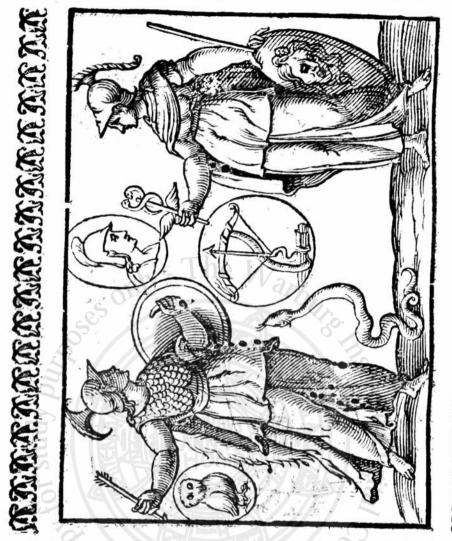

Et la serpe involta insorno l'arco s'è presi da vna bellissima, & antichissima grande corniola, che su d'Antonio Baisso, tagliata di mano d'Antisso, nel riverso della quale si leggeva, che Dracone sigliolo di Theagene, valente Arciere, la dedicana a Minerua. Il due altri camei si sono tratti da vna Medaglietta di Domitiano, ch'io ho appresso di me bellissima, & conservatissima có alcune altre del medesimo argomento.

A car.324;

Nel cameo s'è rappresentata la colonna bellica, tratta dalle Medaglie, come la chiama Festo. Et di essa, & dell'vso antico di mouere guerra vedasi il Padre Valtrino.

A car, 331: Lin. 10. Poteua direl'Autore, che questo era Hescole, come apunto è, vedasi l'Occone, che cita il Giraldi.

m W.

Questa.

Questa fauola di Prodico è tocca da Filostrato nella vita d'A. Lin. 25. poilonio Tianeo, da Silio Italico, che la trasferì a Scipione Africano il maggiore, da Giustino Martire nell'Apologetico, & da altri ancora.

A car. 33\$

L'Harpocrate alato non è cosi bene rappresentato, come bisognaua perche sopra il braccio manco haueua da stare appoggiato vii Cornucopia, che l'Intagliatore se lo ha scordato, si vede però senza ale ancora, & co'i solo Cornucopia, come qui



Questo pensiero del gouerno prudente & sauio del Mondo, si vede espresso in una Medaglia dell'Imperatore M. Aurelio il Filososo, della quale qui sotto habiamo rappresentata la similitudine.

A \*\*\*-. ? 3 8 Lin. 3 3 2.

le però

se però chi la sece consare non hebbe pensiero di alludere al concetto di Seneca, del quale ragiona l'Autorea car. 151. La medesima Minerua, in vin altra Medaglia, pure di M. Aurelio si vede commandare non sò che a chi sabrica la Naue d'Argo. della quale vedasi Apollodoro nella Biblioth. Vettio Basso sopra i Fenomeni di Germanico Cesare, Higino nell'Astron. Poet. & vorrà significare prouidenza, & mente sauia dell'Imperatore nel gouerno dell'Imperio. Et quellauorare d'Argo intorno la proua della Naue, vorra forse mostrare quel pezzo di tauola vocale, tolto dalle Quer cie di Dodona, che si come norano Apollodoro & Higino su assis so alla Proua della detta.



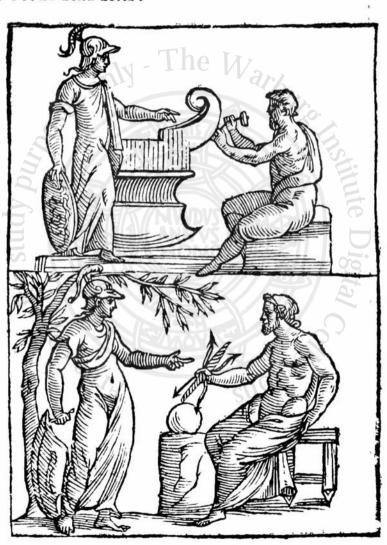

Questa

Questa figura di Gioue, che fulmina i Giganti s'è presa da vn Denario antico della famiglia Cornelia. i Camei da'tagli antichi degl'Heretici della scola di Valetino, & di Basilide, come molti se ne vedono nel mio Lib. della spositione della Mésa Isiaca, & alcuni appresso Abramo Gorleo. Ma che i Giganti hauessero piedi si fatti, oltre Suida citato dall'Autore, si troua anco appresso'l Commentatore antico di Statio, appresso Ouidio, in Apollodoro, & in Sidonio, che nota in particolare i capi delle Serpi infissi nelle pian te loro, ouero per meglio dire in luogo delle piante, come apunto si vede nei prodigiosi Amuleti (per così dire) de i soprascritti Heretici.

I Camei si sono presi da i Denarij antichi. Et si vede in essi Volcano, coronato, co'l cappello in capo. di più la Forcipe, e'l Malleo, come li chiamauano i Latini, con l'Incude in mezo. Volcano si vede e quì, & a car. 3 2 1. di Vulcano vedansi i Mithologi. Io per me credo, che Tubalcain sosse il primo Vulcano. & che il nome di questo habbia origine da quello infallibilmente.

Questa vnione di Marte e Venere io vidi gia espressa leggiadramente in vn gran Nicolo antico, del quale qui sotto starà la figura. simile pensiero si vede in vna Medaglia di Faustina moglie
di M. Aurelio il Filosofo, con inscrittione VENERI VICTRICI. & pare a me, che questi mirassero a i gentilissimi versi di
Lucretio nel principio del suo primo Libro.





Car. 352. Ne'Camei si vede Marte Gradiuo, & Marte vincuore, come stà figurato nelle Medaglie antiche. La figura principale s'è posta,

ce me la faceuano gl'antichi.

Car. 353. La imagine del Furore su cosi disegnata dal Zucchero Pittore valente de'nostri tempi. Et il Cameo s'è preso dalle Medaglie di Traiano, che più communemente sono stimate rappresentare vn

prigione.

Car. 354. Lin. 22. In Augusta, nel giardino del già Illustrissimo Signor MAR CO VELSERQ, si vede vna pietra isolata, sigurata da tre bande, con inscrittione dalla quarta. Le figure sono Mercurio, la Vittoria, & Marte nudo, come qui sotto. La Inscrittione è tale.

# AllImagini del Cartari. 557

AL MONT

HÆDER. PRO
SALVTE SVA. ET. P
HISP. CANAVILI
FILI. ET. ÆL. MON
TESTINÆ. CON
IVGI. V.S. L.L.M
D. D. D. VII. KAL
SEPT. GETA.II. E
PLAVTIANO

Et con l'autorità di questa Inscrittione diceua il sopradetro eruditissimo gentilihomo, che si poteua dimostrare, essere errata la sottoscritta di passa vinti leggi del Codice. Et con queste figure di questa pietra si vede la religione de Germani, che adotauano principalmente Mercurio, poi Marte & Hercole, come scriue Tacito nel suo Libro de costumi de Germani; tutto che questo terzo non vi si veda.



# 558 Annotationi



A car. 360

Le insegne militari si sono prese dal Sepolcro di M. Pompeio Aspro. doue si vede l'Aquila, & le Imagini, nominate da'Scrittori antichi di Militia, & da moderni ancora, frà quali vedasi Henrico Sauil. Nel Cameo si sigura il riuerso d'vna Medaglia dell'Imperatore Traiano, nella quale la Vittoria tiene sotto a piedi l'Ariete machina sormidabile dell'Antichità, in luogo della quale è succeduta l'Artiglieria nostra. Et sarà sorse stata coniata la detta Medaglia per qualche wittoria ottenuta con l'Ariete.

A ear. 363

Il tutto s'è preso da tagli antichi in Gioie diuerse. Il Pomo granato mostrando concordia, & vnione, vuol dire, che dall'unione delle sorze, & delli animi è necessario, che nasca la Vittoria.

Questa

### All'Imagini del Cartari.

Questa pompa di Baccho s'è presa tutta da vn Cameo antico, nel quale si vedond'tutte le impertinenze di questa sporchissima parte d'Idolatria. 'La nudità, le fiaccole, i Cembali, le Piue, i Satirs, il saltare, e'l diffondersi in ogni sorte di sceleraggini, come hanno scritto singolarmente molti de' Padri antichi.

Nel Cameo si vede Como nella maniera, che si vedena gia in vn Cameo di Monsignor Patriarca Grimani, con vn valo da

bere appresso, sopra vna Colonnetta.

Sileno li vede in diverse anticaglie : ma eccellentemente in due Pili posti qui sotto, quanto alla persona del detto. Stan con esso il Cembalo, l'Asino, & li Corna da fiato per suonare. Nel Cameo di più si vede il Cantaro, del quale cantò Virgilio.

A car. 269

A car. 3 67

A.car. 376 L10.23.



Ne erano picciola parce di quelta compagnia pazza le Baccanti, che si vedono in vari luoghi espresse. Noi ne metteremo vna qui forto, cauata da vn bellissimo Sardonio tagliato, che era del Re Christianissimo sotto la custodia di Monsignor di Bagarris. Si vedono in questo taglio i scemi disperati di vita, che faceuano nelle pazze loro feste, gl'Hermi, che seruiuano ad vso dishonesto, vn Satiro co' Cembali, & con la Ferola, &c.



Tutta questa pompa s'è tolta da un Diaspro antico di Monsi-A car. 372 gnor di Bagarris, antiquario del Rè Christianissimo, disegnato, & dichiarato per eccellenza dal Casaubono nel suo primo Libro - della

### All'Imagini del Cartari. 561

della Poesia Satirica, a capitoli due. E ben vero, che nel nostro presente disegno il Pittore ha tralasciato vna maschera sotto i pie di del primo Fanciullo, che tiene in spalla la gamba di Bacco & vn vaso di Vino riuersato fra i piedi del Satiro. Nel Cameo s'è posto Bacco, co'l Cornucopia, e con la Tigre, tratto da vn

caglio antico.

Di questa vsanza di bere in vasi, che haueuano forma di corna fi vede vestigio espresso qui in Padoua nel marmo del Triclinio, che chiamano Parauino, in casa de Rannusij, disegnato da Pietro Ciaccone nel suo Commentario de Triclinio, & da Girolamo Mercuriale nella Gimnastica. Di piu leggasi Plinio doue descriue la Leonza d'Archesilao. Lib. 27. Fuluio Orsino homo intendentissimo delle Antichità, tenne sempre, che l'effiggie con le corna, che si vede nelle Medaglie di Lisimaco, fosse d'Alessa ndro Magno. & cosi tengo ancorio.

Questo è parte del Choro d'Ariadna cauato da vn Pilo di mar- Acar. 376 moantico, nel quale è marauiglioso il Carro di quattro Rote antico, che per ordinario suole essere di due. Di quattro però io l'ho veduto anco in Vecona in vn marmetto antico di basso rilieuo, nella facciata della Chiesa di S. Proculo. In questo nostro si vede di più l'Ombrella, o Conopeo chiamato vergognoso da Horatio, quando descriue la delicatezza di Cleopatra, & Marc'Antonio. Et simile ombrella si vede nelle Medaglie antiche del Re Agrippa .

Tifone nel Cameo s'è preso da tagli antichi; Osiri, dalla Tauo la del Serenississimo di Mantoa; l'Hippo-potamo, dalle Medaglie.

Gl'Amuleti, o Falcini, che si vedono nella figura principale sono cauati da gl'Originali, ch'io ho appresso di me. Et vn piccio lo d'oro, ch'era per qualche bambino in fasce : ne conserua il Sig. LVIGI CORRADINO saputissimo gentil'homo della nostra Città. Vedasi la spositione della Mensa Isaca a car. 16. & 17.

Nel Cameo s'è ritratta vn'antichissima statuetta d'Apolline, ch'io ho, nella quale si vede conformità grande tra Priapo & Apolline. Et perche Priapo si faceua di legno di Fico, si come si vede ne'prossimi versi d'Horatio, aunertasi, che questo non fu a ca so, ma a bello studio per la commemoratione della ribalderia, che Bacco vsò, per sod sfar al patro, che haueua con Prosumno. Leggasi Arnobio nel Lib.5. contra i Gentili, & la sposicione della Tauola Hieroglifica al luogo citato. Ma mi viene in taglio A car. 374 Lin. 20.

A car. 387

A car. 389

A car.392

101. A

Annotationi

qui il dire, che in Napoli appresso il Sig. GIO. VICENZO della PORTA, si vedeua gia vna Tauola di piombo antica, longa pie di due, palmi tre, alta la metà della longhezza, nella quale in ca ratteri, che chiamano Maiuscoli, Greci, si leggeuano parole di questo sentimento; Nelle Selue si viue vita senza pensieti, & fuo ra d'ambitione. Nelle selue s'acquista Libertà, & si troua riposo. Nel mezo della detta Tauola era vna Finestretta ouata, co'l suo co perchio di brozo, che haueua dal di fuora la faccia d'vn Satiro; di détro vna Labrusca, che lo adornaua, có vna picciola cartella in me zo, nella quale si legeua cosa di questo senso; amiamo i boschi, e gl'antri . nel vacuo della Finestretta si vedeua vna Tauola . che haueua sopra vn membro virile, & alcuni ne haueua sotto a' piedi della Tauola. Nel lembo della Tauola era questa voce O E Q. appresso vi si vedeua vn'Asino, alcune piante di canne, la Falce, & vn vaso da bere, con due manichi. Chi ne ha veduto il disegno, ha ben detto, che con ragione amauano i boschi & le spelonche. che forfanterie simili in aria libera non poteuano non contaminare il Cielo, e'l Sole, non che gl'occhi di chi hauesse vn tantino di rossore honorato. Et a questo proposito hanno notato altri il Sa cerdotio d'Hercole rustico, & l'epiteto d'Hercole siluano, che se non era Priapo, era poco differente.

Leimagini de' Lari si sono tolte da vn Denario della famiglia

Cesia.

562

A car, 398

A car.395

Ne'Camei si vede il Genio del popolo Romano con barba, & il medesimo popolo Romano in età di giouinetto con vn Cornuco copia dietro le Spalle, che l'Intagliatore lo ha fatto essere ogn'altra cosa. In tale età si vede in due belle Medagline appresso di me, vna delle quali ha per riuerso vna stella, l'altra vna fabrica straua gante: con iscritione, che forse vuole alludere alle Feste del Dio Conso, che l'Antichità chiamò Consualia. Ne è marauglia, che il Genio si sia sinto con barba, perche il Genio del Senato pure si vede con barba, nelle Medaglie dell'Imperatore Antonino Pio, come qui sotto.



# 'All'Imagini del Cartari:

563



E ben vero, che in molte Medaglie greche, come di Smirna, di Tripoli & d'altre Città, si vede vna testa sbarbata, che dalla In scrittione si caua essere di Genio del Senato, o cosa simile. Eta proposito di Genio barbato, io mi ricordo hauer veduto in mano al Sig. EDMONDO BRVTZ gentil'homo Inglese, curiosisse di queste cose, & molto mio amico, vna tauoletta di marmo, di mezo rilieuo, antica, doue staua il Genio, come in vn Lettisternio, nella positura, che si vede qui sotto

B.EF.O

-1. V L XII / A

Nn 2

La

Annotationi





La Patera se'l Corno de la copia sono insegne proprie del Genio & ne sanno sede mille Medaglie. Il Modio, che tiene in capo pur'è suo come si mostrarà più sotto. La Serpe alla sponda della Men sa è pure segno del Genio, come notò ancora Virgilio nella Serpe vedutasi vscire dal tumu o d'Anchise. Le socaccie su l'orlo del la mensa, & l'Acerra in mano alla donna, che gli siede a piedi sono segni di sagrissicio. Il Porco più a basso guidato da vn Putro, sarà per vitima, perche al Genio questa sola conveniua; & so proua Teodoro Marcilio, sopra la seconda, Satira di Petsio. Hora il Genio co'l Cornucopia, & con la Patera si vede belle Medaglie di Nerone, di Tito, di Traiano, & d'altri Imperatori. In due Medaglie però, l'vna di Costantino, l'altra di Massimino si vede il

# All'Imagini del Cartari

365

de fi Genio, come qui sotto, co'l Modio in testa, come si vede pure in vn'altra di Massimiano Cesare, battuta in Cartagine.



La Medaglia di Massimino è coniata in Antiochia, che però il Genio tiene in mano la testa del Sole, conforme al pensiero d'Ausonio, che chiamò Antiochia, casa del Lauro di Febo. & forse s'allude al tempio d'Apolline Dasneo, del quale si veda Ammiano Marcellino. Quella di Costantino è coniata in Alessandria, che perciò il Genio tiene il capo di Sarapide in mano. & vedasi Ammiano nel Lib. XXII. Che le Città pos hauestero Genio particolare è cosa nota. Atiochia lo figurana in diuerse maniere. Et eccone il ritratto cauato dalle Medaglie.

5 . . . .

Nn 3

La

Annotationi III



La imagine principale s'è tratta da una Medaglina antica, nel riuerso della quale è un'Applline cithatedo con queste parole APOLLONI SANCTO. Et sarà bene in questo proposito a leggere Flost ato nel prima Lib della vita d'Apollonio. Il 1. & 1. Cameo sono della medesima Città. Et questo secondo s'è tratto dalla Tauola Itineraria antica, nella quale la sigura nuda a piedi della sedente, è di siume; che l'Intagliatore della nostra l'ha sitta ogn'altra sigura, non intendendo il disegno. il 3. è di Cesarea di Cappadocia, co'l siume Mela sotto i piedi. il 4. pur d'Antiochia, tolto da una Medagha d'argento d'Augusto. Et è da notare nel secondo il Diadema, come intorno il capo de nostri Santi, del quale vedasi quant'io sho detto nello spiegare la Tauola

# All'Imagini del Cartari: 567

Tauola Hieroglifica, contra'l parere d'un'homo erudito de'nous stru tempi, ma troppo ardito in simili cose. Et perche la sopradetta figura principale non era troppo bene regolata: però se n'è satta un'altra.



La Sferza in mano del Genio è cosa mostruosa. Per ordinazio tiene il Cornucopia; & si vede così satto in migliara di Medaglie. E ben vero, che il Bon'Euenio si vede con le Spiche, & Papauero, che l'Autore sorse hauerà preso per la sferza. Et questo pure è giouane, e nudo, & ha la Paiera in mano.

Il Cameo superiore s'è preso da vna Medaglia di Commodo Imperatore, nella quale così è figurata la Fortuna Manente, che A car.405

A car 400 Li.penule.

In 4 noi

Car. 407.

### Annotationi [1]

passo d'Horatio, nella Oda 29. del Lib.3.

Fortuna seuo lata negotio, & Ludum insolentem ludere pertinax, Transmutat incertos honores,

Nunc mihi nunc alij benigna. Laudo M A N E N T E M. Et chi fece coniare la Medaglia forse volle alsudere a qualche Vittoria di Circensi. Il Cameo inferiore è d'una Medaglia di Traimo: ma vi s'è tralasciata una prora di Naue, che si vedea mezo del Timone, che la Fortuna tiene in mano. Et questa sarà battuta in memoria di qualche bon successo per mare, o siume, hauendo molta conformità con l'Annona, o sia Abondanza. Che per ordinario la Fortuna di terra haueua aggionta una Ruota, come si vede nelle Medaglie, doue si rappresenta la Fortuna reduce. Et vedasi A. Agostini nel Dialogo secondo.

Queste Figure si vedono frequentissime nelle memorie sepola crali de'Greci. Et io per me non credo, che chi le faceua fare, ci ponesse tanto misterio, quanto ci ua rintracciando l'Autore.

La Nemesi con le Ales'è cauata da vna mia Corniola antica, l'altra senz'ale, da vna Medaglia greca d'Aurelio Cesare, nella quale si legge, la sopraposta figura essere Nemesi dei Tianei. E. ben vero, che nella Medaglia quello, che si tira inanzi la faccia, non è velo, ma piu tosto vn non soche, che si caua dalla veste intorno'l Collo, in quella maniera, che piu sopra, a car. 286 si vede nel Cameo della Pace alata. In alto si vede la Giustitia, come nelle Medaglie d'Hadriano.

Nel Cameo superiore s'è rappresentato il taglio d'una Gioia antica, nel quale si vede l'Abondanza congionta con la Giustitia, in nodo di figura molto gentile, in mano alla Giustitia si è posto un fascio di quelle Verghe, che da'Littori anticamente si portaua inanzi a'Magistrati, preso da un Sepolero antico.

Pensiero poco differente da quello d'Apelle ha hauuto a'nostria giorni Federigo Zucchero pittore ualente.

Car. 416. giorni Federigo Zucchero pittore ualente

ಹೆಹೆತುತ್ತುಹೆ**ತ್ತು** 

Nel

### All'Imagini del Cartari.

AND REPORTED TO THE STATE OF TH

Nel Cameo si uede la Fortuna stesa in letto, che secondo il pare Car. 415redell'Erizzo sarà la Fortuna aurea della Camera degl'Imperatori. lo l'ho per la Fortuna sicura, & non murabile. Et forse, che la Fortuna aurea haueua altra forma. Et ne fa mentione Giulio Capitolino nella uita d'Antonino Pio, nella fine. uedasi l'Autore a car.427.

Il Dio Chero o Cero è gentilmente descritto da Fedro Liberto dell'Imperator Tiberio, nel V. Lib. delle sue fauole, tuttoche il titolodica TEMPVS; che non contrad ce ponto all'essentialità dell'Occasione, poiche questa non è altro, che oportunità di tempo. Et in quello, che segue di Callistrato scultore, 10 dubito

Car. 426.

LIE . 21.

che

che si sia equiuocato in qualche maniera. perche Callistrato ha bene descritto in parole il Dio Cero satto già da Lisippo, ma non gia scolpitolo, o formatolo. De Scithi poi non dice Q. Curtio, che hauessero la Fortuna senza piedi, ne che hauesse appresso d'esse le ali intorno alle mani: ma mette in bocca d'uno de loro Ambasciatori mandati ad Alessandro parole o simili, o poco dissimili, metti freno alla tua Felicità, che in tal maniera piu selicemente la reggerai. Dicono, che la Fortuna è senza piedi, & che habbia solamente le mani & le penne: auuerti, che quando porge le mani, non l scia però, che si dia di mano alle penne, &c. voleua l'Ambasciatore in tal maniera la lubricità della Fortuna daie ad intendere ad Alessandro.

A car. 247

Questa inuentione su stampata gia in sorma assai grande, ad imitatione della quale s'è satta la picciola, che diamo quì. Et alcuni la tengono per inuentione del Doni.



Tutta

## All'Imagini del Cartari.

571



Tutta questa Imagine s'è tratta da vn taglio antico.

Che le raccontate siano inuentioni moderne io tengo di nò; perche oltra l'hauere vna Corniola antica, nella quale si vede la Fortuna in mare, con la vela, come apunto la dipingono i Pittori nostri, il Signor LVIGI CORRADINO, homo di esquista intelligeza intorno a queste cose, ha vn taglio antico in Corniola d'eccellente Maestro, del quale questa è la figura

Car. 428°

Car.430-Lin.32.





Qui si vedono l'Onde, & la Vela, & di più vn Cigno, che porta la Fortuna come su l'ale; v ccello di melto prospero augurio, che però in Virgilio. Venere dice ad Enea nel pr. dell'Encide.

Aspice bis senos latantes agmine Cycnos,
AEtheria quos lapsa plage souis ales aperio
Turbabat cœlo: nunc Terras ordine longo
Aut capere, aut captas iam despectare videntur.
V treduces, illi ludunt stridentibus alis. &c.

sopra'l qual luogo vedasi Seruio.

Car. 438. Liu.12. L'Amore celeste si vede in vn bellissimo Quadro di Pittura nel la Galleria del Signor LVIGI CORRADINO, d'inuenti one del gia Signor PAOLO AICARDO, dottissimo, & cortesissimo gentilihomo.

### All'Imagini del Cartari.

573



Et il Cameo s'è preso da vn ragho antico .

Ne'Camei st vede rappresentate Erote; & Anterote : o sot. Car. 442 to'l carro della Madre, o lottando infiene, Vedafi di questi Enea Vico nelle Medaglie di Giulio Celare, & il Giraldo nel Sin tagma XIII. Et notifi a proposito di Sermo nel 4. dell'Eneide, citato dal Giraldi, che io ho veduto in piu d'vn taglio antico Cupido in atto di tormentare, & punire chi non ama reciprocamente. Et forse erano fatture Magiche.

Nel Cameo superiore il Cupido Cithiredo s'è preso da vn Sar- Car. 156. donio antico donatemi dal Signor MARTINO SANDELLI huomo diesquisite lettere, & di giudicio finissimo, del quale piu

1 1

direi

### Annotationi

direi se l'amicitia nostra non me lo vietasse. gl'inferiori sono presi, vno dalla Medaglia l'altro da vna Gioia.

Car 459.

Questo scherzo d'Archesilao, à di nostri ha gentilmente espresfo Theodoro Gallo Pittore Fiamingo.



Car.460. Lin.16. Il pensiero d'Ausonio s'è rappresentato qui sotto; & in vn Cameo il ritratto d'vna Gioia antica, ch'era nello studio di Monsignor Patriarca d'Aquileia, nella quale si vedeuano due Amorini legare alla Croce, che Lipsio chiama decussata, & noi diressimo di Santo Andrea, Venere loro Madre.

# All'Imagini del Cartari.



Nel Cameo s'è rappresentato il tempio di Venere, come staua in Paso Città dell'Isola di Cipro, cauato dalle Medaglie, o tagli antichi. Et io ho vna Medaglina dell'Imperatrice Seuerina, nel riuerso della quale Venere tiene in mano questa Meta, che da altri è chiamata Pomo, poco veramente.

La figura principale, & l'Amorino, che scherza co'l Cigno, sono dall'antico. Et è da notare la forma della sferza in mano a Venere, che ha del Flabello più, che d'altro.

Il Cameo, nel quale Cupido assiste a Venere sua Madre, che si bagna, è fattura antica. ma volcua essere meglio satto. Et in tale atto, Venere si vede in mille anticaglie.

La figura principale ha da stare rotonda, ma'l Pittore l'ha fat-

Car. 470.

Car.472.

Car. 475.

Car. 477.

ta ouata per suo commodo. Et questo dissegno di Gioia è posto non solamente dall'Appiano, ma da Gio. Mario Mattio ancora nel Lib.3. delle Opinioni, & dal Ramirez sopra Martiale. La figura poi, ch'è intitolata 10CVS io l'ho veduta espressa in qualche altro taglio antico.

Car. 481.

Nel Cameo si vede Venere Calli piga come stà nelle Medaglie.
Nel Cameo stà il ritratto d'vn' Anello antico ritrouato già nelle rouine di Spello, egli è in Foligno in mano del Sig. NATALITIO BENEDETTI esquisito raccoglitore delle gentilezze antiche. Si vede in esso il tiro felicissimo appresso gl'antichi, del giuo
co de i Tali Questo era quello, che chiamauano VENVS. Et era
in quattro Tali, quando tutte le faccie del Talo veniuano diuerse,
come si vede nella gioia disegnata. Che questo fosse il tiro di Venere si caua ancora da Cicerone nel primo Libro della Diuinatione, & da Martiale negl' Aposoreti all'Epigr. 14. con titolo, TALI EBOREI.



# SECONDA PARTE DELLE IMAGINI DEGLI DEI INDIANI.



# ALMOLTILLVSTRE

Signor mio osseruandissimo

ILSIGNOR

## PIERO BVARNO.

A memoria, ch'io tengo dei fauori riceuuti per lunga mano di tem
po da V.S. molt'Illustre, è così fresca & viua nel mio pensiero, che
se io hauessi occasione alle mani così pronta di mostrarmele grato, come so desiderarla, ardirei di promettermi qualche allegerimento di quel peso, di che la cortesia sua
m'ha caricato in buona somma. Però mentre qualche corso di fauoreuole occasione
mi portarà innanzi cosa di momento maggiore per le mie pretensioni, porgo a V. S.
molt'Illustre questo Trattato, che sotto

nome della seconda parte delle Imagi-

\*

ni delli Dei, esce in luce suor della mia Stamperia; di mente ancora dell'Autore di esso, che sa stima singolare del valore dilei, & m'ha dato segno d'hauer caro, ch' io mi rissoluesse a così fare. lo lo vedo picciolo quanto alla mole, ma lo stimo non picciolo quanto al concetto, che ne ho sentito a formare dagl'Intendenti, che tengono l'Autore per homo, che nella cognitione di questa sorte d'Antichità habbia pochi pari. Gradifca V.S. molt'Illustre per hora il mio affetto, & mi conserui la sua bona gratia, della quale io faccio tanto capitale, quanto ella sà. Il N.S.Iddio le doni prospe rità. Di Padoua il di s.di Nouemb. 1614.

Di V. S. molt'Illustre

Seruitore humilissimo

Pietro Paolo Tozzi.

# SECONDAPARTE

Carolination of

# black dispersion Designation Land Land English to the second

### IMAGINIDEGLIDEI

# I N D I B A N I .

Aggionta al Cartari da Lorenzo Pignoria.



ERODOTO sensato scrittore, & non così bugiardo, come volgarmente è tenuto, parlando dell'Egitto, scriue, che ha cose piu marauigliose, che qual si vo glia altro paese; & che sopra ogn'altra parte del Mondo, si vedono in questa opere, alle quali la penna de'Scrittori

non arriua. E veramente questa d'Herodoto non si può chia mare hiperbole, vedendosi piene le carte e sacre e profane, della grandezza, delle forze, delle ricchezze di quel grandissimo, enobilissimo Regno. Ne poca su la gloria de gl' antichi Re suoi ne gl'acquisti, e nel portare intorno le armi vittoriose sopra i popoli e circonuicini, e molto lontani. Poiche & di Sesostri si legge, che l'Etiopia la Scithia, la Tracia, i Colchi & bona parte dell'Asia minore soggio-gasse, & di Amasi, che la Isola di Cipro rendesse tributaria. Nè tempi piu antichi / come si caua da Diodoro Sicolo) Osiride viaggiò pe'l Mondo, dai deserti confini dell'India, fino alle fontane dell'Istro, & alla vista dell'Oceano; & d'vn'altro scriue Manethone, che sottomettesse alla fua corona i Fenici, i Medi, e gl'Affiri. Et d'altri in fimil proposito molte altre cose si leggono. Hora se con l'Imperio di questi passasse ne popoli soggiogati la Religione an-cora, mi pare sproposito il dubitarne. Racconta Herodoto, che quelli di Colco in questa maniera riceuessero da gl' Egittij

Egittij la circoncisione, che in tal modo quelli di Fenicia, & di Soria; il che tutto che non fosse molto vero (-poiche de gliHebrei in particolare sappiamo quello, che ci bisogna cre dere), tuttauia ha molto del ragioneuole; poiche è costume de vinti l'accomodarsi a'costumi, alle vsanze, & a'riti de'vincitori. Et chi sa, ch'I culto di Iside appresso i Sueui in Germania, notato ancora da Tacito, non hauesse origine di qua ? tanto piu, che il simulacro di lei appresso questi popoli, fatto in maniera di fregata, mostraua qualche orma delle rissolute nauigationi de gl'arditi marinari dell'Egitto. Ne lasciarono quieti gl'Egittij que' popoli, che scoperti & domati alla memoria de nostri Padri dalla valorofissima natione Portoghese, sono compresi sotto'I nome generale d'Indie Orientali; poiche scriue; pure Herodoto, che Sesostri vinse i popoli, che sono intorno al Mare, che hora chiamiamo Rosso, (con armata di Galere grosse diressimo noi), & che penetrando pure innanzi ritrouasse vn mare pieno di secche & per consequenza non nauigabile; si che su necessitato à ritornarsene in dietro. Pasfarono piu oltre i Tolomei, animati forse da qualche scoperta de'Re precedenti, poiche il Filadelfo studioso d'intendere e vedere cose noue, come pure lo chiama Strabone, mandò vn tale Dionisio à scoprire le Indie, che ne scrisse poi libri e relationi. Et Cornelio Nepote racconta, che vn certo Eudosso fugendo dal Rè Lathyro, vscito del seno Arabico, hoggidi Mare della Meca ò mar Rosso, andasse tanto aggirandon, che arrivasse à Caliz: rissolutione, che mostra comercio e notitia di paese. E forse questo Eudosso è quel medesimo, che al tépo di Tolomeo Euergete nauigò in India, & i molte altre parti all'hora incognite, come per sestimonio di Herac lide Pontico raccota Strabone, che se ne ride però per certi suoi argomenti poco sodi per dir il vero. Ma questa fu vniuersale heresia de Geografi antichi, di tenere per fauole tutte le narrationi del nouo Mondo. E trasmessero questa loro vana opinione ne gl'animi de gl'huomini

mini con tanta forza, che fino gl'auoli nostri si risero di Marco Polo, al quale per ischerno addossarono il cognome di Millione. Et Christoforo Colombo per la medesima cagione fu gran tempo riputato pazzo. Et in Vicenza il Carnouale le brigate li faceuano maschera, narrando spropositi, ad imitatione di Antonio Pigasetta, che l'anno 1522, con Magaglianes, passò nell'Indie. Continuarono i Romani padroni dell'Egitto questo viaggio, poiche Strabone sa pur mentione del tributo Indico, che al suo tempo taceua scala à Copto città dell'Egitto. Ebel particolare racconta Solino, che fotto l'Imperio di Claudio, vn Liberto d'Annio Plocamo, ch'era Gabelliere del Mar Rosso, andando in Arabia, portato da forza di vento, in capo di quindeci giorni prese terra nell'Isola Taprobana, doue dopo sei mesi di tempo, hauendo imparato la lingua del paese, introdotto al Re, disse poi molte cose, che haueua vedute e notate, fra le quali notabile fu la marauiglia di quel Re, che nella Moneta Romana coniata con diversi volti auuer ti nondimeno il peso medesimo, & vniforme. Racconta le medesime cose Plinio; intorno che mi occorre dire, ch'io no sò vedere fopra che si fondasse la marauiglia di quel barbaro, poiche fra molti Denarij Romani, con la Bilancia in ma no, pochissimi ne ho trouati, che del medesimo peso siano; ( & pure ne ho pesato & maneggiato piu d'vno). ma al caso nostro. Solino, in confermatione di quanto habbiamo detto, registra il viaggio, che si cominciaua al suo tempo in Alessandria, per l'India; & di questa descrittione di Solino si vede ancora qualche vestigio nell'antica Tauola Itineraria publicata da ABR. ORTELIO ad istanza del nobilissimo Signor MARCO VELSERO gentil'huomo di rarissime qualità, al quale i litterati non hanno questo solo obligo. Arriano con tutto ciò niega, che alcuno sia arriuato mai à scoprire l'Oceano perfettaméte per la strada del Mare Rosso: ma io gli credo poco, hauendo per me le te-stimonianze soprascritte; tanto piu che esso si ristringe à tem pi di

pi di Tolomeo il primo, figlinolo di Lago: & di Alessandro il Magno. Concede però, che Hannone Carthaginese osasse passare le colonne d'Hercole, e nauigasse trentacinque giornate verso Leuante, ma chetorcedo à mezo giorno, superato dalla sete e dal caldo se ne ritornasse indietro. Hora se gl'Egittij hauessero cognitione dell'Indie Occidentali ò nò molto c' è che dubitare; tuttauia Benedetto Aria Mon tano nel suo Apparato alla Biblia Reggia, tiene, che la terra Ophir nominata ne Libri de Re, & nei Paralipomeni fosse il Perù & la Noua Spagna; e forsi non si discosta dal vero; che se gl'Hebrei, & que'di Tito n'hebbero notitia, farebbe impertinenza il dire, che gl'Egittij non l'hauessero, poiche l'armata di Salomone per quel viaggio s'apprestaua come dice la scrittura, nel porto d'Asion Gaber, appresso Ailath, nel lido del Mar Rosso; che si può dire in casa de gl'Egittij. Io sò bene, che Gasparo Varriero Portoghese,& Cornelio Vvytfliet di Louanio, hanno, cercato di prouare, che la terra d'Ophir fosse Malaca: ma sò ancora, che ABR. ORTELIO, huomo di quella esquisita cognitione delle cose Geografiche, che'l Mondo sà, ha abbracciato l'opinio ne d'Aria Montano, e rifiutata quella del Variero, e con OR TELIO tengono altri auttori ancora. Ma lasciando da parte le auttorità, io mi voglio valere in questo proposito d'vna congettura non punto debole, & è, che i popoli di que sta parte di mondo si sono conformati in maniera nella fabrica de gl'Idoli loro con le imagini delle Deità Egittie, che niente più. Et innanzi gl'Egittij io vado discorrendo, che gl'habitatori di questi paesi adorassero il Sole, la Luna, & la Militia del Cielo, come dice la scrittura, che su la più antica forte d'Idolatria, che si vedesse mainel Mondo; & di questa ancorqui si teneua memoria, ne se n'erano scordati i successori, anzi ne haueuano, formato vn miscuglio, che durò fin' all'introduttione dell'Euangelio. Ma per dare qualche principio à questo curioso discorso, io. darò qui il ritratto di Homoyoca Dio del Mexico, chera. appresso quella misera Gentilità il loro Gioue.



a 3

1 Oleua dire questo in quell' Idioma tato, quanto il Crea tore del tutto, ouero la prima causa, & lo chiamauano ancora Hometeutle, quasi signore di tre dignità, o signo. re tre, Eli olomies. Chiamauano la stanza di questo soro Dio Narihnepaniuhca, che volea dire sopra le noue compositioni, o per altro nome Homeioca, cioe luoco del signor trino. Et questi lecondo l'opinione de loro saui genero con la parola Cipatoual, & vna Donna chiamata Xumoco, che sono li due, che surono innanti al Diluuio; li quali generarono poi Tocatiutle. Et di qua si vede apertamente quanto sia vero quello, che scriue S. Paolo, che le cose inuisibili di Dio, dall'homo si comprendono benespesso per mezo di quelle, che si vedono; poiche in mezo à questa barbarie riluceua pure vn poco di lume di noue cause superiori, che noi chiamiamo Cieli, & di più della prima causa, nella quale adombrauano così à modo loro l'ineffabile m isterio della Santissima Trinità. Hora questo Homoyoca & nelli abbigliamenti, & nella positura io direi, che fosse tolto poco meno che di peso da gl'Egittij, appresso à qua-

li Osiride in tale maniera si figuraua, come si vede, & io notai già nell'antichissima mensa Isaca del Serenissimo Signor Duca di Mantoua, nel-

l'orlo della quale dicisette volte si vede vna simile Imagine, Free Copy

variata però in ornamenti suomali , quanto à

# Delle Imagini de gli Dei. VII



2 4

La Aueuano oltre questo i Mexicani il Dio Miquitlante catle, che voleua dire il Signore dell'Inferno, per altro nome Tziizimiti, il medesimo che Lucifero; & questo con alcuni altri della medesima classe, haueua la gamba dritta ranicchiata, & la manca stesa, con le braccia & mani stese & aperte il Dio Yzpuzzeque, cioe il Diauolo zoppo, che appariua loro per le strade, co piedi di Gallo; il medesimo che Satanasso. Il Dio Nextepeua, lo spargitore della cenere. Il Dio Contemoque, detto così per-

che piombasse dal Cielo co'l capo in giu;

che noi lo diressimo Diauolo.

A ciascuno di questi assegnauano la sua moglie, che saranno.

o le quattro Par che de Poeti, o le tre Furie de medesimi con Proserpina, ò Persesone, che la chiamino.





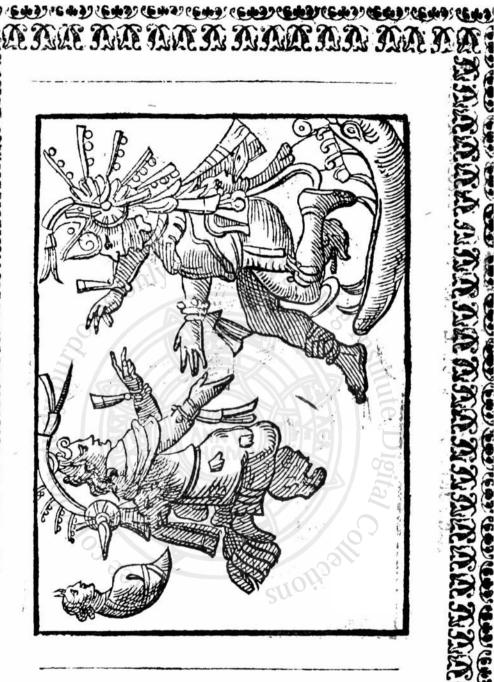

WUUUUUUU UUUU

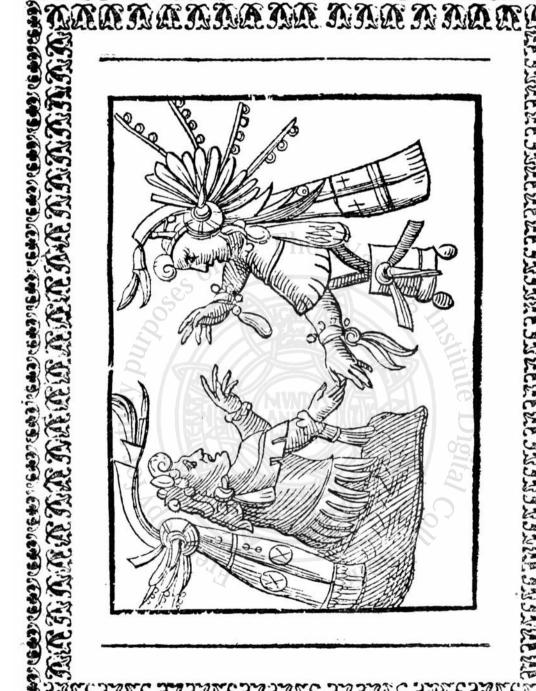

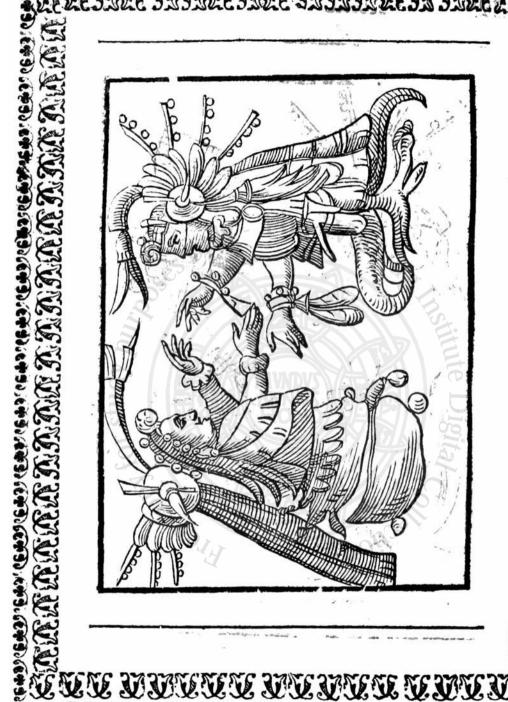

Ra barbarie, non sarà suor di luogo il mostrare, come il Demonio, Simia di Dio s'andò auantaggiando per imi tare la piu segnalata attione, che vscisse mai dalle mani diuine, io dico la Redentione del genere humano. Rappresentanano in pittura questi vn' Ambasciatore del Dio Citlallatonac (così chiamauano essi la via Lattea) mandato ad vna Vergine, che habitaua in Tulan detta per nome Chi malman, cioe Rotella, alla quale disse l'Ambasciatore, che Dio voleua, che essa concepisse vn sigliolo; il quale su conceputo senza congiontione d'huomo, & su chiamato Quetzalcoatle; si che questo Ambasciatore su'l Gabriele secosì e lecito à dire) di questi miseri; & così Satanas transfiguratur in Angelum lucis. A proposito di che nota L'Illustrissimo Cardinal BARONIO, con l'auttorità di Tertulliano, che'l Demonio nel gentilesmo haueua

imitato il Battesimo, la Chresima, e fino
il Sacro Santo Sacrificio della Mes
sa; haueua finto il Sommo
Pontesice, lo stato
delle Vergi-

ho stato de Continenti. Et io altroue ho auuertito qualche altra cosa notabile in simile particolare.



የፍውንባር ውን ንር ውን ንር ውን ንር ውን ንር ውን ንር ውን ነገር ውን ንር ውን ነገር ውን ነ



Vesto è il ritratto dell'Ambasciatore sopradetto, nel quale io ho con qualche maraniglia satto rissessione sopra l'ornamento del capo, che è molto simile a que cartocci, che gl' Egittij piantauano in capo al loro Harpocrate, come si può vedere nella statua, ch'io ho appresso di me, registrata di sopra à car. 335. Hora questo Quetzalcoatl fu chiamato ancora Topilczin, cioe mio molto amato figliolo, e dicono, che nascesse con l'vso di ragione, & che sosse'l primo, che cominciasse, ad inuocar li Dei, e far loro sacrificij, co'l suo sangue medesimo, che si cauaua dalla persona con spine, & in altre maniere. Haueua già la Gentilità del nostro Mondo, i Bellonarij, i Galli della madre de gli Dei, & altri si fatti che spargeuano sangue; ma questi fu forse più antico, tutto che discepolo della medelima scuola. Chiamauano costui il Dio del Vento, e perciò Motezuma, all'arriuo dei Legni di Ferdinando Cortese, sparse voce, che in quell'ar mata veniua il Dio Quetzalcoatl, perche il volgo non hauesse occasione di tumultuare; & i suoi Tempijerano roton di, che esso ne su l'inuentore. Questi tempij eranno detti nella loro lingua Ques: & erano case di orationi di quattro sorti; nella prima digiunauano li Signori & più nobili del popolo; nella seconda la gente commune; nella terza chi staua non leuaua mai l'occhio dalla terra; nella quarta si mandauano i peccatori & huomini di mal affare. Attribuiuano i Mexicani à costui, come habbiamo detto, & alla lo ro industria, la maniera dei Tempij alti, ch'erano in questo paese. Perche doue non eran arrivati l'Imperio & la politia loro, si seruiuano i paesani d'Altari fatti di terra ne Boschi, o nelle cime de' Monti, che erano à punto Luci, & Excelfa della scrittura sacra. Chi più vuole vedere intorno à Querzalcoatl legga Francesco Lopez de Gomara nella co quista del Correse, & se bene questo Autore è in qualche co sa differente da quello, ch'io racconto, tuttauia quello, ch' io dico lo ho da buon luogo, come dirò più a basso, ne pretendo

tendo però di violentare il lettore, ma lasciare libera à tutti la credenza & l'opinione, che sia detto vna volta per sem
pre. Et in vero questa superstitione sece si prosonde radici,
che ancorche havessero gl'Ethnici Tempij nobilissimi per
ricchezza e per fabrica, nientedimeno rittenero ostinatissimamente i Boschi & le cime de'Monti, doue l'horrote & il
sito inuitauano i superstitiosi al culto delle fasse loro Deità.
Euandro appresso Virgilio,

In questo bosco, e la ve questo monte Epiù frondoso, un Dio (non si sa quale) Ma certo habita un Dio.

Pomponio Mela racconta, che in Etiopia certa cima de Monti per questo rispetto era detta carro de gli Dei. Le sommità de Monti, Emo, Olimpo, Atos, Ida erano in stima grande appresso i Gentili per la medesima ragione. E bel punto tocca in questo proposito Theodoreto, che doue altre volte, nelle altezze de Monti haueua fiorito l'abominatione, i Christiani haueuano introdotto i Chori de Mo naci, che nelli alloggiamenti medesimi del nemico haueua no piantata l'insegna vittoriosa della Croce, e'I trionfo del Crocifisto. Tanto fece il glorioso Patriarca de Monaci Occidentali S. Benedetto, che come racconta S. Gregorio, distrusse e rouinò nella cima di Monte Casino il Tempio d'Apolline, & abbruggio i boschi, che all'intorno con la foltezza nalcondeuano (per cosi dire) e mantellauano le paz zie de gentili. Ma ritorniamo à Quetzalcoatl, la imagine del quale era figurata in questa maniera.



Delle Imagini de gli Dei.

AND THE THE TAKE THE 

b

## XVIII Seconda Parte

DE gli ornamenti di questa figura io noto quattrocose degne à mio giudicio d'esser aquertire nella mareria, che trattiamo. La prima è quell'apice in sigura di meta, che tiene in capo, della quale figura il demonio si serui & ne'le cerimonie di Cibele, & nel Tempio di Venere in Pafo, & forle la Pietra manale, della quale si servinano nel tempo della ficcità per impetrare la pioggia dal Cielonon era di figura molto diffimile. La feconda è il Lituo; che tiene nella mano destra, dato da gentilia gl'Anguri toro, e tenuto in tanta riputatione. La terza il Cornucopia, che g'i si vede inanzi a piedi , che farà stato appreilo questi più stimato senza dubio, che'i fauoloso, o d'Acheloo, o della Capra Amaltea. La quarta più notabile & più riguardeuole dell'altre è la figura della Croce, che si vede in tre luochi, due nel mantello, & vna nel corpo dall'Incenfiere, che così chiamauano i paefani quello, che noi habbiamo nominato Cornucopia. E veramente che questa non fia Croceio non dubito punto, & questo tanto più, quanto si vede, che nostro Signore Iddio, per sua misericordia, fece strada grande alla preparatione dell'Euangelio in alcuno di questi paesi . In Acuzamil vna croce siriuerina sopra modo da quelli Idolatrie nelle ficcità particolarmente & nel bisogno, che teneuano i seminati, d'acqua; & lo racconta il Vvitfliet nella fua relatione di lucatan, il quale aggionge per testimonianza di Pietro Martire d'Anghiari Milanese, che raccontavano i paesani, come questo rito era stato lasciato in quell'Isola da va huomo piu rilucente del Sole, che morì in Croce, e passò per la al tempo de maggiori. E ben vero, ch'io non trouo queste cose nel testo di P. Martire, poiche egli dice nelle see Deche Oceaniche stampate in Basilea, che i Cozumellani erano circoncisi, e narrauano d'hauere riceuuto la circoncisione da vn tale, che passò molti anni sono per là &c. Oltra ciò il medesimo Vvirfliet racconta per detto del Gomara, che i Cumani, che furono scoperti già vicini al Perù non lontani dal Mare, honoravano la Croce di S. Andrea . & si segnavano contra le apparitioni de Demonii, & metteuano la Croce addosso i figliolini loro, subito ch'erano nati. Moste altre co se, che seruirono per ispianare la strada all'Euangelio, racco ta il Botero, che le ha studiosamente raccolte. Hora sia come si vogita, notabili sono queste Croci di Topilczin, & & degne d'effere auuertite da chi ha composto vitimamen tevn molto grosso volume della Croce, in lingua nostra. Et in proposito mi souuiene di notare, come vna similissima se ne vede in vna rarissima Medaglia di Costantino il Grande, non publicata ne auuertita da alcuno, ch'io sappia, à quest hora, della quale ho posto il dissegno per hauerla io appresso di me.

XX

Seconda Parte die



K NAME KARAKAMAKAMAKA NAMEK N

I o stimo non poco questa Medaglia, poiche pare, che mol
ti si siano accordati à credere, che à Costantino apparilse il segno della Croce in aria, (come scriuono tutti gl'Historici Ecclesiastici di que' tempi), nelle due prime lettere
del nome di CHRISTO scritto in greco, come portarono
poi nell'Insegna maggiore dell'essercito gl'Imperatori seguenti. Et veramente la congettura non
è irragioneuole, si per la rarità delle Me
daglie di Costantino con la

Croce, si per la testimo
nianza di Costanzo

fuo figliuolo, che fece battere monete, come qui forto co'l motto HOC SIGNO VICTOR ERIS





T Vtte le sopra registrare imagini con le notitie principali di esse, accresciute però da me con qualche raffronto Historico, & co' Paralleli delle atiche superstitioni d'altri po poli, io le ho hauute dall' Illustris. Sig. OTTAVIANO MALIPIERO Senatore grauissimo & d'amabilissima placidità di natura. Furono per quanto ho inteso del Cardinale AMVL10 gloriosa memoria, & io le stimo assai più, che alcune altre narrationi d'huomini poco versati, che vanno in volta, & si leggono tutto'l dì. Vado confermando tutta questa mia congettura della religione di questi paesi confor me all'Egittia, con quello, che scriue Francesco Lopez di Go mara, ciòe che i Mexicani spiegavano i concetti dell'animo toro con figure simili à Hieroglifici dell'Egitto. Scriue in conformità Pietro Martire, che i caratteri delle scritture loto sono Dadi, Hami, Lacci, Lime, Stelle, e cose si fatte distese in righe all'vsanza nostra, & che imitano le antiche lettere dell'Egitto. Et mi ricordo ne'fogli del Cardinale AMVLIO, di vedere si fatte Pitture con le esplicationi lo -to; per essempio, dipingeuano vn Ceruo per l'huomo ingrato; vna pietra con vna spiga di Mahiz secca sopraui per la Rerilità; vna Lucertola per l'abondanza d'acqua; vna can na di Mahiz verde per l'abondanza. Aggiongo che il medesimo Gomara scriue, che nel Mexico sopra la capella d'alcuni loro Idoli principali teneuano la statua d'vn tale, ch'esso non nomina, composta di quante sorti di semi erano in vso nel paese; d'oro, di gioie, d'abbigliamenti e cose simili impastate, & ammassate insieme. Ilche m'ha fatto souuenire la fabrica del simulacro di Sarapide apresso gl' Egittij, raccontata da Clemente Alessandrino, nella quale furono posti in opera fragmenti d'oro, argento, rame, ser ro, piombo, marmo, e gioie diuerse. Similmente il serbare i cadaueri de'morti, tanto de'grandi, quanto de gli antenati per veneratione, come racconta P. Martire in piu luoghi, non è vianza Egittia? Et perche fuor della Galleria del Sereniss. di BAVIERA io ho hauuto alcuni disegni d'Idoli del Mexico, però starano registrati qui sotto vn dopo l'altro.

Seconda Parte



Vesto primiero nell'accociatura di capo è molto simile alle strauauaganze Egittie, anzi che quella coda, che gli esce suora del mento lo sa intutto e per tutto eguale in questa parte à quella figura della mensa Isiaca, che io nella esplicatione di essa, chiamai altre volte Oro. Et cosa di questa satta si vede in vna mia antichissima Corniola, il disegno della quale ho satto rappresentare nella sopraposta Ta-

rappresentare nella sopraposta Tauoletta. L'altro Idolo io
direi, che sosse cauato, dal
Cercopitheco d'Egitto, poiche
ha piu sigura di bestia.
che di homo.



(中学) (6年9) (6年9) (6年9) (6年9) (3年9) (64

**53**).6<del>43</del>).643).643;643).643).643).643).643



IN HARMAN THE REPORT OF THE PARTY OF THE PAR

N Ella soprascritta Galleria all'vno & all'altro de gl' Ido li detti, è stata assissa vna breue diceria in lingua Spagnola di questo tenore; Idolo adorato nella Città del Mesfico, che fu mandato dall'Indie al Card. FRANCESCO XIMENEZ Arciuescouo di Toledo, & Fondator della Vni uersità d'Alcalà d'Henares; con testimonianza autentica, che il Demonio soleua parlare per quello ben spesso. Et questi due Ritratti (per darne la lode à chi viene ) si sono hauuti per mezo del nobilissimo Signore GIO.GIORGIO HERVVARTO configliere inti mo di quell'Altezza, homo di singolare letteratura. Et in somma per tutto questo, che chiamano nouo mondo, tanto nell'Occidente, quanto nell'Oriente, io ho auertito tanta la conformità fra le superstitioni Egittiane, & quelle del Paese, che ho hauuto a marauigliarmi alcune volte. Scriue vn Padre del Giesù fin del 1553, di Goa, d'hauer osseruato vn Pagode di quei paefi, nel quale fi vedeua vna statua con tre capi, tre gambe tre mani, & che si chiamaua il Pagode dell'Elefante; & del 1560 il Padre Lodouico Froes racconta, che vn'Idolo nel paese di Goa, detto per nome Ganissone, ha pure il capo d' Elefante; & ne racconta il perche in questo modo. Narrano (dice esto), che essendosi congionti in marrimonio Adamo, & Eua, ne hauendo ancora riceuuti figlioli, che venne bisogno ad Adamo d'vscire di casa per cerra facenda; hora attendendo Eua à non so che suo bilogno manuale, cominciò à sudare, & vscendoglicne in copia, si mise à leuarselo con la mano tanto dal capo quanto dalle braccia, ne finì di correre, che questo sudore in mano li diuentò vn'huomo di perfetta statura. Ritornato Adamo à casa, & ingelosito di vedere con la moglie vn'altr'huomo, ch'esso non sapeua chi si fosse, diede di mano ad vna spada & ammazzò suo sigliolo, ma pentito poi, & risaputo il satto da Eua, tagliato il capo ad vn'Elesante lo innestò sopra il cadauero del figliolo; & così hebbe vita, & in tal figura fu canonizato poi; e la fauola ad o-gni modo è bella; & ad alcuno parerà forsi d'hanersi sognato altre volte a eciden. ti fimili, ma non così di proposito spropositati. Es



Delle Imagini degli Dei.

XXIX

T queste compositionid huomo, & di bestia non sono d'altra religione, che di quella d'Egitto, come si può vedere nelle anticaglie di quel Paese. Nel Giapone (o pure vogliamo Giapan) non erano dissormità minori. Scriueil sopradetto Padre, del 1565, che vicino a la Città di Meaco, in certo Tempio si vedeuano mille imagini di Canone si gliolo d'Amida (era Amida Dio sorastiero non del Paese, introdottovi da Vasa Chinose.

del Paele, introdottoui da Xaca Chinele folenne ciurmatore). Erano queste imagini be fatte, di faccia

gentile, con vna moltiplicità di braccia e mani, & con certe altre mostruosità, come si vede nella figura

fottoscritta.





(后处3) (后处3)

La T queste due figure quanto s'ac costino à pensieri delli Egitti non è necessario il provatio. Nella medesima Città di Meaco si vedena altre volte vna statua di Amida con l'orecchie forare, meza nuda, e statua à sedere sopra vna gran Rosa, come altroue la statua di Xaca fatta di me tallo tolta in mezo da figlioli, l'vno chiamato Canone, l'altro Xixi, posta pure à sedere in vna

mpia e vaga Rosa. Simile positura dauano gl'Egittij à Sigalione ouero Harpocrate loro

> Come si vede in vn Diaspro antico appresso di me



RABRARAMA AMARAMA

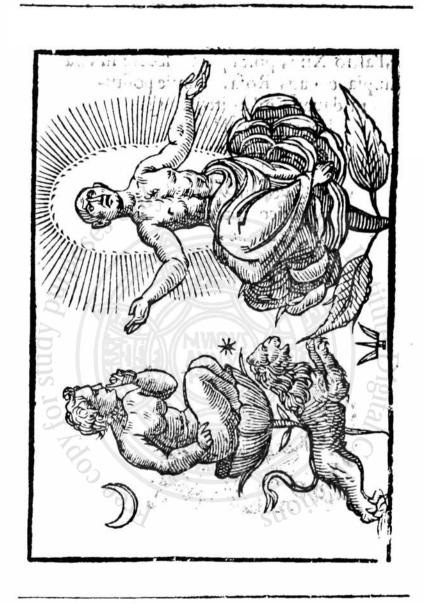

Delle Imagini degli Dei.

XXXIII

D'el médelimo Amida pure, non lontano da Meaco, si vedeua vna gran statua in habito di Brachmane, con l'orecchie forate, co'l mento & col capo raso; sopra la statoa pendeuano dal tetto, in maniera d'ombrella, molti sona gli attaccati a catene. Intorno alla medesima faceuano quasi moresche alcuni soldati armati, & altre sigure de' Mori, d'vna strega, & di bruttissimi Diauoli; di più vi si vedeua l'imagine del Vento,

e del Tuono, formate in horribile figura.



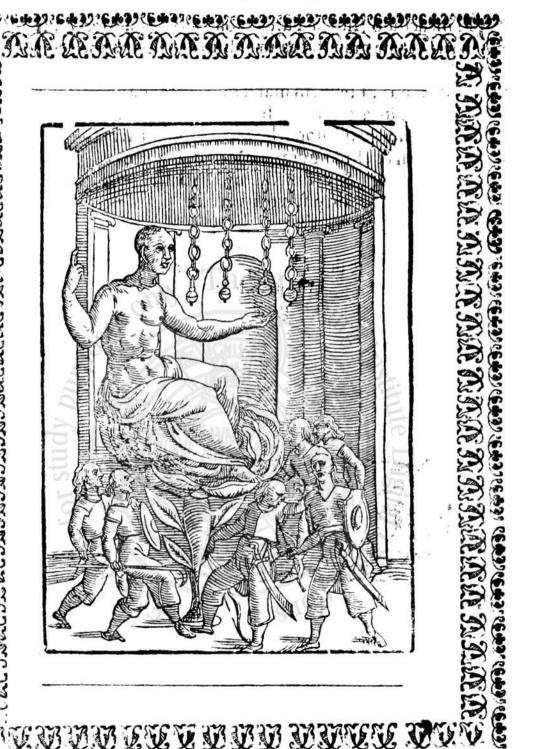

**UUUUU** 

E T perche ancora di là il Demonio haueua introdotte Academie. & Studenti, in vn Tempio fabricato ad effet to di approuare & graduare quelli che lo meritauano, si vedeua la figura del Dio delle lettere, & della Eruditione, ch'era la Lucerta o Ramarro. Di questo non si vedeua ne statua, ne Altari, ma la figura sola nel sossitto del Tempio, fatta in giro

& in forma rotonda, come

gl' Egittij rapprefentauano

il Serpente l'anno.



とちゅうこのを必ずでもからであることをあることをからてもあるでもあるのであるといるからのであることをあることをあることをあることをからてもからのをからてもから



الأرفيق الاخوار وخواروخوا روجواروخوا روجواروخوار لاخواروخوار لاخواروخوار وخواروخوار

Amentre io andauo cercando & intendendo, per arrichire questo mio discorso, tutto quello che potena
fare a mio proposito, mi venne innanzi per diligenza del
Sig. GIROLAMO ALEANDRO il giouane, viua e com
pita imagine del grande GIROLAMO ALEANDRO
Cardinale, il disegno d'un Idolo Giaponese cauato dall'originale, che in Roma si conserua appresso i Padri del Gie
su, & era quello medesimo, che rendeua le rispo-

ste, ouero oracoli a gentili. Il nome è
Maloco ouero Malocho, del quale io non mi ricordo hauer
letto cosa alcuna
appresso
quelli, che hanno tocco
le cose di quel
paese.







THE THE THE THE THE THE THE THE

**化学已,在学习、在学习、在学习、在学习、在学习、在学习,在学习,在学习,在学习,在学习** THE WINDLESS AND THE

## Delle Imagini degli Dei

XXXIX

D'I questo Idolo io non saprei, che mi dire, se non che pare, che'l Demonio si sia seruito della maniera delle imagini postre, per imprimere ne gl'animi della Gentilità di quei paesi, li suoi inganni. Era questo Idolo della grandez za appunto, che qui si è ritratta tutto di legno dorato, eccetto la corona, ch'è dirame colorato d'oro; e di rame pur sono le insule (per dir cosi) che dal cappelletto dipendono. Il cappelletto è di legno, ma colorito d'azzurro. Er questa imagine: come ho detto, mi sece non poco marauigliare per la compostezza, che si vede in essa, di riuerenza, & non

so che deuotione. Ma restai più stupito poi, quando per la esatta sollecitudine del me-

desimo Sig.ALEANDRO, mi capitorono, alle mani

quattordeci Idoletti del medesimo Paese, che qui sotto per ordine si registrano.



re noneee normal see see



والموارو والوجوار والموارو والموارد والموارد والموارد والموارد والموارد والموارد والموارد والموارد والموارد

THE TAKE THE TAKE THE PARTY OF THE PARTY OF

L'E circonstanze loro ce le dirà chi le mandò, che così me

Q'est'Idolo è caluo, col volto ridente in maniera, che mostra i denti, ha nudi il braccio e la spalla dritta, ha lemani incrocicchiate, la carnaggion sua è di color ordinariodi carne, la toga ò sopraueste d'oro tempestata di punte rosse, e mostra esser soderata di verde, la toni-

ca ò veste di sotto è di color lionato, o rouano ricamata d'oro.

Il cerchio, che
ha attorno
il capo,
è di filo di rame, fi come hanno anche il 4. il 5.
e'l 9.





AT LA ATABARATA ATA ATA

## Delle Imagini degli Dei.

XLIII

A la carnaggione di colore rossissimo dipinto di Cinaprio, cioè il volto, il collo, e le mani. Il cappelletto è cerchiato di color bianco, e'l resto lionato vergato d'oro, le bende, che dipendono sono di rame indorato, si come anche il cerchio, che ha dietro la testa. L'armatura, della quale è vestito, è tutta d'oro, e la veste di sotto d'verde; le calzette sono azurre. Il mostro, o che si sia, sotto i piedi,è della me desima carnaggione rossa con vn poco di giubba

bianca.



Parte Seconda XLIIII;



උළණුවා (පණුවා (සණුවා )  Di statura nana, di colore azurro il volto, e le mani la beretta nera il vestimento verde listato d'oro; la rosa in petto è d'oro; il martello o che si sia, che tiene nella mano dritta, è d'oro. Il sacco, che tiene sopra la spalla manca, è bianco; le scarpe sono nere paiono due botticelle quelle, sopra le quali sta in piedi, e sono gialle vergate di nero.



HA il volto del solito color della carne; il cappello nel la parte di sopra è azurro, nelle alette rouesciate è dorato; la veste di sotto, che li copre il petto, è dorata; la sopraueste è azurra, ma soderata di bianco intorniato di rosso come si vede nella parte segnata. A il coscino sopra il quale è posto, è pur di color bianco listato di rosso.



ME A MARKAMER RAMANA

ACCOUNT TO THE PARTY OF THE PAR

在安全,在中国,在中国,在中国,在中国,在中国,在中国,在中国,在中国的

ENGINEER TO THE PARTY OF THE PA



## Delle Imagini degli Dei.

XLVII

Simile al primo, se non the ha più tosto il volto piangen
te, che allegro, la parte manca della soprauesta, che
gli copre anco il corpo dauanti, è d'oro, la veste di sotto è
lionata. Et è d'auuertire, che le maniche sarghe sono della veste di sotto, questo
ancora è casuo, & ha le
mani non incrocicchiate
pectinatim, ma congiunte
à diritutra, more supplicantium.



XLVIII

ሕ**ດຣ. ቀንሃ ነይ ቀንን ነ**ፍ ቀን ግና ይቋን ገር ይቋን ገር ይቋን <mark>ነር ቀን ግር ቀን ግር ቀን ግር ቀን ግር ቀን ነር ቀን ነር ቀን ግር ቀንን ገር ቀንን ገር ቀንን ግር ቀንን ነር </mark>

Seconda Parte



De lle Imagini degli Dei

XLIX

TVtta la carnaggione è di color azurro, i capelli e le sopraciglie d'oro, il piccolo ornamento, che porta in capo è nella parte superiore d'oro, nella di sotro bianco, la veste è d'oro soderata di verde, e di rosso, sono di rame i due stromenti, che tiene in ambedue le mani.



P Di color di carne ordinario il volto, e le mani, ha il cap pelletto nero, il vestimento tutto nero; ma che mostra essere foderato di rosso, lo stromento che tiene nella mano dritta è di rame indorato, il coscino, o che si sia, sopra il quale riposa, è di colore di sior di persico, ma tempestato di color bianco.



もあろう(ちゅう)でも少りでもからくらからしてもなりでをからくらからりでからりである)であるかららなっているのでしてある)でももりでも



(医安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安安夏)、(安

TVtta la carnaggione è rossissima dipinta di cenaprio, ha sei braccia e sei mani, nelle quali gli strumenti, che tiene, sono dirame dorato; mancandoui quello, che haueua nella mano sinistra superiore. Sono anche del medesimo rame le due insule, che li dipendono dal capo, e tutto l'ouato, che li sta dietro. L'elmo, che ha in testa in sorma di capo di lione è dorato. La banda, che dalla seal.

la finistra viene al fianco diritto, è verde; il rimanente della veste è dorato con punti rossi e azurri.

Il vaso nel quale
sta seden-

è depinto di cinaprio, ma il piede è dorato.



Seconda Parte



القبيع المنب فالدفع الوقوي رفقوي رفقوي رفقون رفقون رفيق المنبوق المنبوق وفقون لوقون دفقون دفقون لوقون لاقتوى CANDICE AND CE UUU UUUUUUUUUUU T

## Delle Imagini degli Dei

LIII

L'A carnaggione è bianchissima, e in luogo de capelli ha solamente vna leggierissima tintura di verde rame. Le vestimenta sono in tutto simili à quelle del 4.



医颊型了多数到了原物的 医类型性变变的 医线型化量的化量的化量多的医量到化量量的化多数到低速到化多类的化多类的医量到化多类



المجادة المجادة الوجادة جادوها المجادة جادها المجادة فالاجادة فالدجادة والمجادة فالدجادة

Q'esto ancora ha la carne bianchissima come di gesso, e del medemo colore è il bambino, che tiene in braccio. L'ornamento della testa è tutto negro, ma le insule dipendenti sono di rame dorato, si come è anco il cerchio, che tiene intorno il capo; e così sono gli altri doi seguenti idoli.

Le vestimenta sono di vari colori, quella, che li copre le spalle è verde, la sopraueste azurra,
la veste di sotto, che non arriua à
piedi, è dorata, quella,
che arriua à piedi,
e di color
di sior di persico, le
scarpe sono

roffe.





L'A carnaggione è di colore azurro, l'armatura è d'oro con varij lauori di linee nere. La sopraueste, che si vede dietro le spalle, è rossa, ma soderata di verde, e parte della sodera è quella, che li pende dauanti notata B. Icalzoni che gli arriuano al piede, sono dorati, Il cappello e rosso, ma i diuersi ornamenti delineati con l'inchiostro sono di rame indorato si come anco gli strumenti, che tiene nelle mani, e quelle planæ rotunditates (che haurebbe detto Appuleio) che li dipendono dalle vesti le quali si veg-

gono anco nelle due sequenti statuette. Il
mostro medesimamente, che ha
sotto i piedi, ha la carne
azurra, la parte di
veste che li co
pre il
capo, è di color liona-

to, l'altra è bianca.





ARECE ENCENTAINMENT OF THE STATE OF THE STAT

Delle Imagini degli Dei.

LIX :

Assai simile al prossimamente descritto, se non che ha il colore ordinario della carne tanto esso, quanto il mostro, che tiene sotto i piedi, si bene tira assai al rosso; l'armatura è pur d'oro, ma la veste è azurra soderata di lionato, e lionato è il cappello, lo stromento, che haueua nella mancina è perduto, e quello della mano dritta è mezo rotto.



E simile

LX

Seconda Parte



## Delle Imagini degli Dei

LXI

E Simile questo ancora a i due antedetti; ma la carnaggion sua e del mostro sotto à piedi, è verde la veste, che pende dall'armatura, è lionata, si come anche il cappelletto, che tiene in testa.



Tutta

LXII Parte Seconda

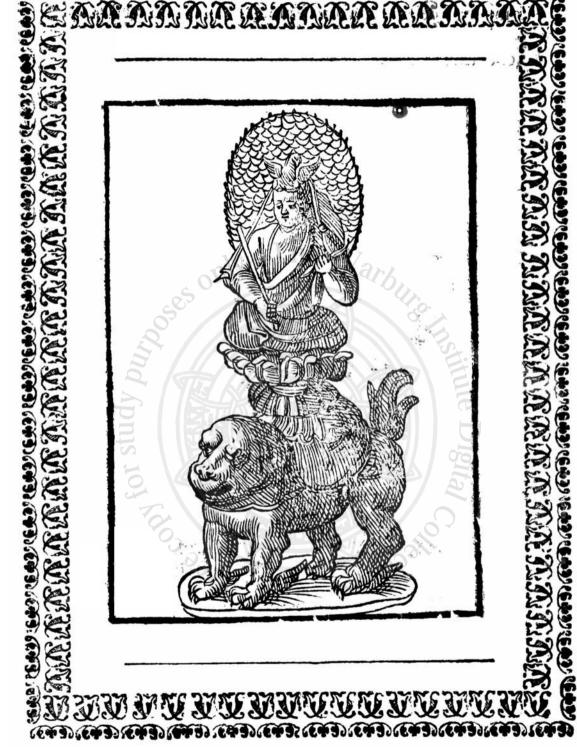

TVtta questa statuetta tanto nella carnaggione, quanto nelle vestie nel vaso, sopra il quale riposa, è dorata, e così la fella, o che si sia dell'animale, che la porta. il cappelletto è azurro; ma le due ali, e le infule dependenti fono di rame dorate, come anche gli strumenti, che tiene inmano. L'animale è di color azurro, ma la pancia e i piedi sono di color di carne humana. La bocca è rossa, le ciglia, le penne, che stanno attaccate sopra i piedi, e certo fogliame che gli pende dalla resta, sono verdi, si come è anco la coda. În questi tutti mi pare di vedere gran diuersità, in alcuni lo spirito delli Egittij, & delli Orientali, in alcuni cose di nostro fare. Et forfe tanto vuole dire chi scrisse vna Relatione del Giapone in lingua latina, stampata in Louanio del 15,66-nella quale si legge, che i Giaponesi haueuano imagini di Santi e Sante co diademi al modo nosfro. Et di piu, che vsauano dipingere vna donna, con vn fanciullino in braccio, chiamata Quaneuoa; alla quale, come à commune Auuocata, foleuano ricorrere ne bisogni loro i paesani. Et di queste imagini saranno la prima, la quarta, la ottaua, la nona, la decima. L'Autore della Relatione vuole, che altre volte habbiano fiauuto i Giaponesi notitia: della legge Christiana; & è pensiero molto verisimile; ma che l'Idolatria poi oscurasse questo lume, del quale in queste statue ne rimanesse alcun vestigio. Mase volessimo ridurre queste cose ancora al nostro primo pensiero, non ci mancherebbe che dire. Poiche del Diadema basta quanto habbiamo detto nella spositione della mensa Isiaca, & quan to ne ha tocco il Sig. GIROLAMO ALEANDRO in vn fuo eruditissimo, commentarietto latino non stampato, & la Donna co'l fanciullo è tanto simile ad Iside con Oro in braccio, che niente piu. La seconda poi, settima, vndecima, duodecima decimaterza, & decimaquarta seruono al propolito nostro marauigliosamente. È tanto basti per hora ..